

14

出. 排 幣



# Sacrorum Rituum CONGREGATIONE

Eminentissimo ,& Reuerendissimo D. Card.

## FABRONO

Limana

CANONIZATIONIS

# B. FRANCISCI

SOLANI

Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia.

## POSITIO

SYPER DVBIO

An constet de reuelantia eorum, qua superuenerunt post indultam dicto Beato V enerationem in casu, & adessettum de quo agistur.





## INDEX

### Contentorum in Politione:

## E Xordium informationis Summarium diel & informationis

pag.r.

## PRIMVM MIRACVLVM

### Sanationis à Cancro.

| Restricts Festi, & Iunis spere colom Miraculo Summarius Tilleus Summarius Tilleus Summarius Tilleus Summarius Tilleus Summarius Tilleus Summarius Tilleus Restricts Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summarium Tillium demadaringar Katera dilfimi Fidit Premotoris Japer codem primo Merasulo demadaringar Katera dilfimi Fidit Premotoris Japer codem primo Mir Premotoris Refonofic Faili, Or Javis ad obietla praliminaria Reservadifimi In- Premotoris Refonofic Faili, Or Javis ad Animaduerfones Japer codem primo Mir culo Summarium Additionale, in 900 adductius cafut Cancri recenflus per R licem Platerum. Obbernat. Medic. &c. 924.4 Item ponitus Miracolum functionis Concri approbatum pro Cannonization ex Savil Ioannis Savisto Facundo pro Cannonizatione Savisti Laurensi Jufiniani Refonofic Medica-Popita D. Panil Manfreil Medici Collegialis ad do madarificus Riice Poffica Pro vertiate D. Ioannis Trullij Medici afficio elelli Capilatei Micio-Poffica Pro vertiate J. Ioannis Trullij Medici afficio elelli Capilatei Medica-Poffica Pro vertiate J. Ioannis Trullij Medici phile Pitri Chiruzi, pro vertiate Japer colcus primo Mirac. pagi. Capilatei Medico-Poffica Pro vertiate D. Ioannis Trullij Medici phile Pitri Chiruzi, pro vertiate J. page complementary Platenti Medico-Poffica Pro vertiate D. Ioannis Trullij Medici phile Pitri Chiruzi, pro vertiate Japer colcus primo Mirac. pagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| daimadaer figat. Kause edilfini Tidii Promotori Inper acdem primo M resulu  Responsi Festii, & Iuris de dieëla preliminaria Reuseralifini In Responsi Festii, & Iuris de dieëla preliminaria Reuseralifini In Responsi Festii, & Iuris ad Animaduersfonet super esdem  primo in Responsi Festii, & Iuris ad Animaduersfonet super esdem  summarium Additionale, in quo adducitur cassa Cancri reternistu per F litem Plateram. Observat. Medic. &c.  page. 4 temp positur Miresalum fananioni Cancri apprebatum pro Camolizati  net Samili Romanio Santis Patamatinisti alteriu Cancri appebatu  tere Cancri appebatum Santis Patamatinisti alteriu Cancri appebatum  Responsi Addition Positica Dennistimi alteriu Cancri appebatum  Responsi Addition Positica Promotori.  Page. 5 Denderaliment Mition Plossica pro veritate D. Ioannis Trullij Medici  assici celli  Cancri Latini Anima Santis Patamatini Patamatini Mitioni Collegiali ed de  pagis delli  Cancri Latini Anima Santis Patamatini  Page. 5 Descriptioni Mition Plossica D. Angeli Medic Medici Collegiali ed de  pagis delli  Cancri Parima Cancri Pages della Medici Medici Medici Collegiali ed de  pagis delli  Cancri Pages delli  Ca |
| resulo  Refundie Falli, O' laris ad obiella praliminaria Reuerendifimi In Premoterii Refundie Falli, O' laris ad Animaduerfones Juper esdem primo Mit culo Bammarium Additionale, in quo addustus cafus Cancri recenflus per E licem Platerum. Oblerust. Medic. dec. Bagonie Miracolum functionis Concri approbatum pro Cononizatio ne Sawil Ioannia Sawilo Fatundo ure Sawil Ioannia Sawilo Fatundo pro Cononizatione Sawill Laurensi Jufiniani Refundi Miracolum functionis Manfreil Medici Collegialis ad den madurificus Rimi Fidel Promoteris Penderationes Micher Phylica pro vertisate D. Ioannia Trullij Medici afficio elelli Conflatati Medico-Phylica pro vertisate D. Ioannia Trullij Medici afficio elelli Conflatati Medico-Phylica Pro vertisate D. Ioannia Trullij Medici phile Pitri Chiruzi, pro vertisate Ipare edwa primo Mirac. pagi- Conflatati Medico-Phylica Pro vertisate D. Ioannia Trullij Medici phile Pitri Chiruzi, pro vertisate Ipare edwa primo Mirac. pagi- Conflatatio Medico-Phylica Pro vertisate D. Ioannia (Platentii Medici) Populatatio Medico-Phylica Pro vertisate D. Ioannia (Platentii Medici) Populatatio Medico-Phylica Pro vertisate D. Ioannia (Platentii Medici) Populationi Medico-Phylica Pro vertisate D. Ioannia (Platentii Medici) Platentii Medici Populationi Medicii Platentii M |
| Responsate Felli, Or Iuris ad obiella preliminaria Reuseradishiai Tia Promatorii Pris. Responsate Fulli, Or Iuris ad Animaducessones super esodem prima Mircush Davis, Responsate Fulli, Or Iuris ad Animaducessones super esodem prima Mircush Iuris Prima Mircush Mi |
| Response Faili, Or Iarii ad Animaducespous super volum primis Mir- cush  Summarium Additionale, in quo adduttur cassa Canci recensisse per  Bital Summarium Additionale, in quo adduttur cassa Canci cancii recensisse  Bital Summarium Additionale propositionale consistenti  Bital Summarium Additionale propositionale consistenti  Bital Summarium Additionale Antonionale alterius Cancri appeadu  Pro Cannicialium Static Laruranii sustinialerius Cancri appeadu  Pro Cannicialium Sastil Laruranii sustinialerius Cancri appeadu  Response Machie-Possite D. Pauli Adapted Machie Collegiani ad An  Panderasiment Michie-Possite D. Pauli Adapted Machie Collegiani ad An  Panderasiment Michie-Possite D. Angeli Machi Machie Collegianii ad An  Papilla Pitri Chirurgi, pro veritate D. Isaanii Trallij Machie  Bitle Pitri Chirurgi, pro veritate spece casus prima Mirac.  Papilla Consistanti Machie Possite D. Angeli Machie Machie, mecan D. Ie-  pille Pitri Chirurgi, pro veritate spece casus prima Mirac.  Papilla Consistanti Machie Possite provintate D. Acquistantii Machie Possite Chirurgi, provintate Spece casus prima Mirac.  Papilla Consistanti Machie Possite provintate D. Acquist Machie (Ingil) Platentii Machie Possite Possite D. Acquist Machie Possite Possite D. Acquist Machie Possite Possite D. Acquist Possite Pos |
| Summarium Additionale, in que adductur cafur Cancer recențius per E- ticum Platerum - Obervau, Mecilic. &c. Pagu- Itum pointur Miraculum functionit Cancer apprebatum pre Cononizati ne Suntil Ivannità Santile Facundo Leva addactiur Italiano Miraculum functionit alterius Concre approbatu pre Connizatione Santil Laurenij Infiniani Pagu- Kafopolis Melicir-Popica D. Pauli Madapridi Medici Collegialis ad madurifique Ruit Popica D. Pauli Madapridi Medici Collegialis ad madurifique Ruit Popica D. Pauli Madapridi Medici Collegialis ad madurifique Ruit Popica D. Pauli Madapridi Medici Collegialis ad madurifique Ruit Popica Popica Popica Popicalistica Medicio-Popica Popica Popicalistica Medicio-Popica Popica Po |
| lieum Platerum. Oblerusi, Medic. &c. Ilium politus Miracioum fanciosis (Concri apprebatum pro Connosistim et Savil Itannis Vascilom fanciosis (Concri apprebatum pro Connosistim et Concri Itanum (Concri apprebatum pro Connosistim Savil Itanum; Itanum; Itanum; Itanum pro Connosistim Savil Itanum; Itanum; Itanum; Pago, 5x (Refonde Medic. Poplica D. Panii Madireli Medici Collegialis ad en maderifaves et Rii Fidel Promostri: Pago deradistim Atlian Plyfica pro vertisate D. fonnis Trullij Medici afficio elelli Confloria della Medico-Plyfica P. Angeli Medi; Medici, necon D. fer. Englistati Medico-Plyfica D. Angeli Medi; Medici, necon D. fer. Englistati Medico-Plyfica D. Angeli Medi; Medici, necon D. fer. Englistati Medico-Plyfica P. Angeli Medi; Promostri P. pap. To Confloriati Medico Plyfica pro vertisate faper codesa primo Mirac.  pap. To Confloriati Medico Plyfica pro vertisate faper codesa primo Mirac.  pap. To Confloriati Medico Plyfica pro vertisate D. Anoni pleatenti Medico Plyfica pro vertisate Planca Planc |
| Item pentur Mireculum functioni Cencri apprebatum pra Comenizati  paque es smil leomini Sano Farancioni alerius Concri apprebatu  paque funce addatiori bishem Africaulum functioni alerius Concri apprebatu  pra Commissione Sano II Laurenti fulfiniani  Response Medico-Physica D. Pauli Mansredi Medici Collegialis ad an- unadurspinus Rui Falis Promusuri  page est penderatium Atsiar Physica pro vertiate D. Ioannis Trallis Medici  officio alesti  Conflictatio Medico-Physica D. Angeli Medi; mecnon D. les  pille Piers Chirurgh pro vertiate fuere codeu primo Mirac.  page -  Conflictatio Medico-Physica D. angeli Medi; mecnon D. les  pille Piers Chirurgh pro vertiate page codeu primo Mirac.  page-  page -  page  |
| ne Santil leanniù A Santile Facundo Inne addaturi bilden Miracalum fanationi alterius Concri opprobutu pro Commizatione Santil Laurentij Infiniari Refinel Medica-Poplica D. Panil Manfreil Medici Collegialis ad en undurfineux Ruii Fidel Promotori Penderationet Milier Phylice pro veritate D. Isonnii Trullij Mediti afficio elelli Conflatati Medica-Phylice D. Angeli Medij Mediti, necom D. Ir. B. phille Pitri Chirurgi, pro veritate fipere eckus primo Mirac. pag. T. Conflatati Medico-Phylice D. Angeli Medij Mediti, necom D. Ir. B. phille Pitri Chirurgi, pro veritate fipere eckus primo Mirac. pag. T. Conflatati Medico-Phylice D. Angeli Medi primo Mirac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Itme addatiari ibidem Aftiracilum finationis alterius Cancri oppobatus pro Cammissimos Satili Laurentij Igliniam page. Tr. Responso Medico-Physica D. Pauli Mansfredi Medici Collegialis ad An- madursfinus Rui Islais Promusuris page standarismos Islaiso-Physica pro veritate D. Isannis Trallij Mediti officio elekti Compliatio Medico-Physica D. Angeli Medij Mediti, necno D. Ice pilla Piris Chirurgi, pro veritate fique codem primo Mirac. page. Compliatio Medico-Physica D. veritate fique codem primo Mirac. page. Transferintia Compliation Medico Physica pre veritate fique codem primo Mirac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pro Commissione Santil Laurenij Infiniaria<br>Ripponis Medice-Popica D. Pauli Manfreil Medici Callegialis ed de<br>madorificus Ruis Fidel Promotorii<br>Penderationes Milio-Phylice pro veritate D. Isannis Trallij Medici<br>officio elelli<br>Conflatais Medico-Phylice D. Angeli Medij Medici, necom D. Ir. B.<br>phile Pieri Chiruzi, pro veritate fipere edesa primo Mirac. pap. 7.<br>Conflatais Medico-Phylice D. Aureil Medij Medici, necom D. Ir. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réfonde Medie-Phylia D. Pauli Manfredi Medici Collegiali sed des<br>madurofinest Rui Feldi Promestico.<br>Pastes: Ponderasiemes Medie-Phylica proveriente D. Isonnis Trullij Medici s<br>officio electi<br>Conflictatio Medico-Phylica D. Angeli Medi; Medici, uccuso D. Iv. B.<br>pilla Pieri Chirurgi, proverlinte fipere colcus primo Mirac. past.—<br>Conflictatio Medie Phylica proveriente D. Angeli pleasetti Medici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| madureflout Rui Fishi Promutorii  pag. S.  Pandaraimen Matise Phylice pro veritate D. Ioannit Trallij Medici officio elelli  Confiltatio Medico-Phylice D. Angeli Modij Medici, necum D. pag. E. pilfle Piers Chirurgi, pro veritate fapre oekus primo Mirac. pag. Perinte Provincia D. Montanii Plecentii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peaderaisma Mt dico-Phyfice pro veritate D. Ioannin Trullij Medit. officio electi<br>officio electi<br>Confiditatio Medico-Phyfica D. Angeli Modij Medici , necuon D. Io: Bo<br>ptiffe Pierr Chiruzgi, pro veritate fuper codeu primo Mirac. pagr-<br>Confidatio Medico Phyfica pro veritate D. Antonij Platentii M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| officio eletti<br>Confultatio Medico-Physica D. Angeli Modij Medici , neceson D. Io: B<br>pitfle Piers Chirurgi, pro veritate fuper codesa primo Mirac. pag.,7<br>Confultatio Medico Physica pro veritate D. Antonij Placeniji M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consultatio Medico-Physica D. Angeli Modij Medici , necnon D. Io: Ba<br>ptista Piers Chirurgi, pro veritate super eodem primo Mirac. pag. 7:<br>Consultatio Medico Physica pro veritate D. Antonij Placentii M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ptista Piers Chirurgi, pro veritate super codem primo Mirac. pag.7:<br>Consultatio Medico Physica pro veritate D. Antonij Placentii M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consultatio Medico Physica pro veritate D. Antonij Placentii M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consultatio Medico Physica pro veritate D. Antonij Placentii M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dici pag.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| liem alia Consultatio Medico-Physica pro veritate, supra dicii D. Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fredi pag-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Item alia Consultatio Medico Physica pro veritate supra disti D. Ioann<br>Trullii pag. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Confultatio Medico-Physica D. Emanuelis Lopes Physica, & Medicina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doll. pag.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ltem alia Confultatio D. Emanuelis Lopoz Medico-Phylica , super codes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Miraculo cum Responsionibus ad difficultates pag. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### SECVNDVM MIRACVLVM

### Liberationis Ciuitatis Montilia à Peste.

Restrictus, Falls, & Iuris super codem Mirat.

Summarium Postum super codem Miratulo
Animalus super super codem Miratulo
Animalus super super super super super codem setundo Miratulo
Sum-

| Summorium olietlituule                          | 1.6                | pag. 17 9    |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Reformio Fatti , O Juris ad Animadner fiones    | Reneverati Emi     | Fidei Pro    |
| rentarit                                        |                    | pag. 185     |
| Confidence Media Phylica D. Penli Manfred       | i Collegielis      | pag.196      |
| Confultatio Medico Phylica pro veritate D. Ioa  | nnis Trallij M     | edic. ex of  |
| fo elefii                                       |                    | pag.200      |
| Denderationes Afedico-Sacre cum reloon liones   | ad difficultates l | D. Emanuc    |
| tie I ones Medie Cellegia in que densur in      | libello ad parte.  | litt. A.     |
| Votum pro veritate Illufiriffini D. lastinis Me | rie Lancilii . i   | ullu fan.me  |
| Clement. XI. editum fuper codem fecundo M       | iraculo, quoda     | latur in fu- |
| praditio libel'o ad partes lat. C.              |                    |              |

### TERTIVM MIRACVLVM

## Instantance: fanationis Francisce: Victorie à Febri pestilenti , . & Bubonibus &c.

| Restrictus, Facti, & Iuris Super codem Mirac.                 | pag.207.     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Summarium Tellium                                             | pag.210.     |
| Animaduerfiones Renerendiffinis Fidei Promotoris              | pag-217.     |
| Refponsio, Fatti, O luris ad d. Animaduersiones               | pag.219.     |
| Summarium Additionale dicta Kelponlionis                      | pag.226.     |
| Animaduerfiones Additionales Kmi Fides Promot-                | pag.228.     |
| Pelnonfin Foffi . P. Inris ad caldem Animaduer fiones Addit   | . pag.229.   |
| Confultatio Medico-Phyfica Supraditti D. Manfredi Super       | eodem Mi-    |
| · earnia                                                      | p2g-231e     |
| Confultatio Medico- Phylica fabradicti D. Trullig pro veritat | e pag.236.   |
| Ponderationes Medico Phylice , d. Refponfiones D. Emanueli    | is Lopez Me- |
| dici Collegialis fuper codem tortio Miraeulo que ad partes    | dantur , in. |
| c rec. tiltt. tim B                                           |              |

fupradictolibello litt. B. Votum pro veritate llimi D. Isannis Maria Lancifi iusta san.me. Clement. XI. editum super codem tersio Miraculo, quod ad partes datur in supradicto libello litt. D.

E Story





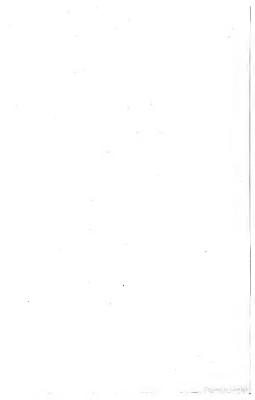

## Limana

CANONIZATIONIS

# B. FRANCISCI SOLANI

Sacerdoris, & Religiofi Professi Ordinis Minorum Sansti Francisci de Observantia.

# Restrictus Facti, & Iuris

An, & de quibus Miraculis conflet post indultam dicto Beato Venerationem superventis, in casu, & ad essection, de quo agitur.

### Beatissime Pater.



ROPOSITA huisfinodi Caufa in haz Szerz Congregatione coran S.M. Clemente XI. Conflituta die 1,2 Aprilia sami 1712-2, dicuffique Miraculis, intercelfione fupraciali Beati Francifel Sodani da Attifimo editis, post illius Beatificationem, nulla prodit refolutio. Let quanuisi idem Pontifer Primum faitem extifiem Miraculisi durent approbadum, fol 1ncretum definer expediendum edere difluteris morte tandem alvertum regorium huisfuroli imperfate tandem alvertum regorium huisfuroli imperfa-

Aum reliquit. Quamobrem concess nuper ad fupplices bosulutoris inflantias, per Sanctitaten Vestrame a, qua pollet benignitate nous audientia, cum facultate eadem Miracula nous iterum examin fubiciendi, vt ex supplici Postulatoris Libello, & ex Reserbiso deliuper editoconsila Summario presenta Num, primo. Properera in justimet Sacra Congregatione Generali cort un eadem Sanctitate Vestra proporture in praefens presinferum Dubium all'ali propositium num citerum

zum R.P. Fidel Promotore concordatum, & ab Eminentissimo Domino Cardinali Fabrono moderno ciustem Cause Ponente subferiptum: An, & de quibui Miraculii conster post indultam dicto Besto Venerationem [μαρτικικί], in cass, & ad effectum, de quo

agitur .

Vetim quia à tempore impressionis Scripturarum, & Postionis Ituita Carsfe ab nano Gilect 179. nomia ferè illius ecemplaria consimptativerunt, anque ea, que Postulatores, plurimis adhibitis diligentiis, reperire potucerunt, miamis di stris estient, vi diffribui possente mentan. RR. PP. in Consistores hoc medio tempore electis, tum etiam plurius Eminentiilmis Patribus in cuidem Sac. Congregationis estumnouire cooptaits; ancestle omnioh fuit nouam typis edere Postitionem, congestis in ea ob maiorem facilitatem exteris omnibus feripuiris, alias in pluribus libellis feparatim impressis, nonnullis videlicet disfractivitations in Congregationibus. Anterperparativity, & Preparatorijis culturations in Congregationibus Anterperparativity, & Preparatorijis culturation in Congregationibus Anterperparativity, & Preparatorijis culturationis in Congregationibus sunterperparativity. Preparatorijis culturationis constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Anterperparativity of the Constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progregativity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progressionis and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progressionis and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progressionis and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progressionis and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progressionis and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity. Progressionis and constructivity and constructivity and constructivity and constructivity a

Et quoniam în prărețira Pofitione (eptem (pecialiter deductă furant Miracula); nunc êin prărefini ad minorem unureunie ad uximus reducenda, ne forfan aimis Sacra hac Congregatio defatigetur, & Sancitias Vellra minori, quo fieri potefi, tedo a finiciatur, jdeoque tria antium ex ijs proponimus examinanda : Firmifimê fure (perantes, vt ab exdem Sacra Congregatione, a tque infallibili S. V. Judicio, falleruduo, quot ad Agnonizationen (infallim), approbemur, prout hu-

millime supplicamus.

Agitur quippe de Beato, qui cum de Sancta Dei Ecclesia optimè meritus existat, rectè admodum vniuerse Ecclesia proponendus videtur in exemplum Virtutis, atque vi Sanctus ab omnibus venerandus.

Iste cnim multiplicum Virtutum donis, aliisque Charismatibus insignitus, primus fere omnium in Indias Occidentales Euangelii lumen intulit ac Peruanas Prouincias peragrando, Fidei femina longe, latèque diffundens, copiofam in horreis Domini messem congregauit; nullis namque parcens laboribus, innumeros penè Populos Infidelium, indicibili zelo, feruentissimequa Charitatis ardore, atque Euangelica Pradicationis Virtute, ad Christi sidem convertit. Et quod mirandum inter catera quidem est, vna tantum die, vna solum concione, in Ciuitate de la Rioxa Thecumana Prouincia habita, nouem serocissimorum Indorum millia, contra Christianos ibi existentes armata manu Irruentium, ad Ecclesia sinum perduxit, & Sacro Baptisini rore lustrauit; cunctis alte stupentibus, quod ipse Hispanico sermone concionando, ab ijídem Barbaris variarum linguarum Populis intelligeretur, itaut quilibet ex audientibus, cum sono vocis, verborum etiam fenfum comprehenderet, ac fi proprio corum idiomate loqueretur, vt probatum suit in Positione super Miraculis pro Beatificatione Miraeul. 4. pag. 4.5. & 6., & pag. 16., & 17. Id quod de Apostolis habetur Act. 2., & de Sanctis Vincentio Ferrerio, & Ludouico Bertrando,

Hæc autem Beati Viri merita, & eximiam Sanctitatem, contestatus fuit Altissimus innumeris serè Prodigiis, & Miraculis, tuni in illius Vita, tum post obitum editis; ex Processibus etenim ritè constructis pro illius Beatificatione sex supra viginti in vita, & centum octoginta tria post mortem probata dignoscuntur, inter que plures adsunt suscitationes Mortuorum : Excitationes fontium in terra arida . & inaquofa. qui adhuc perennes, & salutares existunt; Transitus Fluminum super Pallio pedibus nullatenus madefactis : Obedientia ei præstita à Bestijs ferociter in eum irruentibus; Subitus innumerum Locustarum, quæ tritici campos deuastabant recessus illius justu, in Montes digito ab ipío defignatos; Repentina motus, & fenfus restitutiones membris aridis, exficcatis, & attractis; Inftantanez fanationes Vicerum.; Plurima item fanationes aliorum morborum incurabilium; Et alia id genus permulta, ut habetur ex Cathalogo dictorum Miraculorum tâm in vita, quam post obitum, exhibito anno 1674. in Positione super Miraculis proillius Beatificatione; Adeout plures, atque plures illarum Prouinciarum Ciuitates, & Populi eundem Beatum Solanum iamdiu in Patronum elegerint, vt constat presenti Summario num. 2.

Ex quibus omnibus cum constitisset Sacra huic Congregationi in nostro Beato viro plenè concurrere illa duo requisita, que ad Canonizationem necessaria esse ait gloriose semper memorie Innocentius III. in. Canonizatione S. Homoboni conflit. 2. §.1. . & Gregorius IX. in Canonizatione S. Antonij Padauini Constitut. 4. similiter §. 1. Bullar. nou tom. 1. Virtutem scilicet morum , & veritatem signorum, merita nempe, & Miracula sibi ad inuicem contestantia; eadem Sacra Congregatio coram San. Mem. Clemente X. constituta, clarè agnoscens, Deum optimum Maximum Seruum hunc suum ex meritis præcedentibus. & Signis subsequentibus exhibere venerandum, auditis etiam Consultorum suffragiis vnanimi consensu merito censuit, ac declarauit , posse , quandocumque Sanctissimo videretur ad solemnem illius Canonizationem tutò deueniri, & interim indulgeri, vt in toto Terrarum Orbe Beatus nuncuparetur, vt habetur ex Breui illius Beatificationis ab eodem Sancta Memoria Clemente X. edito die 25. Januarii anno 1675., quod per extensum inserius exhibetur Summario Num.z.

Post

Poh indulam verò cidem Beato Venerationem multam quoque gloriam fecit Dominus cum plocumque nedum in multis, fed in plurimis redicti gloriodim an ingis, magine illius Sanclitatem manifeñandam, de ditti gloriodim and magis, magine illius Sanclitatem manifeñandam, income in maniferante in the companion of the com



# Limana CANONIZATIONIS

# B. FRANCISCI SOLANI SVMMARIVM

## Beatissimo Padre.



L Poffulatore della Canonizatione del Beato Francesco Solano de Minori Osservandi di San Francesco vamisissimo Oratore con ogni più divota riure renza espone à Vostra Santtà, qualmente nella Congregazione Generale de Sag. Riti tenutafi autanti la San. mem. di Clemente XI. Anteccisore della Santti Vostra furono proposti all' Edame i Miracoli di detto Beato sporaecanti doppo la di lila Estaficazione; Et

elfendo flati fentiti con qualch'apolipio i u un ineamicanore; ate care l'armin, de in partico-l'arei pirimo delli modefini, applanto i to d'irmin, de in partico-l'arei i primo delli modefini, applanto i no conforme alle rei-terate fiupichic dell'Orazone sa usues ades bentecianos; di cui non fi è poi potuto godere l'effetto per la morte foprauc-mutale.

Per anno l'Orasore fudetro fupplica vmilifinamente V.D. à degasifica di concederili la Certai della nono Videna, a dei di concederili la Certai della nono Videna, a dei di concederili la Certai della nono Videna, a della funda della concederia Canta proporti di suono nolla fiefa (Congregazione-auanti la S.V. Orpa Pilifich dello dei Miracoli fiperando, che con l'approazione di due almeno de medemi poli fiperando, rono folo da turta la fia Religione, mà ancora da tutte le Prosincie del Però, elfendo fitato detto Beato von de printà piantaru forta Santa Fede, & auendoui conserviti Popoli insumerabili con la Santia Fede, & auendoui conserviti Popoli insumerabili con la Santia della fias Vita a con frequentifisim Miracoli, che con demonianto communemente l'Apottolo dell'Indie Occidentali 5 che il tutto &co.

Num. 1.
Memoriale perrestum SSmo D.
N. Innocensio
XIII. pro babenda neua Audien-

#### Die 10. Septembris 1723.

## Concessio none

#### EX AVBIENTIA SANCTISSIMI.

Facta per me Secretarium relatione suppliois tibelli, Sanctissimus benigne concessi, ve iterum nouo examini subiciantur Miracula... nonnulla intercessione, ve asseritur, Beati Francisci Solani patrata.

Ità reperitur in Regefiris Decretorum Congsegazionis Sac. Rituum ;

N. M. Tedeschi Archiepiscopus Apamenus Secretarius.

Loco + Sigilli.

Num. 2. Ciuitates, & Populi,qui in Patro num B. Solanum elegerunt. Proc. fol. 1896. In libro Lima impresso Anno 1679,

Solennià Feftiua, Applaufi publici, che rece questa Nobilissima Città delli Rè di Lima alla publicazione del Breue della Beatificazione del Beato Francesco Solana.

In Epistola nuncupatoria Beato Solano continetur, prout infra.

#### Le Città, e Ville, che eleffero per Padrone il Beato Francesco Solano.

La Città delli Rè di Lima alli 26. di Giugno del 1629.

La Città della Plata Chuquifaca alli 25. di Febraro del 1631.

La Città di Panama li 4, Luglio del 1631.

La Città di Cartagena li 11. d'Ottobre del 1621.

La Villa di Salinas Valle di Mizque li 20 di Sessembre del 1631.

La Villa di S.Filippo de Oruro li 13, di Nouembre del 1631.

La Villa di Valuerde de Yca li 27.di Ottobre del 1631.

La Villa di Oropefa Valle di Cochabamba l'Anno 1631.

La Città di Caftro Virreina li 30, di Decembre del 1631.

La Città di Guamagna, li 26, di Febraro del 1632, La Città di Nofira, Signora della, Page Chuquiabo il 13. Maggio

L2 Città di Notira Signora della Page Chuquiato il 13. Magg del 1632.

La Villa Imperiale del Potofi li 23, di Marzo del 1632. La Città del Cuzco in detto Anno 1642.

La Villa di Carrion Valle di Guapra li 10 di Giugno del 1698.

La Villa di Amedo Valle di Chancai li 13, di Giugno del 1632.

La Gittà di Lean del Guanuco de los Caballeros l'Anno 1634.

La Città di San Giacomo del Chile, l'Anno, 16345. La Città de la Habana, Scalpri Popolis e Psonincie,

Il Mare del Sur venera, e gieun per Padrose San Franceiro. Spateo fin dall'Anno (6 g., perche allora, Don Bagnardige Hurtado di Mendora Camaliere dell'Ordine del Gisan Giacomo, Generale del Potero del Callao, & Armata Reale del Sur col fino Alminatte, Capitani, Viñaili e, Genne di Mare, e Trar l'edlie per Padrone, e Tuestier re del Mare del Sur, e fine Armate Realig coni fiperimentano i Naviguati molto felici influenze del fino Patrontino.

Num. 3.

Breue S.me.Cle-

mentis X. Super

#### CLEMENS

Ad perpetuam rei memoriam . Quemadmodum Cæleftis Imperator, & Magister Noster Christus Ie-

fus, qui fedet ad dexteram Maieffatis in excelsis, egregiè functos Beatificatione B. militia super Terram pugiles suos, qui virtute ex alto induti, & spiritu facta carnis mortificantes , non solum voluntatem suam; cum omnibus concupifcentiis crucifixam Deo in holocauftum obtulerunt in odorem fuauitatis; Sed etiam luculentas de impietate victorias reportare, & gentes, quæ Deum non nouerant, ad veritatis agnitionem, ac viam falutis adducere meruerunt, perennis gloria corona donat in Celis, ità, & Nos, qui eius vices, licet immeriti, in hac terrena flatione gerimus, Magistri nostri vestigijs, quantum noftra fert infirmitas, inhærentes , illorum culium, & venerationem in terris promouere fludemus, ficut ad Dinina Maicflatis gloriam, ad eius Ecclesiæ præsidium, ad ædificationem Fidelium, & animarum falutem cognoscimus in Domino expedire. Cum itaque mature, diligenterque discussis, atque perpensis per Congregationem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus præpolitorum Processibus de Apostolicæ Sedis licentia confectis fuper Vita Sanctitate, & Virtutibus tam Theologalibus, quam Moralibus in gradu heroico, quibus Seruius Dei Franciscus Solanus Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia nuncupatorum professor multiplicitèr claruisse, necnon Miraculis, quæ ad eius intercessionem ac ad manifestandam. Mundo illius Sanctitatem à Deo patrata fuisse afferebantur ; eadem Congregatio coram Nobis constituta, auditis etiam Consultorum fuffragijs , vnanimiter censuerit , pose , quandocumque Nobis videretur , ad folemnem eiufdem Serui Dei Canonizationem tutò deueniri , interim verò indulgeri, ve in toto terrarum Orbe Beatus nuncupetur . Hinc eft, quod Nos pijs, atque enixis chariffimi in Christo filij nostri Caroli Hispaniarum Regis Catholoci, ac charissimæ in Christo filia nostra Mariana earundem Hispaniarum Regina Catholicæ Viduæ eius genitricis, nec non totius Ordinis præfati fup-

plicationibus Nobis super hoc humilitèr porrectis benignè inclinati, de præfatorum Cardinalium Confilio, & vnanimi affenfu au-Moritate Apostolica tenore præsentium indulgemus, vt memoratus Dei Seruus Franciscus Solanus in posterum Beati nomine nuncupetur, eiufque Corpus, & Reliquiæ venerationi Fidelium ( non tamen in processionibus circumferenda) exponantur; Imagines quoque radijs, feù splendoribus exornentur, ac de eo quotannis die prima non impedita post diem selicis eius obitus, recuetur Officium, & Miffa, celebretur de Confessore non Pontifice, iuxta. Rubricas Breuiarij, & Missalis Romani. Porrò recitationem Ossicij, & Missa celebrationem huiusmodi sieri concedimus in locis dumtavàt infrascriptis, videlicèt in Oppido Montiliz in quo dictus Seruus Dei natus est in Ciuitate Limana, vnde ad Celos euolauit, & vbi venerabile eius corpus requiescit , ac in Prouincia Thecuma .. na, in quam Catholicæ Fidei noua semina feliciter inuexit, ab omnibus vtriufque Sexus Christi Fidelibus tam Secularibus, quam Regularibus, qui ad horas Canonicas tenentur, nec non in toto Ordi

Francifci Soloni.

ne præfato tam Fratrum , quam Monialium , & quantum ad Miffas attinet, etiam à Sacerdotibus ad Ecclesias eiusdem Ordinis confluentibus; Præterea primo dumtaxat anno a datis hisce litteris, & quoad Indias à die , quo endem litera illue peruenerint , inchoando in Ecclesis Oppidi, & Civitatis, ac Provincia, & Ordinis præfatorum, respectine solemnia Beatificationis einsdem Serui Det cum Officio, & Missa sub ritu duplici maiori die ab Ordinarijs respectine conflituta, & intra fex menfes promulganda, pofiquam. tumen in Basilica Principis Apostolorum de Vrbe celebrata suerint eadem folemnia, quam ad rem die 30. Iunij proximè venturi affignamus , paritèr celebrandi facimus potestatem . Non obstantibus Conflitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac Decretis de non cultu editis, caterisque contrarijs quibuscumque. Volumus autem . vt earundem præfentium Literarum tranfumptis, feu exemplis eriam impressis manu Secretarij prædictæ Congregationis Cardicalium subscriptis, & sigillo Prafecti eiusdem Congregationis munitis, eadem pro: fus fides ab omnibus, & vbique tam in iudicio, quam extra illud habeatur, que haberetur iplis presentibus, si fo-

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem fub Annulo Piscatoris die 25. Januarij MDCLXXV. Pontificatus nostri Anno I. G. Slufius . quinto .

### EX PRIMO PROCESSV.

Num. Compendiola nar ratio Miraculorum à B. Solano patratorum post Beatificationem in fola Civitate . Montilie .

Franciscus Solanus puer annorum trium cum dimidio ex altaturre cecidit semimortuus existens, delatus fuit ad Ecclesiam. Beati Solani cuius intercessione ad pristinam sanitatem restitutus flatim deambulare capit, cum magna affantium admiratione. fogl.858.

Maria Hieronyma de Aguillar cum in lucem edidisset foeminam, fecundinam emittere non potuit, etiam fi illi fuerunt per Obftetricem adhibita omnia remedia, que in similibus casibus fieri solent. Sacram Eucaristiam accepit Medicorum iuslu, à quibus fuit derelicta, vt proximè moritura. Sed eius Ventri applicita imagine B.Solani, subito absque dolore secundinam emisit, & omumo fana

remansit . fogl. 702.

rent exhibitæ, vel oftentæ.

IIL Maria Ruis septuagenaria in morbum incidit, attractionis manuum, & crurum eo deueniendo, vt nec incedere, nec cibum fumere , nec federe, nec in Cubili hinc inde fe vertere posset absque. alterius auxilio. Pluribus remedijs ei inuanum applicitis à medicis à quibus fuit proclamata B. Solano se commendauit, & eius intercesfione totaliter fanauit . fogl. 720.

IV. Frater Laurentius de Aguillar Sacerdos Ordinis Minor. Sancti Francisci sebre Eticha laboranit, & cum suisset a Medicis pronuntiatus Etichus confirmatus, & eius morbus infanabilis ad B. Solanum recurrit oleo quæ lampadis coram eius Imagine ardentis fe-

perliniuit, & fanus euafit , fol. 200,

V. Maria de Aguillar vna cum filia, & Nepte in cubili fomno detentis nocturno tempore domus repente concidit . Ad ruina, & ftrepitum excita Beatum protinus inuocarunt, cuius presto fuit opis : diruta enim tota domo ea pars tantum feruasa fuit in quaille zeifchant, liect compacta ex eadem materia, är reliquum domus y nev ullm indeltet irinius Indicinentum, & ne dum ille remanferunt illefia, verum etiam fupellechiis dicht domas interqua Lecitus Olei ad virm lampado il mupitbu exarumdem iugiter ardentis ante Beati Imaginem, qui delapfus ex fuperiori ad infetrius pauinentum remanfit illeria. & Oleum nece in minima gutta diliperfiam, cum omnium admiratione, vt deponunt Teffes de virfu, foli-16-11-18.

VI. Catarina Bernarda de Araña Puella quation anorum in proximo vite diferimine exiftens o deglutiram hirundinem in aquaquam oropinauerat latentem fruftra per plinet diets pluribus medicamentis adhibitis per applicationem randem Crucis qua olimafuit B. Solani, eius implorata ope flatim consallui hirundine excius frucibus vitrò prodeunte. Ita deponunt viginti quaturo Teffes fol.56a.

VII. Ildefoníus Marquet de Espexo pres angina in gutture imporces omniño à de l'obum, « potum pre quinque, vel fex dies nulla experta medicaminum vi, minufque vndecim fanguinis emissione cerufu ad B. Solanum rique applicita prasidica ruce, flatim tumoré erudo integré esusti incolumis. Ita deponant de visu quaturo Teltes fol. 450.

VIII. Com loanes Traperus magno tumor fub gem destro, & ardenillimis febribus ex Erifigio correptus elfet, a c'attroclimins doloribus per quatron bebdomada elaboraret, ita opprefius remanific, vin eccapus eleuare, neceibum aliquem funcer pofete maximé in diem derefecent tumore: 'I no fu fatu respiciens Imaginem Beatjedem é commendando fommo correptus est, in quo magnus siperuculi fudor eruproque tumore excatuit copiola fames commitata faguine, cumque euglisfilet qui quoque inuentus absque febri, & absque vilo dolore in parte lefa, & ita fanitati reflitutus, quod joi fam endi eponqueri side impediantos doembularet.

re. fol. 195.0-46.

Nr. Joanna Francisca Horrado Virgo laborans pestisfero morbo (tempore, quo epidemià in Cluitate Montilia grafisbatur) cim duobus bubonibus in siquite, quos ob padorem occultabate; Marti due taune manifestatit, & quia ipfisme dichou, a cin ipfismer Dono duo Famili pesti perirenta, immerenti valde, & mortem Film, & contin familiaris suppelicettilis combustimenti. In Someta Film, del continuo familiaris suppelicettilis combustimenti. In continuo duo duo familiaris suppelicettilis combustimenti. In continuo duo duo del combustimenti. In continuo familiaris suppelicettilis combustimenti. In continuo duo duo duo del combustimenti. In continuo familiaris suppelicettilis combustimenti. In continuo familiaris peritabate del combustimenti. In continuo familiaris peritabate del continuo familiaris peritabate del continuo familiaris del continuo suppeliaris del continuo familiaris del continuo fam

3 s/b/3 13/6° x 20. trs. 1 /b/s/60. trs. /b 169. trs.

X. Maria Sando Georgiopole finatem in lucemeditum y cumuficcundas noir emififies, cogadoir Odficerix alion infastulum tremaofifs, qui poin fipatium quiattoe horarum brachium emifit y
de int hoc fatu per feptem horar permanfit. Cognito periculo Sacramentis municrotu loffrman; a yoft quorum administrationem perfescetauri'm collem per alias yighist quattor horar i itaut prat minita
debilitate jevitimo extraino visito confirmit a ima.

Medicida depor-

rare:

ractur; fuit Inferme allatt et Conucitu Monislium S.Clara Imago Beatt; & cum fuis manibus accepiflet; omnet circumfantes gemillati auxilium eius inuoerant vas clum jula '& jin oratione fetcitier fetuudum Infantem peperit; fecundas emifit; & admiratione omnium abique vila penius Hefone, permantis. Super bus depannat de silla Tiflet. 37, 161, 661, 45, 61, 1153., 46, fül. 1169.,
47, Tiflis fol. 18, 111, 48, 1100.

Xi. Maria del Pino annorum fex fupra feptuaginta incidit in febrim madignam prompore, quo cipideniam Ginitat Montille particutur; Vifitata i Medicia flatim fiui expedita, vipote non appa curari præ steta, de grautitate morbi; Sandiffinis insique munta 3-acramentis, in extremis jam laborabar. Quando Finje insi in Cappella Beati coliparant de celebratione Sacri pro cius falute; poute speluerunt, se extremi interestino Sacri pro cius falute y poute speluerunt, se extremi interestino sacri protesti in cappella Beati colorante del monte conditato interestino, se statum initeram de febri intenerunt, justu Phyloroum, de omnium cum admiratono illico perfectam falutem reportanetti 1, in qua víque ad præfen permaner. Supro bes deponunt est usis servicios. Per let. 1, 1/sl. 160, 2, 1/sl. 133, 3, 1/sl. 211. tr. 1, 4/sl. 228, 0° 24, el. 1, 0.70, 1.87, a cui sumest de festira farama.

Xil. Ioannes Bellimar trima nanorum cum dimidio cum fupra finefiram afecudifes, indee cecidi ta baltividine decem, & otho palmorum in publicam viam lapidibus firudam, & cum jam mortusu sciifinaretur, flatim Beato commendatus, de repente Puerulus reuviti, & absque aliqua lassone incolumis repertus est. Supro bet deposant de soli Teste. 8, 61, 231. 62 330. 537. 79, 95/8, 376. 63

334. ter., 10. fol.351., 11. fol.364., 12. fol.367. ter.

NIII. Joanna de Blancas pollquam recepifer beneficium miraculofe Laintatà k cancro, v trefertru per extendim infa Miraculo III. depoint fd. 129.1/er., quod cum tempore epidemie laborafter magonis febriuse umo monibus figis, quabus pefiti ancipietas, vifitara, à Medicis; hi declararun comia renedia inuttia, de propererasacramentis ommibus fuir refedà, tertia die, in qua febris inceptu timens fe fibe eam'e vita deceffuram, difdum Beatum innocaut; v v de illo tehali periculo, ficu de alio faperità retto, fisis meritai liberaret flatim in pigmet ovatione febris ceffauit, itut fina...)

XIV. I piemet deponit/sh.199. qualitèr anno 1684, quo etiam vr.g-bar petitiva (dia Chiirate babir i no culo finitòr tumorem quendam, vulgo carbunco, magna cum febri tume fasta facie; alujque accidentibus, quibus epidemia incipiebar, & licierà Medicirs, & Chirurgia medicanina facini applicata quim milhi proficerent, & chirurgia medicanina facini applicata quim milhi proficerent, so in extremis iam laboratile; reportare facir toleam lampadis Beati, & adhibita vuclione, sperfectam faltem recuperati; & kidipima:

deponit etiam Teftis 55. fol. 1346. ter.

XV. I plamet depoit et lan fel. 1:94, a liud beneficium intercettione Beati receptom , minimium quod Maria de los Santos Filia iutale borabat magna gutturis tumefatione cum ardentificas febri, ristaus nec dibm recipere, nec recipiare pofet; igipur à Medicia pro clamata; Teflii ifia recursium babuit ad intercettionem Beati, ac eiudiem langinem poditi frepra Informan, neu illam manibus tenens, è lischiyamas pro sia faitue deprecabatur. In josmet actu informa repente cuomiti abundanțem inmorre singuine.

Summarium mun. 4.

mixtum , & recuperata falute lectum dimift bfamet die perfecta

fanitati reflituta.

XVI. I planet deponit quandam Puellulian tribus menifisus pod natissitatem fuam ordun ona perculis, fed potitis et tilli ennanfit humorem pelliletate fanguine mixtum, & ab omnibus cace; udicabatur, Sacrificium Millis poo fasidure in Cappella Barti oblatumfuit, & in co liafirma, megna com fide, commendata; quo perado, Puellula oculos apruit; & comume cua admiratore vi fisirenar radadi ad úsam perfectum claritatem, & shúque aliqua Listone; o & fice peramoaren vique ad prefice Presenf. Jul. 1932.

XVII. Etiam deponit tuinam cuiudiam Domus in qua erant Anna Rodriguez ionness Matthias, & Francifcus Fili cius, & Ioannes Perez, qui cum yidificat, & audiuiffent circa dimidium nocțis prasličian; tuina, p. Beato le commendarunt; & abfque Islione... miraculose inter rujuas preferuati remanforum Press, bl. 2 noc. er.

XVIII. Joannes Franciscus à Sandir Paier quinque annorum perbiennium laboralux inferniumes hidropifes, ex qua umenfatus, ça shique remedio à Medicia delhiturus fait; in hac afflictione Parentes eius Beato soum commendarumt, è Pues infe plorando petiji à Beato fuam falutem, applicataque Imagine ventri, repente cuacuatio magan (antulieri infolia) fupereneni; intait absique tumefacitione, febri, alijique accidentbus; pipomet dire faniatsi inceir refirutus; vt depount Marer cuins, Soore, & Frater. T. 7ff et 32. fsl.

804. d ser, 29. fol.828. 0 30. fel.844.

XIX. D. Francifera Antoniar Peter Peetbyrer laborabat in extremi ob maligniated disturum febris, im h Medicia delitutus fatere eus D. Ludouicus Peter Petbyrer Miffan estebasai: in Altare Batti, illum commendas; Sentiți in Arb Otaleious Bearficiți quodquam animi folatium, & domum repeteus ingenit: Inférmium abfigue fori, & Dreui perfecta na fatera recuperatui: Prob bmedico accepto amborum fumpribus obtulerunt Imaginėm Beati valoris trecentorum ducatorum argenti; quar bodic collocate eft in Cappella... Concertus Sancii Laurenij, & eft illa, qua zal liberationem spit decini proceffionaliter delata situ: Siedeponit Trfili 150 (Al. 1319).

XX. Ioana Minor Vidua Éragenaria laborabar magna sifilicione quiu manbibale, ciù partes inferiorio oris cicideratu deloco fuo, italà alimentum finnere non poffet, & fic permantir per feptru dies reincidi defitiuta; credente in morti proximami ; Beatq (a commendanti; & in oratione, filmpto paulifere fomao, in comandibula fierum loco fuo rafitiuta; & carm engilatfer; fanam fa junqui; y 1 deponunt Teffet ap. 61, foi 61 à 1879; 64 11, film 51

XXI. Petrus Ariona tempore epidemia patians tumorem peftilionem jainguine sum ardentifilma febri, atrocifilmifque doiribis repetue libere inpentus eff.; olei flesti suctione perafta à Maria... Candelaria Vxore fua, ità ipfamet deponi; qua eft Teftis 8-fak.

314. diere gengebinen bullingen fil e. B.

XXII. Vaor. Emaqueții Solani ob infirmitatem, vu vulgo dicitur, Colicam, ad extrepațum vira dufta, à Medicia abique hamano remedio proclamata șa dapplicaționem imaginis Beati flatin alucus quoneratus eff., & diați, opnițum cună admiratione reflituta, vu Teffiis feptium deponiță/d-pana A. 2017. p. 10. 10. 10. 10. 10.

XXIII. Schaftana à Cruce laborabat herifineta in facie cum ardentiffima febri, magnifique doloribus in oculis, adçont cos aperire. son police Be medicamina omnia ellone inutilla ; applicata Chuce ex ligno Cunabili, quo infans iacuit Beatus repente perfecte fanizati reflieura eft, ve deponit ipfamet Teftis feptimus fel zig . à ter-

XXIV. lofephus Trillo pueralus filius D. Hieronymi Trillo Equitis S. Jacobi ob violentas epilepfiz commotiones , hernica fractura. laborans, & infanabilis proclamatus, vnctione olei lampadis, repente fapus factus eft., ve deponit Teffis quintus fol.2 51,

XXV. Antonius Traperus fanus enafit vnctione olei lampadis Beati à tumore pestilenti in inguine tempore epidemiæ Ciuitatis Monti-

liæ, ve deponje primus Teftis fol. 166.

XXVI. Emanuel Cordon tempore epidemia laborans magna febri . magnifque doloribus ob tumorem peftilentem in inquine, voctione olei lampadis Beati repente tumor crepuit, & liber à febri fanus remanit, vt deponunt Teftes 24. fol.705- & tar. , & 25 f.742. è ter. ambo Medici .

XXVII. Ex Teftibus præfeneztie à Subpremotoribus deponit primus, feilicet D. Franciscus Sanchez de Toro Presbyter, quod cum iple per tres menfes, magna; acutaque infirmitate cum mortis porisculo laboraffet , Bearo fe commendanit , & ftation fanus remantio feh 1523. Attirge. a sergence anonteoligate of the core of the

in targat ( to be of the endant i

#### EX SECUMDO PROCESSE Ten Colonia, Colonia Soron, C. Colonia, Colonia,

I. Christophorus Almedina Ciuis Montilize ex vulnere in capite lattaliter documbens cum geroibos finatomaribus morti proximus. eum & B. Solano commendaffer; idem Beatus per noctem ei appaquie , & integra fanitati reftituit . fol. 1 55.

Il. Joannes Antonius de Huerra Chiurgus Civitatis Montilia cum berrendis: apostematibus per plurimos dies laboravet in brachio destero, de an cie ad vitimum vita periodum perductus effet plus sibus fuperadditis. latalibus fimptomatibus fe ad Beatum Solanusi ex corde commendante, & alligata funce brachio illius Imagine come ino sanus eviafre fol. 1 58.

III. Franciscus Amonius Solano Clericus mediante auxilio, & intercuffione B. Solani fubisò , & integraliter fanatus feit à tumore in . padice, & fluxu fanguinie, quibus nouem annorum spatio laborawit, & etiam à febre ethica triennali . & duobes apoftematibus ; que vhela fuerunt oleo lampadis dieli Beati, ex quo eleo etiami hibit tres auftus, poft ques fornne correptus fuit, & ab ipfe fomd so excitaturimiente fanum folgada con o a como a sano

IV. Pouras Antonius de Puentes: Aquino Herermarius inuocata ope B. Solani , de mediante unchique exloleo lumpadis ante altare ciul / /. dem Beati ardentis fantrus fuit à fractura offis tibite tumore tali acerbifimis doloribus, & vicere filtutofo funer decennium circites excreciantibus fal. 42 g. 1 ne q.b remet . en . et ene d' sen lettat.) V. Sacerdos Andreas Portero laborans liuida tumiditate, ingenti me

flammatione cruris, & pedis cleo Bo Solamif faitarer repente f.444. VI. Ildefontius Gonzales Mantilias Chicurgus fupra- binos aonos phaza vicera paffus , eis remiffis pofedetenmen paffus eff repullinario nom quatuur ex pradictib v keribus i it freffra adhibitis remedits

Oleo B. Solani conualuit . Proc. folsogal de Agrab a intit . . . . it's l' Alla altomiracele english in sodim fremis Process of me breatenis a gratic mittantur de colors el carroles supply so el distant

## RIMVM MIRACVLVM

## Alias Tertium

Ex primo Processu Sanationis à Cancro

### Joannæ de Blancas.

Qanna de Blancas degens in Cuitate Montiliæ per septennium Cancro laboraust in finistra Mamilla, absque eo quod diversa remedia desuper adhibita potuerint vnquam proficere ; immò exa crescente in dies magis, magisque Tumore; ita patiens affligebatur doloribus acutifimis, ut nec in lecto decumbere, nec fomnum capere poffet, fed tantum in co fedens humeris pluteo innixa. noctes omninò infomnes transigere cogebatur; desperatis igitue humanis auxiliis, ad intercessionem Beati Solani recursum habuit a & post effusas preces apud Sac, illius Ædem per noctem Domum reuerfa in lecto decubuit, & allata fibi tabula picta lanaginis muf. dem Beati , eam amplexando fummo feruore collocauit fuper-Cancro, & ità placidiffimo fomno correpta remanfit , longiùs fter-

teudo vitra folitum morem .

Mane excitata ad vocem filia , fe fe reperijt omni dolore vacuam. itzut potuerit pergere ad Ecclesiam. vbi crutin Altari Effigies Besti; ibique grare, ac facramentis refici. fupplicando pro refigurione falutis; Vix domast regreffe ( mirabile dictu ) Tumor Manulle repense crepuit tanto impetu ve aqua copiola exi idè profitiens afperferit tam Circumftantes a quam parietem ipfu na Ægra mortue fimilis decubuit pyceatoque Medico, necnon Chisurgo, ific insposts interceffione Besti ca ample vicere Mamille extranit Cancrum abfque vilo minimo dolore patientis, ant aliqua fanguinis eruptione, cuius Canori figura apparuit adeo pragrane dis, yt manus magnitudinem adgquaret, radicibus varicolis, & teterrinin coloris inter viridem, ac mgrum ; Cauitas vero, que in Mamilla zemanfit , fuit adeo profunda , & ampla , vt Chirurgus in eam injecerit, octo linaminum globos melle rofaceo imbutos mas goingdinis ficut ofto ona se cum hoc folo remedio in nous did hujufmodi gamitas explete eff garne, & totaliter fattata . Ifte cafine ads cidit meunte anno 1678. meno de came bambare en la mistacel

Hoginfigne Miraculum off in omnihus fais-entremis perfecte probatum, vt in Congregations praparatoria a a Aprilia 1693. recognia rum fuit . Quippe feriern sonus facti referunt quinque Teftes de wife, feientiant facto proprio, sefective, tive th at corobitationem eriam depolitique Maria à Sanctie Virguncule filia iplias Sanata per quos Teffer probatus primum entremum Miraculi , feilicen leannam laborate Caperon po le Suemerio num. n., z. . 16. . 17- , soil Jois O 98 x quotum primus eft. Medious Bohoyos, qui Egrant chrauit ; deponent nem fiberede Ganero; & quamuis Traductor in prima traductione Processus, lower Consert, expref-

prefiffet Zaratan , tamen pofted emendauit traductionem popendo Canerum , ex quo verbum Zaraten iuxtà communem s figuificationem in Hilpania patim vourpatur pro Cancro ; ve ingenue admittit Reuerendissimus Promotor in Animaduersionibut S. Verum ; Et dictum morbum duraffe per feptennium. refultat ex eifdem Teftibus #, 16, co., 53. , 6 92, Pariter cum fuifse incurabilem, & desperatam à Medicis salutem Infirmæ habetur nu. 22., 29., 74., 93., O 94. Prout etiam medium Miraculi, feù Inuocatio Beati Solani iuftificatur num. 8., 14., 24., 27., 28., 70, , 78., 101., 103., O 107, Et'demum fanatio miraculofa., mediante applicatione Imaginis Beati Solani ad Cancrum refultat plenè ex Iudicio dicti Medici, 1.7., & 13., necnon ex alijs Teffibus 1.20.0 feqq.56.,0 feqq.81.,0 feq.95.,0 feq.,0 n.110,0 feqq. ex quibus omnibus fequitur relevantia miraculi, cum agatur de fanatione Cancri occulti, cuius conditio eft, vt etiam cum efficaciffimis remedijs fanari minimė possit, vt inquit Hippocrates Aphorifm. 38., quem refert in specie Rot. in relat. B. Aloyfij Miracul. 1. S. Hune autem , vbi merito concludit his verbis; & propterea cum fanatio fit preter ordinem totius nature create manifefte concluditur fuiffe Miraeulum, & in puncto de Cancro in Mamilla, quod fit naturaliter infanabilis , firmat Sennert. prax. Medic. lib.4. par. 3. fe-Elien, 1. cap.6. pag. 814., ibi = que Sententia etiam de Cancro Mammorum oft audienda : Claud. respons.35. pagin.113. S. Sed qued, ibit a Stutuo malam bot incurabile prorint effe = & Aquapendent. lib.1.cap.22. pag.210., ibi = Cancer , qui omninò pectori , fei Mamwis adheret eft deploratus=Zacch, queft. Medicolegal. lib.10.cap.8. numit.; vbi quod Cancros iam accrescentes, qualis hic erat, esse infanabiles fine vilo dubio concludit ex Actio dicente = Concres in neclare oborcos omnind deplorates effe fcito .

Quod Miraculum Sanationis Caneri effe fectuodi generis, centierum Auditores Roon in Relatione S. Theraffe errad, et Miracul, pall mortem Miracul, et le vefere Pignatell. confidita. Commiss. 1997., et le vefere Pignatell. confidita. Commiss. 1997., et le vefere Pignatell. confidita. Commiss. 1997., et le vefere Pignatell. confidita. Commissione Carthaginentis i Canero Mamilla merità celebrat tamquam ingigo Miraculum Disur Agualthup & Osisiste Del ill. 23.2.

cap. 8. pag, mibi 8 18. cel a. litt.C.

Relevanția el evidentifinas, cum ad esm concludendam fufficiat reflectere, quod agiuv de fanatione Caneri octulti culus conditio els, ve etiam cum efficacifimis remedițis fasari minime positi, juxsă relatum Aphrifan. Hyppseratis 38.5, quod refere. Rosa in relat. S. Mohji Miracul. 5. Libun atum, que releuanția geurufi ob-

feruentur plures circumftantia, de quibus infra .

Terriò, qui abfque vlla dificultate, & fine Ægret dolore Chirarque extraxia decò ingenues Cancrum, à equidem ad contemporanam nuocationem nofiri Betti imma 1,2 8,3 p. 40. 59. 83. 84.,
6 97., que extractio, attenta radicata infidenta Cancri, qui carti
fingirar cei claus, illa fieri, & hi extirpari radicitus nequiterrai,
abfque copiola fanguinia efiulione, de ingenii forfino, Aquapenderat,
bi fipra pu, quib 2173, Supa di Contert. Viseri in Gementi ad SanEllum Angullium de Civilia. Dei dille esp. 8,3pg., milti 83. 144mma.;
bii litt. A. dicte quod quando Cancret Repricielus, o Confirmatus

tunc reuelli nequit, tantum leniri.

Quarto, quia flatim fequum Cancri extraclione, adduc cius naura eft, y u denou cereratur, & non pofilit amplias ad ciatricem gereunite Auicen. dist lib.4, tras. 1.1, esp. 1.6, p.g., 3.1, voli in fine-cuarra, quod Melasta quidano insifi Massiliane cancrofione radius 111, Scienterias of altra 3, & com hac theories trasfit Coff.cap. 12. lib.5, Aquapenden. voli Japra pag., wibi 3.15, S. Plinas quad. Nofica auten Pairens à die confoliati Viersi vitta non bubuis, ne-que is fuo corpore apparait aliquod velfquian refidualis morbis, vit de vifu reflatur Medicas sum. 1.5, & Centeri Teles sum. 46.0-41.

O. 89.

Quintò, quod in termino nouem dierum fuit penitus occlufa illa cauitas, & perfecte confolidata illa caro, que iam à feprennio periliaciter cancerata permanferat #.46. 64., O. 89. non obstante, quod eadem cauitas effet tante profunditatis , & latitudinis , vt caperet octo turundas, quamlibet magnitudinis oui #.42. 60. 62. 86. 88., O 99. Vnde licet in morbo infanabili , & fic Miraculo fecundi geperis non requirator Inftantaneitas Contelor. de Canonizas. cap. 17. num. 10. verlic. Sed ego diflinguebam, Matt. par. 4.cap.8. num. 7., O. fegg. , Zacch. quall. Medicolegel Sib. 4.quafl. 3.num. 3., Rofa de execut. litt. Canonizas. num. 175., adhuc in cafu noftro ad maiorem Miraculi relevantiam optime potest dici , hanc fanationem in inftantieueniffe , cum in bac materia ad effectum substantiandi Miraculum non fit opus, quod concurrat Inftantaneitas Mathematica ex allegatis ab Eminentiffimo de Laurea de Miracol. difp.20.ert.20. à num. 866. pagina mibi 596., vbi firmat dilationem decem dierum non tollere rationem Inftantancitatis, & de fpatio nouem dierum in Miraculo Sancti Francisci Xauerij firmant Angel. Victor. conful-141. Medie. 900, pag. 400. Hit.C. , & cum hoc fenfu procefferunt Anditores Rotz Relatione einfdem S. Froncisci Xauerij Miracul. 13. S. Primo, & S. Oftenditar .

## Testes super primo Miraculo:

Ex Positione Anni 1701. Pag.6.

De vifu .

 Tessis in Process. XXIII. D. Franciscus de los Rios Boboyos Doctor Medicus Academic Besise. O in Protomedicato Corrie Regis Catholici approbatus. Cius Ville de la Rambla., visi professionen exerces, aumorum 34-luxtò 8. Interrogat. Process. 161, 388. responsit.

Ætas patientis .

Tomor valdė niger, & durus in Mansilla finsilra ad sollar panis vaius libez-

3. Infitmitat de fe ferè incurabilit à Medico ipdicaent .

Mediesmina did adhibita ad indusardum tumoceps .

He nella Città di Montilla era vna Donna, che fi chiamaua Gionanna di Blancas Moglie di Lorenzo Galan, che già è morto, la quale habitaua nella firada Cordon, d'età, à suo parere di 35. anni in circa, la quale da quattro anni, e mezzo fa in circa, chiamò questo Testimonio à sua casa nella detta strada Cordon , & hauendola vifitata, riconobbe questo Testimonio vn Tumore nella Zinna finistra assai negro, e varicoso, quale saria della grossezza, e forma d'una pagnotella d'una libra con molta durezza, il qual tumore si chiama Canchero non vicerato. E nella relatione, che li fece d. Inferma, li disse hauerlo patito anche prima d'esser stata veduta da muefto Testimonio da 5. à 6. mesische teneua quella postema, e se terrebbe rimedio? al che li rispose questo Testimonio, che l'infermità in quanto da sè, e secondo la sua essenza era quasi incurabile . tanto più per la ragione della parte , doue flaua , mà conl'aiuto di Dio vi applicheremo quello, che sia più proficuo, e che conoscendo questo Testimonio, che vna delle terminationi di simili Tumori, ò posteme, è l'induratione, che si deue, quando gl' humori, e le cause sono inobedienti alla concottione, e che per ragione, che la causa materiale di questo tumore, che patina dett' Inferma, era l'humore malenconico atrabilare, il quale è inobediente, ftante la sua eccessiua siccità, e di qualità terrea, e ch'egli da sè folo con le fue cattiue, e corrofiue qualità inulcerifee la parte doue si troua , ò per doue passa ; sin d'allora impedi di suppurarlo , vedendo , che non era capace di risolutione , che però sin d'allora fi feroi di medicamenti, che l'induriffero, per toglier l'occasione, che poi suppurato haueua da inulcerirsi, li quali surono composti d'ingredienti freddi , & humidi , e di freddi, e secebi, come fono le foglie del Solano, Sempreuiua, e Piantagine, i quali medicamenti furono applicati per molti giorni; che li pare farebbepiù d'un mese, e che per esser la detta Inferma pouera non tornò à visitarla in sua casa, bemi, che quella frequentemente in qualunque luogo, che incontrana questo Testimonio, li communicana lo stato del suo male, e che permanendo la medefima indicatione fenz'auanzarsi , nè diminuirsi , si proseguì per arbitrio dell'Inferma medelima negl'istessi medicamenti, quando sentina alcun' ardore nella Zinna predetta, e da otto giorni prima, che fosse aperto detto Tumore, chiamò l'Inferma questo Testimonio col motino d'esferfeli accresciuto l'ardore con gran dolore, per il che li ordinò, che continualle quelli medefini medicamenti già riferiti , accrescendo solo certe foglie d'Insquiamo per la virtu parcotica , e flupefapefaciente, che tiene; Riconobbe però, che la groffezza, e la qualila del Tumore flaua, come quando la vidde la prima volta, che fai Medico ria da 5. meli prima in circa, e paffati, à fuo parere otto giorni da gnouic. quest'yltima visita a chiamarono questo Testimonio la terza volta per la casa della d. Inferma, la quale all'hora habitaua nella firada della Calzada, & effendoui andato detto Teftimonio, gli differo, che il giorno antecedente erafi aperto detto Tumore fenzincifione per arte, mà spontaneamente, e vidde la piagha, la quale era concaua, e così grande, che vi capiua più, che la groffezza d'vn gran pugno per dentro d'esfa, & osseruò questo Testimonio esferui dentro vna cosa come pellicola, & ammirato il Testimonio di quefto fuccesso, che à suo parere su naturalmente impossibile d'arrivare alla suppuratione, & aprirsi per le ragioni da esso già riferite, li diffe dett'Inferma, che vna fanciulla fua figlia era andata ad vna çafa d'una fua Parente, & hauendo visto in quella un quadretto. con l'effigie del B. Solano, diffe alla detta fua Parente, che fe vo- Basi ad Mamillan ; leua alcuni denari (che non fi ricorda , che quantità diffe) gli li da fatim fottenun espir, rebbe per quel quadretto, che voleua portarlo à sua Madre, perche quel Santo haueua da leuar l'infermità, che teneua detta fua Madre, alla quale hauendo portato detto quadro, ftando in letto : fe lo pose sopra la Zinna, doue teneua il tumore, e si addormentò, e A somo exeit rifuegliatafi, gli fi ruppe d. Tumore in maniera, che tutte l'altre fperfetti adfluses. Donne, che stanano vicine intorno al letto, spruzzò, e macchiò la materia, che faltò fuori di detta Zinna, con dare yn fcoppio i e vedendo questo Testimonio, che ciò più non era di sua professione, se non di Chirnrgo il curare quella piaga, si licentiò, dicendo, chiami V. S. il Chirurgo .

Et interrogato quello Tellimonio da Sua Signoria del temperamento, e coflitutione del corpo di dest'Inferma ; Diffe , effere di compleffione adufta, calida, & humida, à causa del predominio dell'humor

fanguigno.

Interrogato, fe nel tempo dell'Infermità tenens forze bastanti la dett' Inferma; Diffe, che sì, e che andaua per la strada, e che intese dire d. Inferma nell'vitima visita, che vn giorno, ò due prima era vscita à confessarsi, e communicarsi alla Chiesa.

Interregato , fe con quest'infermità vi baueua anche la febre; Rispose , che da quel tempo fino alla seconda visita, non la ritrovo con sebre, e che in questa, che su otto giorni prima in circa, che gli si apri detto tumore, non lo sà , attefo che non fù à vifitarla, fe hebbe, ò nà la febre; ne quando la visitò l'vitima volta, che già s'era aperta detta postema, non li toccò il polso, perche, come vidde la piaga, rimife la cura d'essa al Chirurgo .

Et interrogato, se oltre li detti medicamenti poco prima della sua sanità pigliò alcun purgatiuo, à aforetico, à se si caud sangue. Rispose, non fapere, che pigliasse alcun medicamento purgante, ne diaforetico, ne si cauasse sangue, non hauendoglielo ordinato questo Te-.

ftimonio.

Et interrogato, le haucua nella parte tumefatta dolori prima della fanità ; à fe ceffarono poco prime . Rispose, che già tiene detto, che la seconda vifita , che questo Testimonio li fece otto gioral prima d'aprirgliss il Tumore, su col motino delli dolori, ch'erano sopr'aggiunti all'ardore, che d.Inferma patina nella d. Zinna, al qual'effetto gl'applicò il Infquiamo riferito, e che da d. vifita fin all'ultima

Ad applitationem Imagin

10:

Summarium Teflium :

non al, ne là intefo dire, e li crebbe, ò diminai il dolore. El interregats, f. èl. finne fope aggiuntil al trape della fina familiativa fin per efficiates, à miligatine età debre : Diffe, non ricordarfi di ragione alcuma da poter dare à quetta dimanda, folio, ch'intefè dire, che s'addormento con il Santo fopra i pettro, e che quando que-fio Tehimonio vidde aperta la piaga, il diffe l'Inferma, non tener più dolore.

Ei interregato, di che qualità era la materia, che vici dal Tumoro, quamba ereja, di in che quantità. Rifpole, che non la vidde, bensì li pare hauer intefo dire nella detta vitima vifita, che fiu fiella detta casa dell'inferma, effere come acqua detta materia; parendoli,

che rifietto alla grandezza del tumore, faria molta la quantità. El interraguas p. ià a per quanti giarni da die trapi il itumore, Pièsaeffe terrato il Cibirurgo la piega, pie medicamenti gl'applicò, e quando ficiatri da tuta piaga. Rificolo haucri dietto la derl'inferma alcun tempo dopo, non lapendo detterminatamente qual giorna forffe, per haucrità incontrata nella firada, che Gionami de Aguiliae Vera Chirurgo, sobe gia e morto, li haueua cauato finori da detta
piaga per la parte di dentro va perzo di pelle, e che molto perfiamente li fiera ferrata, e farà da va mede in circa, che'flendo
andato quefto Telimonio à Montilla, incontra dett'inferma in
cafà di Giouanni Lopez Horvado Cittadino di detta Cirtà, e difeorrendo di detrilaternità; montrà detto Telimonio la Ciette
foorrendo di detrilaternità; montrà detto Telimonio la Ciette
foorrendo di detrilaternità; montrà detto Telimonio la Ciette

trice della Zinna, che sarà come la palma d'vna mano. Et interrogato, come sà, che l'Inferma si raccomandasse al Beato Sola-

no, e perche quella fanatione non puol'attribuirfi ad altro aiuto naturale, ne fopranaturale, ma folo à quello dell'intercessione del d. Begte . Dille , che hebbe quefta finità per miracolofa , per la grauezza del male, e perche l'effetto d'aprirsi detto Tumore su totalmente contrario all'intentione, & applicatione de' rimedij, che tiene detti, e che giudicò naturalmente per mortale questa. piaga per effer così grande, & in vna parte così principale, com'è la Mammella finiftra, fopra la regione del cuore, e che folo sà per hauer veduto il Quadro del Bearo Solano fopra il letto di dett' Inferma nell'vitima volta, che fu à vifitarla, e per hauerglielo detto essa medema, che solo si raccomandò à d. Beato, e non hauer'applicato per all'hora altro-rimedio, fuorche la dett'Imagine, e perche in suppositione d'esser questo successo Miracolo del detto B. Solano, intese parlarne all'hora dalla dett'Inferma, e sempre, che occorre, e per tale l'hà tenuto, e tiene questo Testimonio, il quale aggiunge, che detto Tumore eratale; che impediua a dett'Inferma il dormire a giacere con tutto il corpo, mà bensì l'obligaux à stare sempre appoggiata su'l lato destro, e quefo diffe effere quello, che à suo parere può dire, e si ricorda intorno à questo successo.

II. Testis in process. LIII. Icanna de Blaneas ipsa Instruma vidas restitia Laurentis Marquez Galan, Ciuit Montilie, aunor, 47. iunto 8, interrogat. process. fol. 1285, tergo Respondis.

Che saranno 15. anni con differenza di motti pochi giorni, che questa

Teftimonia comincio à flar male della Mammella finifira, e mediante il Tumore, & altri fegni, che viddero li Medici, riconobbero, ch'era Canchero; e nelli ; anni portò fopra detta Zinna vna piafira di piombo di mezza libra di pefo, che fi ricorda, che gliela

I T.

Cieteria remantic lacitudina manut .

13. Riciones , ex quibes fanttionem pro Mizzeulo Medicu habueris .

Inugettio B. Solani tantim

I 5. Tamor impediebat libere de cubicam .

De facto proprio

16.

A tg. annis igitium fer infirmites .

I7.
Tumorem in Mammilla Madici pro Cancro habnerunt, fuper quo per 4. annos gestaun laminam plumbeam,

Super Primo Miraculo : applicò D. Francesco Boheyos Medico: e con tutto ciò andana crescendo d. Tumore, & al fine d'essi in altri due anni vedendo, che andaua sempre più crescendo, che la detta piastra si era leuata, perche già non fi poteua più foffrire, ffante che haueua fatto piaga nel canale delle Mammelle, & il detto Cauchero era cresciuto talmente, che s'era dilatato sin sotto il braccio verso se cofte : gli fù applicato va impiastro di morella, e di semprenina, Dinersa sense efoglie di lattuga, & altre, come d'un herba piccola chiamata capeluenere; che nasce nelle peschiere, il tutto pistato, e quefto fi poneua vn giorno, e l'altro tutia preparata dalla Spetiaria; e con questi medicamenti fenz'alcun'altri andò passando li detti mazz due anni nelli quali crefceua con augumento detto Canchero, fentendo fierissimi dolori, e non potendo stare à giacere con tutto il corpo, se non con la metà d'esso dalla cintura à basso, e dalla... cintura in sù appoggiata alla Teffiera del letto, fenza poter acco- Om flare à parte alcuna detto lato finistro, mangiando molto poco, è facendofi , come fi fece, molto asciutta di carne ; & in questo tempo passati li detti due anni , il detto suo marito hauendo veduta. Medio em questa Testimonia li Medici, e Chirurgi, che all'hora stauano in man depleranerum. Montilia ; quali erano il Dottor Tobar il Vecchio, e suo figliolo, Gio: Bernabe, Don Francesco Solano, Don Francesco Bohoyos Medici , & Andrea Gabrielle, Francesco Michele, e Gio: de Aguilar Chirurgi, e fattala spedita per non trouarui rimedio in detto male , effendo andato da questa Città di Cordona vn Medico, che non fi ricorda del fuo nome, à curare l'Eccellentiffima Signora. Marchela de Priego, come Seruitore, che era di lua Cala, lo portò à vedere questa Testimonia, & hauendola veduta, diffe, che tal male non haueua rimedio humano, che perciò si conformasse molto con la volontà di Nostro Signore, perche quando meno se lo pensaua farebbe rimasta morta,& in questo tempo entrò vn Compare di quefta Teftimonia, che si chiamaua Francesco de Barea, e Trillo, e gli dific: Commare, qui non v'e altro rimedio, che raccomandarsi all'intercessione del S. Solano, che è molto miracoloso, e che trouasse il libro della sua Vita, e vederebbe in esso. quello, che Dio operana à fuoi præghi, & essendosi trouato il libro, il detto suo Compare, & altre persone lo lessero tutto in diuersi giorni; con che questa Testimonia s'inferuorò molto nella diuotione del detto Beato Solano, e con lagrime lo supplicana, che intercedesse appresso Sua Diuina Maestà per la sua salute, e la ponefie in flato di potere fenza quelle afflittioni , & angoscie , e gran dolori , che patiua , disporre dell'anima sua , e rimediasse , se morina, la fua figlia, che la lasciana piccola, se orfana, perche già fi riconofceua al fine delli giorni di fua vita, & il giorno dell' anno nuouo dell'anno paffato del fettant'otto verso il dopo Tess pranzo, per quanto fi può ricordare, andò à Casa di questa Testimonia Maria Ximenez Cognata d'esta, e Giouanna Ximenez sua madre, e gli dissero, come la sua figlia Maria de los Santos, che è di quefta Teftimonia, quale all'hora faria di quattro, ò cinque anni, era andata al mezzo giorno iti fua Cafa, e dicendogli la detta Maria Ximenez : Figlia, entra nella Sala, e vedrai il Quadro, che hà portato à Casa Zia Giouanna, & essendo entrata la Ragazza, e veduto il detto Quadro; che è il Ritratto del Santo Solano, gli domando: Zia ; che Santo è que-

sub ascellam .

Per duos aliot annos Caneer

feufit cum prozume e sentu .

puntil 167%.

Summerium Testiam

Benci & Elis ad s bto adty matte .

Fiducia Infirme in Bette td cuias Cappellam softs o filis fe contnint .

29. ttoos vises sea fuit , & domam redijt .

fto? e la detta fua Zia gli diffe, che era l'Imagine del Santo Solano , al quale fua madre fi laguaua , e piangena tanto , e che fentendo questo la desta Ragazza, s'inginocchio, e con le mani giunte piangendo gli diceua , Santo mio, fanate la Zinna à mia madre, acciò io non habbia d'andare in potere di madregna, come vi hà inteso dire, che vi dispiace, che questa fanciulla per la vostra morte habbia d'andare in mano di madregna, e dicendo quefto piangeua tanto; che stando a mangiare con Alfonso Galan marito della detta Maria Ximenez, furono aftretti di lasciare il pranzo,& entrare nella Sala, doue la vedemmo flare inginocchiata nella forma , che habbiamo detto , e tutti noi ci intenerissimo , e li dicesfimo: prega affai il Santo, che per effere piccolina ti fentirà, e la detta Ragazza disse alla detta Giouanna Ximenez , che vendesse à fua Madre quel Quadro per cinque reali, acciò la fanaffe, e così, che venisse, ò mandasse per detto Quadro, e questa Testimonia... commouendosi molto dal detto successo, si pose in molta fede, che il Santo Solano gli haucua da intercedere dalla Maestà di Dio la fua Sanità , & al principio della notte fe ne andò quefta Teftimonia con la detra fua figlia (se bene con grap fatiga per la fiacchezza , in che stana ) alla Cappella del detto Beato Solano , che sta nelle case done nacque , e nella foglia della porta lo pregà con molte lagrime, che intercedesse appresso Dio Nofiro Signore per la fua falute , e che domandaffe à Noftro Signore, che quelle sue lagrime fossero, come quelle della Madalena pentita, ftante che già si ritrouava all'vitimo di sua vita, pensando, che se cadeua morta, conforme gli haucuano detto, che in arrivando al cuore il detto Canchero, gli haueva da succedere; e terminata questa Orazione, gli parae, che si ritrouaua con maggior vigore, & andò a vasa della detta Giouanna Ximenez, e pigliando il Quadro del fudetto Santo Solano, che farà quat tro palmi alto, e tre palmi largo, s'abbracció con esto piangendo; e. facendo nuove preghiere, e portandolo à sua casa, che erano già otto hore di notte di Spagna (che in quel tempo corrispondono à due hore , e mezza d'Italia) e flando in essa venne detto suo Marito dalla cafa del fuo Padrone il Sig. Marchefe de Priego, & hanendo cenato, gli diffe, che non ritordaria fino ad va hora prima di mezza notte, perche all'hora si spedirebbe, flante, che il suo Padrone faria andato à dormire, & andatofene, ferrata la porta con la chiaue, si pose questa Testimonia in cima del Letto appoggiata alla Teftiera nella forma, che folena, e pose detto Quadro attaccato al lato del Canchero, & abbracciatafi con detta Imagine, continuando le sue lagrime, e preghiere, resto senz'accorgersene addormentata con la confolazione d'effergli mitigati li dolori della detta Zinna : e nella-mattina di giorno la detta fua Figlia rifuegliò questa Testimonia, che si marauigliò del molto tempo, che haueua dormito in tutta la notte, e che già era vícito il Sole, co si ritrouò senza dolore alcuno, e con la detta Imagine sopra la Zinna, come l'haueua pofta, e con molto follieno, & affacciatafi alla finefira, e vedutala vna vicina fua della firada, che fi chiamana... Maria de Priego, chiamò ad alta voce il Marito di quefta Teftimonia dicendogli ; che venisse presto, che iui staua la sua Moglie, quale era viua, & affacciata alla finefira, al che venne suo Marito, e questa Testimonia gli buttò la chiane della porte, & essendo entrato

Super Primo Miraculo 1 con altre persone , diffe il detto suo Marito , come più volte in detta notte haueua chiamato alla porta, con molti colpi, e per vedere, che già non hauena, che afpettar più , essendo di giorno, e pensare , che questa Testimonia era già morta, andana à chiamare va-Chiavaro per aprir la porta, al che quefta Teftimonia diffe il fonno, che gli era foprauenuto, e qualmente fi ritrouaua fenza l'angoscie , e dolori, che haueua , perilche il detto suo Marito , e le altre persone resero molte grazie al detto Santo Solano per il sollieno, con che firitrouaua questa Testimonia, erimanendosene il detto suo Marito in casa, questa Testimonia se ne ando sola al Conuento, & Ospedale di San Gionan di Dio di detta Città, done ffa vn Quadro del S. Solano nell'Altare di Nostra Signora de los Re- Matte de medios, & hauendogli refe molte grazie, e faitogli orazione, è lo pregò, che continualle nella fua intercessione; e già che staua solleuata, e senza dolori, finisse di fanarla, e si confessò molto à lungo dal Licenziato I rancesco Prietto, che iui si ritrouaua, e li diede la Stipe data pro Missa ad Be Sacra Communione vn Sacerdote, che fi chiamaua Don Andrea de Aguilar, e data le elemofina per vna Messa, che si celebrasse al Santo Solano, ritornò à fua cafa, doue erano alcune vicine, & amiche, quali per effer corfa la voce, che questa Testimonia... gra morta, grano venute à casa sua, e suo Marito gli haugua detto quello, ch'era successo, e salendo di sopra à veder l'Imagine del S. Solano, perche diceua questa Testimonia, che gli s'erano lemati i dolori in quel fonno, che haueua fatto, flando tutti iui difcorrendo del fuccesso, e rendendogli molte grazie, e trà le dette. Persone si ricorda, che v'era Brigida Ruiz, e Gabriel de Blancas fratello di questa Testimonia, & Emanuele di Priego, e Paolo Mexia, e Giouanna Muñoz, che hoggi flanno in Madrid al seruizio del Signor Marchése de Priego, e Maria Ximenez, quale già è morta . & altre Persone . repentinamente fece la Zinna vn scoppio: e gli fi ruppe la pelle, vicendo fuori la quantità di mezzo boccale d'acqua chiara con tanta violenza, che spruzzò nella muraglia, & ad alcune di dette Persone, quali rimasero come attonite, & à iquefta Teftimonia fi leud la vifta , & il fenfo , e cadde indietro tra- Repentino impetti M mortita, conforme diffe doppo il detto fuo Marito, e dette Perfo- ecessie, vi squa inde etiti ne, che flauano prefenti, e che tennero per certo i che s'era pempenenti ad pariecem andura morta queffa Teftimonia , e come tale l'alzarono da sentine dellinea in terres serra, e la pofero fopra il letto, doue differo, che era ftatz, ereidit morros eredita. in quella forma per lo spazio come d'vn'hora, e mezza, e ciò gli differo , quando tornò in se questa Testimonia , & essendo ri- fensus redist. tornata in fe , chiamorono il Dottor Don Francesco Bohoyos Medico, & hauendola vedusa, scoperto il Canchero, e che detta Medi Inferma fiana fenza dolore alcuno, maranigliandofi del fuccesso, tetum, & Inferma diffe, che non haueua egli, che fare iui, che chiamaffero vn Chigurgo, e fu chiamato Gionanni de Aguilar, quale già è morto, Chimmen eura def e venendo il doppo pranzo, e riconoscendo il stato di detta Zinna senza aprire cosa alcuna della carne mise dentro le mollette, dicendo: orsu Santo Solano fateci grazia, & alla prima tirata cauò fuori il detto Canchero; e di ciò, che più s'ammirò questa Testimonia, e detto Chirurgo, quando gli lo diffe, è, che stando prouifta quefta Teftimonia di tre, à quattro Persone, che la tene- Extractio facta ab nano, non hebbe al cauarlo fuori dolore, ne fentimento per far morino, rimanendoli vna gran concauità nella detta Zinna, che.

Summarium Teffium :

Ylens valde latem ; & po fundum .

Ofto linamina polita in vie re , quodibet magnitudia oui ;

44-

Altera die polita therèm.

46. Intrà nouem dies perfecte fa

47-Sanario ab comubus pro Mi-

Nulla medicamina adhibiraprater recentira, nullaqueenacuatio

49. Nulla alia inuochtio, nii Beati Solani .

Desila

Tumor per feprennium fem-

51. Superimpolita lamina plum bea .

Infirmitas pro Canero hal

caperia mezza pagnotta di fedici oncie, e fi pofe detto Canchèro in. va piatto, & in detta apertura eurandola detto Chirurgo, vi. pose dentro otto taste di filaccie bagnate nel miel rosato ; ciascheduna delle quali saria della grossezza d'vn'Ouo , & esfendo curata fenz'hauer havuto dolori , ne effer da quella proceduto sangue alcuno, vidde à be!l'agio il detto Chirargo, la detta Teftimonia, e l'altre persone jui presenti il Canchero, ch'era di groffezza nella forma, che è vna mano dal polfo in su. & in detta forma la langhezza, e da vn lato daua principio in larghezza, forma della mano con le dita aperte, & il fine in forma di polfo con radici all'vitimo in modo di vermini tutto negro, che caufaua spauento à guardarlo, e stette doppo così sei giorni ne i quali lo vidoero li Medici, & altri Chirurghi, e molte persone, ammirandoli della fua figura, e del grandiffimo Miracolo, che era ftato; e nel secondo giorno nella cura, che fece il Chirurgo, al cauar fuori la fettima, & vltima tafta di filacci, fi ricorda, che diffe, che era così profondo, che fece di meftiere toccare con le tenagliole. yna costa , e cauandole fuori intese dolore , che non haueua sentito fin' all'hora, & in questa occasione la cura su fatta solamente con. quattro taffe di filacci con miel rofato, & al terzo giorno dellacura furono posti solamente filacci asciutti , & in detta forma fi continuò per altri fei giorni, in modo che alli noue giorni flauaferrata l'apertura , fenza che in tutti quelli vi fosse materia , nè hanelle altro dolore, che quello, che hà dichiarato del fecondo giorno , e dalli detti none , che ha detto , rimafe così fana , come hoggi ftà senza hauer haunto altro accidente, nè cura alla detta Zinna, il qual detto successo da questa Testimonia, Medici, e Chirurgi, e da altre persone di detta Città di Montilla, che sono molte, è flato tenuto, e si tiene per Miracoloso ad intercessione; e prieghi del detto

Beato Solano.

Et interregate di Sua Signoria , fe altre il malicanienti , che hà dichierrato, giue ne furano applicati oltri , e fi bebbe alcuni fudori , è grandi esaccaziani nettardi , è dipuzigine: Dille, che non vi turono tangule gac di forte alcuna, ne hobbe indori, ne de cuccanion atturdi ne di medituo per ellorgi quello andato via alcun tempo prima , ne hobbe altri medicanenti , che quelli, che hà dichiarità, che hi dichiarità.

Interrogata, come to, the duta famila foll per data interceffione, a perche non fi pollo attribuire ad altre ainte. Diffe, che non fi raccomando ad altre ainte, a micro differente perfello Dio Noftro Signore, ne sà, che vi foste altre ainte, ne fanore humano, ne dinino, solo quello, che hà dichiarato.

III. Testis in Process. LV. Gabriel de Blancas Frater Instruc Ciass Montilie annorum 33. luxia 8. interrogatorium Process. fol. 1325. Respondit.

E vidde, che Giouanna de Blancas fus Sorella Vedous, moglie, che fid Lioreus Odalan, quale nel tempo di fett Anni fette con vatumore in vas Zinna, & ogn Anno andaua crefcendo se bene vi teneua sopra van piafra di piombo, e farà poco pià di sett Anni, perquanto li può ricordare, che la detta fas Sorella arriudà à flare di 
detta infermirà, che diceauno effer Canchero, molto male, de interc dired all Medico, che la curana, che gli pare, che fi chiamuaji Dottor Boboyos, e da Giouanni de Aguilar Chirurgo, che non 
vera altro remedio, che quel do l'Do, perche già era molto cre-

frine

Super Primo Miraculo:

fcinto il detto Canchero, e che morirebbe molto in breue, e la desta sua Sorella staua perciò molto afflitta, come ancora il detto Medient, & Chirus fuo Marito, & alcune volte, che la vedeua in letto, era posta dal ram remuniarun mezzo corpo in su fopra la teftiera del letto, attefo che non parena potena stare in altra maniera per il tumore così grande, che haucua nella Zinna, & à questo tempo, che si ricorda, che era giorno d'Anno In lette enbare non potente nuono, differo à questo Testimonio, qualmente alla detta sua Sorella s'era feoppiata la Zinna, e venuto à Cafa della fopradetta, e ritrouatala in letto, e molte genti di cafa, che trà l'altre perfonefi ricorda v'erano Anna de Blancas Sorella di questo Testimonio, Gionanna Ximenez, & altre vicine della firada, che non fi ricorda come fi chiamano, differo à questo Testimonio, che la detta... Giouanna de Blancas in quella notte, antecedente s'era posto vn superposita Beati effigi Quadro del Beato Solano sopra la Zinna, & haueua dormito tutta tam anciem dormitit. quella notte, il che pon haueua fatto in molte per l'addietro, e che nella mattina era andata à confessarsi, & a raccomandarsi al Santo Solano, & à dare l'elemofina per vna Meffa, è che dopo. Altare Beari quando ritornò, haueua scoppiata la Zinna, di done era vscita come cosa di vn boccaletto d'Acqua chiara, facendo vn gran scop- Etu pio, e che Giouanni d'Aguitar Chirurgo, quale già è morto, gl'ha- perù . nena cauato fuori il Canchero, e lo mostrarono à questo Testimonio, che staua in va piatto, & haueua la forma d'una mano con li fuoi deti aperti , come mano mezza aperta , e di longhezza in tutto più d'vn palmo, e di groffezza di vn polfo di braccio, e per di fopra cerii fegni pauonazzi, e dall'aftro lato della forma di mano hauc- Canerum extennit, ua certe cofe come radici, che pendeuano, e domandò alla detta fua Sofella , come l'haueuano curara ; e gli diffe , che gli haueuano Pofica in vicere con tim posto dentro nella concauità di detto Canchero otto inuolti di fi- quodibet magnitudinis oui . lacci di groffezze d'vn' Vnouo, e diceua, e tutti li altri ancora inipresenti; esser stato Miracolo di Dio per le preghiere, che si erano fatte al Santo Solano: & in quel medefimo doppo pranzo, e parte della notte, che andò in diuerfi luoghi della Città, intefe raccontare il cafo à molte persone, e tutti afferiuano, che era ftato Aleen die pofica e gran Miracolo del Santo Solano, & all'altro giorno, che andò à Cafa della detta fua Sorella, intefe dire da lei medefima, e da al- Sentinat Medicus tre vicine delle strada ini presenti, qualmente l'haneuano curata, gureuentum pto Mitsenlo, esion gl'haueuano posto dentro più che quattro involti di sfilacci, e che il Medico, e Chirurgo haueuano detto, che quel fuccesso della detta fua Sorella era stato molto gran Miracolo del Santo Solano, & il giorno feguente se n'andò questo Testimonio al campo , e quando ritornò, che fariano paffati fette, o otto giorni, effendoaudato à Cafa della detta fua Sorella, la ritrouò fana, e con vna fossa nella Zinna, chiusa però la bocca, come hoggi stà, & intese le medefime voci publiche, che ciò era flato gran Miracolo del Santo Solano

Et interrozato da Sua Signoria, di che età, e costitutione di corpo fosse la detto lus Sorella . Diffe , che oggi haurà quarantaquattro anni Obmeri in circa, di Corpo mediocre, e groffa di carne, & in quel tempo fla - chum, & fon ua molto fiacca à caufa dell'infermità, e mangiana molto poco, e non dormina, se non parimente molto poco, per li dolori gratidi, che haueua, & affanni per detta infermità .

Chirurgus iam

62:

65.

66:

Summarium Tellium :

69.

Interrogato, che medicamenti gli furono applicati dal Medico, e Chirurgo , e quali antecedentemente à detta fanità, qual rimedio gli fi applied, e fe gli fu cauato fangue, e quante volte , e quande fu l'altima fanguigna. Diffe, che si ricorda bensì d'hauer inteso dire, che gli cauarono fangue; mà non sà quante volte, ne quando, e che nel tempo, che stette inferma, gli vedeua applicare cert' herbe alcune volte pestate, che non sà, che herbe fossero; & altre volte la tutia della Spetiaria , e poi vna piasta di piombo sopra, mà non sà d'altra medicamenti .

Interrogato, come tà, che detta fanità fosse per intercessione del Beato Solano, e perche non fi poffa attribuire ad altro aiute . Diffe, che non intese dalla detta sua Sorella, che hauesse pregato altro, che il Santo Solano, & intefe dire, che parimente vna fua figlia, che fi chiama Maria de los Santos, glie lo haueua domandato con molte lagrime, & in occasione, the vidde il detto Canchero nel piatto, vidde ancora nella stanza un quadro del Beato Solano, e la detta fua Sorella, e li circonftanti gli diceuano : vedete li il Santo, che hà fatto questo Miracolo, e tutti gli rendeuano molte gratie, e questo Testimonio sece lo stesso, e non sà, che vi fosse altro rimedio per detta fanità, e così l'hà intefo publicamente in detta Città.

IV. Testis in Process. LV. Ioanna Ximenez Vidua relicta Didaci de el Vaz Ciuis Montilie annor.55. iuxta 8. interrogat. Proc. fol.1342. Che Giouanna de Blancas , quale era maritata con Lorenzo Galan . che era fratello d'yn Genero di quefta Teftimonia, flette fett'anni

Respondis .

24

De vifu.

in circa inferma d'yn Canchero, che hebbe nella Zinna dal lato del cuore, e questa principiò con vn tumore, che gli venne in detta... Zinna, & ando crescendo ogn'anno più a e come cosa di due anni gl'vltimi de i detti fette era così groffo e gli daua così grandi dolori, che non la lasciana dormire, ne stare in letto colcata affatto, ma folo stare appoggiata con le spalle, e capo alla testiera del letto, & alcune mattine, che quefta Teftimonia entraua in sua casa, la vedeua in detta forma, e gli diceua, che in quel trauaglio, e per li dolori non poteua dormire, e si marauigliaua di vederla stare così fiacca, e îmagrita, effendo frata vna donna groffa,e con viuacità, e si ricorda d'hauer veduto il Dottor Bohovos, che era molto conofcente di questa Testimonia, e Giouanni de Aguilar Chirurgo, quale, era confuocero di questa Testimonia, che la visitauano, e gli vedeua applicare certi impiastri verdi, che non sà quello, che erano, e gli vidde posta quasi sempre, da che cominciò à stare inferma, vna piaftra di piombo, e che diceuano non hauer ciò remedio, e chequando meno lo pensaua, restarebbe morta; che se Dio non lo rimedia, ogni giorno và peggiorando : e la vigilia dell'anno nuouo, che gli pare faranno fette, ò otto anni, portò questa Testimonia vn quadro dell'Immagine del Beato Solano, che haueua ordinato, che si facesse questa Testimonia, e Maria Ximenez sua figlia, e pel giorno di detto anno nuono à mezzo giorno stando à pranzo con la detta fua figlia, e fuo genero nell'andito vicino alla porta d'una camera entrò vna Ragazza, che si chiama Maria de los Santos figlia della

detta Giouanna de Blancas, che ordinariamente foleus andare.

à fua cafa, e la figlia di quefta Teftimonia gli diffe : figlia, entra, e vedraj quello, che hà portato Zia Ximenez, e la ragazza effendofi affacciata alla porta della Camera, disse: che Santo è questo Zia?

75. Tempus patrati Miraculi . Summarium Teflium .

e gli rifpofe; il Santo Solano, e la Ragazza, come intefe que-, flo, entrò dontro, e cominciò à piangere, e dire in alta voce : Santo mio date la falute a mia Madre, e rifanategli la Zinna, acciò io non mi veda in potere di Madregna, e sentendola in tal forma, s'alzarono tutti trè da tauola, doue flauano, & affacciandofi alla camera, la viddero, che flaua in ginocchioni auanti il detto Santo con le mani gionte, e piangendo, e ripeteua le me- un pro matris falute. defime parole alla detta Imagine, e gli diffe la figlia di queffa. Testimonia: stà zitta figlia, non piangere, che il Santo benedetto fanarà tua Madre, e la detta Ragazza diffe alla figlia di queffa Testimonia, se voleua vendere quel Quadro à sua Madre per cinque reali per portarglielo, affine che la fanaffe, e gli diffe, ftà zitta figlia, che io lo darò à tua Madre fenza denari, perche la fani; & effendo andata quefta Testimonia con la detta fua figlia à Cafa. della detta Giouanna de Blancas, la viddero, che staua molto male, & il Canchero molto grande, che gli passaua sin sotto il braccio, e gli raccontarono quello, che era fuccesso con la dettafua figlia; e che alla notte poteua andare à prendere il Quadro, e Cascer viq trà le due, ò trè hore di notte si portò à Casa di questa Testimonia peretebuerat. fa detta Giouanna de Blancas, conducendo la fua figlia per mano, e questa Testimonia gli domando, come andana così tardi, al che rispose, che si era trattenuta nella Casa del Santo So- 1lano, pregandolo, che voleffe intercedere da Nostro Signore, che la rifanaffe da quella infermità : e la figlia di quelta. Teftimonia gli diede il detto Quadro, e pose vo panno sopra il Santo , dicendogli : Santo mio , questo panno , chepongo in voftre mani, lo voglio mettere fopra questa Zinna, acció che la faniate, e tenga rimedio: & hauendogli posto il panno, che pendeua, in petto fotto il tumore, pigliò la detta Giouanna de Blancas detto Quadro, e la fua figlia, e fe ne tornò à fua... Cafa. Et alla mattina andò questa Testimonia, e la sua figlia. à Cafa della detta Giouanna de Blancas; e li differo le vicine della Post diffe. firada, che in quella notte haugua dormito tanto, che il fuo Marito e quando torno dal Palazzo i doue ferniua e perche non ... rispondenano alli gran colpi, che haucua dato alla porta, giudicauano, che era morta, & essendo entrate nella Casa, vi trouarono folamente detto suo marito, quale gli diffe quel tanto, che sa sopradetta haneua dormito in quella notte, e che fiimaua fi fosse morta à causa di non sentir rispondere alle tante volte, che haueua. chiamato, e che era andata à confessarsi, & à dare l'elemosina d'una Messa per il Santo Solano, e flando iui questa Testimonia; la b detta fua figlia, & vn'altro huomo, che non fi ricorda chi fosse, i entrò la detta Giouanna de Blancas, e con essa altre vicine, e perfone del vicinato, e li dicena à tutte, che in quella notte haueugdormito per effersi posto il Santo Solano sopra la Zinna, e gli si erano lenati li dolori, e fi era confessata con molto follieno, e fi Ad mon Effigie Benti infirmă ritrouzua meglio, e che per li prieghi del Santo benedetto gli fi & dolores son fenfir. erano leuate quelle punture, e si troua na meglio, e stando à sedere in questa conversatione, restò la sudetta come addormentata, e li diede vn scoppio la Zinna, buttando tanto forte fuori, che fpruzzò ad alcune di quelle, che iui flauano, come mezzo boc- Tumor tel eò violente ere? cale d'acqua chiara fenza linee di fangue , e fenza parera poir, et aque peron materia , e cadde tramortite , filmando li circoffanti , che-

go.

81.

Summarium Teftings fi era reftata morta, e la portarono al letto, e di lià molto po-

83, lebrma fentib illos tubinde redije . 26

84, Chicargus ad in Beati Canerum extraxit , fine niting dolare. 85. Jeferiotio d. Caneti, qui kacost hautam manus ,

Infra octo dies pail tanisatl.

mediocre, Interrogata, come fappia, che detta fanita fu per interessione del Beato Solane, e perche non fi poffa attribuire ad alore ainto , Diffe , che vidde fare le preguiere folamente al Besto Solmo nella forma che ha dichiarato, e non sà, ne hà inseso dire, che vi petelle es-

co tempo torno in fe, e domandandogli quefta Teftimonia, che cofa era ffata quella, gli diffe con allegrezza, che sò io? E di ordine del Medico andò fuo Marito à chiamar Gio; Aguilar Chirurgo, acciò vedesse quella bocca, che gli s'era aperta, & essendo yenuto dopo mezzo giorno la vidde, e gli raccontarono quello, che gli era faccello, e diffe, menere hà fatto capitale del Santo Solano, come pon yuol flar bene? e ciò non offante, volic aprir più la bocca per vedere quello, che haueua da fare, ma fuo Marito non lo permie ; & il detto Gio ; de Aguilar mile dentro, certo firumento, che lo chiamauano molerte, dicendo : Horsù, Santo mio, adello habiamo bifogno del voftro fauore; & in un' iftante . fenza che l'inferma fi lamentaffe , canò fuori vna meffa. che diceuano effer Canchero, longo va palmo, da va lato era come una mano con le fue dita mez' aperta , e poi veniua ad effere rotondo, come yn polfo di braccio,e nel fine pendendo come yn pugno di vermi paonazzi, e per di fopra era venato del medefimo colore delli vermi, e negro; e gli pare, che quel pezzo di carne peferia,come mezza libra, all'ufo di Spagna,e lo pofero in un piatto di terra,accio lo vedellero, al qual'effetto entrarono molte perfone,e lo portarono in diuerfe parti per farlo vedere , & il d, Chirurgo rimanendo attonito di quello , che nauena veduto , e non... yfcir fangue, ne hauer dolori la detta Inferma, flaute, che non... filagnaua, anzi flana allegra, come fe ciò foffe flato fatto in una muraglia, la curo, e mile nella concanità, che era reflata, otto jnuolti grandi di filacci con miel rofato, e tutti diceuano, & il detto Chirurgo ancora , quefta è ftato un gran Miracolo , che hà fatto il Santo Solano, e l'Inferma affifa fopra il letto, diceua: Santo Solano , dell'anima mia, che mi havete fanata , e per voftra i utercessione io son viua, & al giorno seguente ritornò questa Tefimonia, e fua figlia per efferiene andate la notte antecedente , & affifterono alla cura, che fese il detto Chirurgo, e cauandogli fuora le filaccia, che erano dentro, fi riconobbe miglioramento al notabile; che fenta hauer fatto materia, ne fangue vi pofe folamente quattro involti di filacci col miel rofato, e non fi ritromò in altra cura, fe bene fapeua il miglioramento, che haueua, quale fu in tal maniera, che hauendola veduta di li a otto , ò noue giorni . la vidde fenza quella bocca aperta , nè altro feguo, che una fossa, che gli restò in detta Zinna, che è quella, che hoggi tiene, e sempre ha Inteso comunemente in detta Città da ogui forte di persone, e specialmente dal detto Medico Boheyos, e detto Chirargo, che quello era flato Miracolo parente per l'ingercessione del Beato Solano, e non hà inteso cosa in contrario .

Et interrogata da Sua Signoria , di che età , e coffitutione di cerpo faffe la dette Gionanna de Blancar . Diffe , che in quel tempo haueria 36. anni circa , e che fe bene era flata groffa , come è al prefente era diuenuta à causa dell' infermità molto gracile, e di corpo

Super Primo Miraculo:

ser' altro rimedio, e tutti, e la detta Giouanna de Blancas stanno in fede d'esser stato Miracolo per l'intercessione del Beato Solano.

V.Teftis in Proc.LVI. Brigita Ruiz la Hidalga vidua relitta Alphonfi Ruiz Montiliana annor . 2 4. juxtà 8 interr. Proc. fol. 1 362. Refp. Che questa testimonia vidde, che Giouanna de Blancas Vedoua, moglie, che fu di Lorenzo Galan, quale era parente del marito di quella Testimonia, per lo che spesso si trouauano insieme, e la vidde, aranno 15, anni in circa, che in vna Zinna le venne un picciolo tumore, quale andò crescendo, e nel corso di 7. anni incirca intese dire, che la curauano Medici, e Chirurghi, & ogni volta, che la vedeua, gli diceua, che staua peggio, & il detto tumore ogni giorno cresceua, e negl' ultimi di detti fett' anni la vidde stare alcune volte in letto fenza poter stare a giacere dalla cintura in sù, se non appoggiata alla Testiera, e molto asciutta di carne,e diceua,che non potena dormire a causa delli dolori. nel tempo, che detta Tiftimonia tardaua in andar a vedere, A Medicis beeni morirota redomandandone ad alcune persone, gli diceuano, che li Medici, nuneiarur. e Chirurghi non vi trouguano rimedio, e che si mori rebbe in breue.Et un giorno, che era quello dell'anno nuouo ( farannoott'anni in circa, che non è ben certa, se era il detto giorno )si portò a casa della derra Giouanna de Blancas, perche haueua inteso dire , che era morea , e ritrouandola ju fua Cafa , dove erano altre persone molto scolorita , e senza proferir parola , e postesi a sedere questa Testimonia vicino ad essa, & all' altre persone, che iui erano presenti, la Zinna secè un scoppio molto gagliardo, come quando si tira un vetro, e butto fuori come tre fogliette d' acqua; stante la chiarezza, che haueua senza sangue, cadendo con la tefta, e mezzo corpo n terra vicino alla muraglia, e parue a questa Testimonia, & agli altri circostanti, che era rimasta morta, e la portarono ful letto, & essendo passato poco tempo tornò in se, questa Testimonia per il pensiero, che haueua alla fua Cafa,fe ne andò alla medefima, e ritornò a quella della detta Giouanna de Blancas il dopo pranzo, e stando iui, entrò Gio. de Aguilar Chirurgo, quale già è morto, e questa Testimonia, come lo vidde, usci fuori dalla flanza per cosa necessaria, e ritornò molto presto, e ritrouò, che il detto Chirurgo haueua cauato suori dalla detta Zinna un pezzo di carne con la forma d'una mano con Can un pezzo di braccio, che faria longo in tutto come un palmo, il quale fu posto in un piatro, & offernatolo a bell'agio, da un lato Lius figura, & descriprio. haueua le dita, co me d'una mano non in tutto ferrata, e dall'alpro certe radic 1 come vermini, e di fopra nel mezzo tondo con alcune vene paonazze, che danano in negro, e curandola il detto Chirurgo, gli mife dentro nellà concauità, che era molto grande per quello, che haueua cauato fuori, che diceua effer Canchero, otto involti di filacci, che li chiamaua tafte, & erano groffe, che le vidde fare, ma non già mettere, e perciò non sà se erano secche, perche fi ritirò fuori della fala , non hauendo hauuto fto maco per vederlo, & intese dir dal Chirurgo, che vi capiua una pagnotta picciola, & il detto Chirurgo, e tutti li circoftanti diceuano, che ciò era ffato grau Miracolo del Santo Solano, al quale, s'era raccommandata anche la medefimu'Inferma, & in quell'occasione si diffe dall' Inferma , e dall'altre persone , che ili flanano

De vifu .

examina inexpit morbus . Non obstantibus medje but femper auftus. dormire .

Infensa fentibus deftirute in.

pirta prolapfa ect .

08.

100. A Chirurgo , & aliis mir lous afferitur cafus . 101.

28. . Summarium Tellium .

che non fi ricorda, chi erano, qualmente una figlia della detta Inferma, & essa medesima, s'erano raccomandate molto al Santo Solano, accioché intercedesse da Mostro Signore la sua fanità, & il detto Santo gli l'haueua richiefto, mentre così miracololamente ciò era fuccesso, e se ne ando questa Testimonia, & ogni giorno teneua notitie da alcune persoue, che sempre più andaua migliorando, e fenza tener materia, e di la molti pochi giorni la vidde fana, senza esferli rimasto altro, che una fossa nella Zinna,

102.

che è quella che hoggi tiene . Et interrogata di che età, e costitutione di corpo fosse la detta inferma . Diffe, che in quel tempo haueria 36. anni in circa, e che se bene era groffa di carne, a caufa del male, e grandi dolori, che haueue,

104.

s'era ridotta molto fiacca, e di cattino colore. Interrogata , come fappia , che detta fanità feguiffe per inuocatione di detto Beuto Solano, e perche non pofia ottribuirfi ad altro aiuto . Diffe, che folamente intefe, come ha detto, che si raccomandò al Beato Solano, e non sà, vi fosse altro rimedio, & all'hora, e dopo pu-

blicamente nella Città ha intefo tenerfi per miracolo, fatto a pricghi del Beato Solano, fenza dubitarsi in esso. . Maria à Sanclis puella filia predicte loanne Infirme fel. 1317.

Et interrogata da Sua Signoria sopra le domande necessarie in ordine. alla maggior giustificatione di quello,che è flato deposto da Giouanna : de Blancar . Diffe , che fi chiama Maria de los Santos , e che conforme ha inteso da sua Madre, e in età di undici anni, e Cittadina della detta Città di Montilla nella strada detta Cordon nella cafa di fua Madre, che fi chiama Giouanna de Blancas, quale è Vedoua di Lorenzo Galan Padre di questa dichiarante, e che non e stata istruita da sua Madre, ne da altra persona sopra quello, che ha da rispondere a quanto da Sua Signoria gli verrà domandato ..

105. 1ò6. ur in namilla ma gno cum wis pencujo.

E che fi ricorda, che essendo di cinque anni in circa : vidde la detta Giouanna da Blancas sua Madre, che staua molto male d'una Zinna, & intese dire, che staua in gran pericolo, e piancendo gli diceua; Figlia mia, che hai d'andare in potere di Madregna, perche io mi muoro,& un giorno di quelli che fua Madee staua così male, fi portò alla Cafa di una sua Zia, che si chiama Giouanna Ximenez, e stauano mangiando, e la detta sua Zia Giouanna disse a questa dichiarante: Figlia entra nella flanza, e vedrai un Quadro, che ha portato mia figlia, e gli domandò hauendolo veduto, & andata, doue staua mangiando la desta sua Zia: Zia Giouanna, che Santo e? al che rispose, che era S. Francesco Solano, e torno ad entrare nella Camera, e postasi in ginocchioni con le mani giunte, gli disse : Santo dell'anima mia gloriolo S. Francesco Solano fanate a mia

Madre quella Zinna, acciò io non habbia d'andare nelle mani di Madregna; e questo dicena in voce alta, e piangendo, al quale

perche gli fani la Zinna il Santo, & il doppo pranzo venne la derta Zia Giouanna,e diffe alla detta fua Madre quello, che haueua det-

107.

haters.

. 63u34 e.

pianto in tal mentre entrarono la detta fua Zia Giouanna, e fuo Zio Alonfo Galan,e Maria Ximenez fua moglie, e gli differo; stà zitta figlia, che se tua Madre muore, tu non andarai in potere di Madregna, perche te ne uerrai qua;e diffe questa dichiarante:Zia, yuol yendere questo Quadro a mia Madre per cinque reali ad effetto, che gli rifani la Zinna ? Al che diffe detta Maria Ximenez. fua Zia, fià zitta Figlia, che io glie lo darò, non per altro, se non

Super Primo Miraculo:

to quefte dichiarante in fue Cafe all'Imagine /del Besto Solino : e che andalle quando volesse per il Quadro , de alla notte usti detta sua Madre con questa dichiarante, & andarono alla Cappella del Santo, doue dalla porta fece oratione fua Madre al Santo Solano, e dopo andarono alla Cafa della detta fua Zia, e gli diede il Quadro, che portò la detta fua Madre, & in quella notte andò à Besti Imegianus fup letto detta fua Madre,e fi pose il Quadro sopra la Zinna, e nel me- \*pposus. demo letto da piedi flette questa dichiarante, e verso la mattina intese dar gran botte alla porta,e questa dichiarante non potendo aprir la fineftra per vedere chi chiamaua, perche era alta, grido forte più volte, e rirana per vn braccio la detta fua Madre, che fia- fundur Infrant fomnut. ua dormendo, acciò che'si risuegliasse, e vedesse chi chiamaua allaporta, & essendosi risuegliata, aprì la fenestra, e butto dalla medefima la chiane al Padre di questa dichiarante, che era quello, che chiamaua, dopo di che restando suo Padre, e questa dichiarante in cafa, víci fuori detta fua Madre, & effendo ritornata, vi ftanano diverse persone del vicinato, & altre fue conoscenti, e ftando la. detta fua Madre parlando con le medefime , diede vn gran scoppio Tumor et la Zinna inferma, buttando fuori da se come molt'acqua, e sua in terram prosdir. Madre cadde come morta in terra, e la portarono fu'l letto, penf. udo , che folle morta ; e quetta dichiarante dava molti firilli , e suo Padre, e gli altri piangeuano, e dopo ritornata in fe la detta fua Madre la curarono, e rifano, & hà inteso dire moste volte dalla detta fua Madre, e fue Zie, che quel fuccesso, e fanità della detta Staint sua Madre era stato miracolo del Beato Solano. Con che non gli forono farre altre domande da Sua Signoria alla detra dichiarante in riguardo della fua poca età, & ordinarono all'infratcritto Notaro, che notaffe , & auuertiffe in quefta dichiaratione, che da Sua Signoria in detta dichiaratione è ffato riconosciuto nel soggetto dichiarante fufficiente discorso per la sua erà , e viuezza d'intendi-

Teffix XVIII. datus in precedent positione super feats Minatule birudicit cumite abi Infantula f funta 12. Interrogatorium Procoff fol, 569 .

Che nell'anno paffato del 1676, al fine di Gennaro, è principio di Febraro Donna Caterina Bernarda de Harana fua Nipote figlia legitima di Don Baldassar Heriquez de Harana Capitano maggiore del Sant'Offizio nella Città di Montilla, fratello cugino di quefto Teflimonio, e di Donna Caterina di Cordoua, & Aguitar fua legitima Moglie, estendo la detta Donna Caterina Bernarda di età di guastro anai in circa s'annialo d'vn'Infermità che al fuo principio, parue caratro, perche venlua con alcuna toffe, nella quale mandaua fuori del langue in poca quantità , O il Medica Ruiz Gomez de Zobar, che la caraua quale già è morso, attribujua detto langue a qualche vena vottaglifi nel petto", e detta infermità durò per lo fpazio di quindeci giorni in circa Re

2 th de, elinde Aguilar Con mgi, e fettale fredita for a the " i delice is even Midt etiam cadem l'ellis , e and ema acceriafrom Cialratem Montales quidam Medican Condubends occessoe contendi A collosiffan del Pringo, la confe que que perce fo tig de para modo monum galie, marca de l'émetament a la chime de marca de

108.

110.

I 12.

# ANIMADVERSIONES

### Rmi Fidei Promotoris.

SVPER DVBIO,

An conflet de Releuantia corum, que superuenerum post indultam B. Solano venerationem in casu De.

### BEATISSIME PATER.

Ecem per Postulatores proposita suerunt in prima Positione Miracula discutienda, que in secunda post obtentam novam. audientiam fuerunt redacta ad septem; omissis V, VI, & VIII. Nunc vero ex eis refecata fuerunt in compilatione uoui Restrictus quatuor nempe I , II , VII , & IX . Ideoque discutienda remanent ex dicto primo Processu folum tria, scilicet III, IV, & X. contra. quæ vrgent eadem obiecta præliminaria in Animaduersionibus adducta; defectus fiquidem tam concludentis probationis, quamrelevantiz. Requiri autem in hac materia probationes certiffimas, & omnino concludentes, ac luce meridiana clariores, monet Pafqualig. ad Lauret. de Franch.controu. lib. 1. quell.4. num. 1185. pag. 222. cam duabus fequent. & Eminentifs. Card. de Laurea in 2. Sentent. tom.4. difput.20. de Mirac. art.25, S.5. n. 1143. ibi = Hec vna semper fujt ratio, quia Sancla Sedes in eiusmodi maximis Causis exigit certitudinem, qua in Mundo baberi possit maior . O Probatio-net controversas in sorit o admissa interdum pro mundani; negociit, non acceptat pro Dininis supernaturalibus .

# PRIMVM MIRACVLVM

DE BLANCAS.

## Ex primo Processu Tertium.

Remitrecidim et, quod, vi infunct infuma Lill. Telti deponir in Somatoris num, a., Medici onnen, a. Chirurgi, eqi ume eram Montilis, illam vilitarum, & declararum mobium elicinetrabliem, bile se Houreho vedesia gogla Tellimenis il Medici, se Chirurgi, ethe ell'era flaumo in Montilis, quali eramo il Dettor Tebra Viccido, ella figlios, ficumin Bernaho, Francelio Shamo, D. Francelio Sha

medio, yt num. 3). It tames fuper hoc afferto Miraculo Glus Francicus Bodope casanisatus appract 3 quodeu magis ethnotandum, Joannes Bernabe's & Francicus Solamus examinati pro aligi (fauti ordende Proceft, Natily & XXV) aullum de hoc mentionem faciumt; unde non leuis infurgit falpicio contra veritarem facili super depofitione autem dichi Medio Bohoyon XIII. Tellis modicum fundamentum conflitui porth,dum lafirma nu 16, 6° 11, atta 2 Ndili impue ami prirat fiper detta Ziman van pighte di pimbe di mezas libra di poly, che fi rienda che glit apilità D. Propello Bohoyon Medio; va cu tutto di admonst articulare informa una pighte di mezas libra di poly, che fi rienda che glit apilità D. Propello Bohoyon Medio; va cu tutto di admonst articulare informa unari D. D. De cevero circumfianta idem Medicus nullam mentionem facili.

Eadem etiam Infirma num.42, 43, 0 44. describens Cancrum, poffquam à Chirurgo fuit extractus , ait == Stette dope cos) fei giorni , ne i quali le viddere la Medici Ore. ammirandos della fua figura. e del grandiffene Miracole &c. sa & tamen fupradictus Bohoyos, vojcus ex Medicis de hoc facto deponent, non concordat circa. visionem prædictam, fed tantummodò ait vidisse apertum tumorem abfque incisione . & observasse , vt num. 6, ibi == Vide la piaga, la quele era conçana, e coi) grande, che vi capina più che la groffezza di un pugno per dentro effa, O offerud questo Testimomio efferui dentro poa cofa à guifa di pellicello Oc. concluditque num.q. Vedendo quefto Teflimonio, che ciò non era più di fua professione , le non di Chirurgo il curare quella piaga , si licentià , dicendo, chiami V.S. il Chirargo, Proptered cum extractio Cancri à Chirurgo facta fuerit, pofiquam præfatus Medicus curam dereliquerat, nec de reditu, fequuta extractione, mentionem faciat, ne dum non concordat cum Infirma , fed potius ei aperte contradicit.

Contradicit pariter idem Wedicus Featri Infirme, dam unm.g. verf.

Ef interrog ate fe altre il desti medicamentà & e. excludit confisonem
fanguinis; Frater aurem dum.67, air 5) rherda benti di baurre inte-

fo dire scho gil cansene fungue Ort.

Alia quoque adoctationeest comunicationees annom l'infirmam , és Fratrem dum illa shurzé, dicis à quadecim apais inicium habuisfementamin hicrosè sum que deponit de feptanie ; és cum ca

concordet Brigitta Rein LVL Teftis mus. 92.

Animaduersiones Reverendis, Fidei Promotoris.

consideraham cisam in dicta praterita Positione, quod prafatu Medicus Bohoyox XIII. Telin, describado morbam, in hec verba: Il qual innova fe chiama Seirra alia: Zaratan non vierra-tes, discrepabat so nomibus sili Telihius, deponentiva de Cancro ex cisaldem Medici, de Chirurgi affersione, de figuande ab rir legni, che viddera il Medici, risamber ab vira Ganker, nec non i Fratte piñus I.V. Tele nun-x. deponence ex relacione pinu Bohoyos, quad : La deria fan Sardia arrival à farer di desira de la Medici, risamber a deria de la desira de la del del del de la della della

Verign quis Postutavore sob fundamento plurium errorum, qui irrepérarin triductione, obtinerut nocum audenniam, & fada
repérarin triductione, obtinerut nocum audenniam, & fada
roram ne diignari collatione Proceffis originalis Hispanicam.
Interpretatione, compertum finir verbum Sorre, gratia Tradetore fuille des postum, ex quo mullateniar pressa Medico in stadepositione dei illo sin entorio, Se propetres lain Reusiore deletum: ; pidame si pressa mutasiti Canaram sibo o sindamento, quo di uxel fana propriam indolem hoc fignisficer, protu tipleme Tradestori ind sibum verbum Zaratam intellecerat, &
explicatest in alli je depositionabas sve ett difutur: Contradictio
inter depositionalm Medici, & aliorum Testium in lac parte-

Remanet tamen examinanda Relevantia, contra quam vegere poteft, quod cum omnes Toftes, qui de hoc morbo deponunt; in Proceffu originali Hifpano vtantur codem verbo Zarasan, & dictus Medicus Bohoyos addat qualitatem non pleerado, dubitari poteft an idem morbus effet fua natura incurabilis, dicente lipfo Medico num.3., quod : Era quas incurabile , & Ludouicus Mercatus, quem adduxi in prateritis Animaduerfionibus , lib. z de Mulier affection. cat. 17. S. Ea mammarum durities , loquens de fimili tumore, dicit. Erit igitur (ne longius abeam y bec sumorum frecies media quedam durities inter Scierbum , O. Canerum , vel ( ve reclinis loquar ) durities quedam Scirrbea , fine alteriur fpeciei ex ijs , quas diximus , mammis peculiariter poffe accidere , que in Cancrum migrare tentat . Itaque eum durities aliqua Cancri naturam iam jam adioifcitur . antequam ex toto in ipfum commigret, bet quidem vere nomen fortitur corum tumorum, quos Zaratanes appellamus, italt mediam Cancrorum, & reliquorum (qui dari funt ) tamorum naturam adipifean-

treutiere, enfaita à l'éprine.

Hos sièces temediorum ope famei posse probatus audoritate Caleni, a. ad Glane., & ex Historia curationis mulieris , à
Carrico annia purgiero de libertate quant refere Zacet. 18-1. Hifler. Melle, princip i Historie y Acque inter adhibita roine dia coaflète ari poete vius l'aimine pianches s'ammogene l'audents ab codem Ludouico Mercato veri. Erbi gius per gazia princip. Dis

tur. Et poft ipfum idem tenent Roderic. à Caftro de morb. Mufier Alb. 11 cep. 21., & Raymund: Ioann, Port. confult. Medic. com. 2. Super Primo Miraculo :

Sed mirabili quadam effectia creditur repellere, 6 acrem calorem compelere lamina plambea crebris foramishus excausta, gaun bi Galeno, fimpl. Jumaspere commedatam effe leginust, quod repetit Rodericà Caltro dill. esp. 21, pag. 136. circa med., ibi 1. Sed mirabilit of effectie lamina plumbea crebris foramishus peruia, of Autier Gelena/Jumplie.

# P.Bottinius Archiepiscopus Myren. Fidei Promotor.

### RESPONSIO FACTI, ET IVRIS

AD OBIECTA PRÆLIMINARIA

### ANIMADVERSIONV M

### Reverendifs. Fidei Promotoris.

A Niequam defeendamus ad particularem difeutionem Miracalorum, refpondere oporte praliminari alimpno Resercedidi.
Promotoris in Exordio ad fluss Animadurefiones dedudio, quod
nempe in hac materia Miraculorum requirantu probationes certilimus. & cominio concludentes, ac luce meridiana clariores, cx
Card. Laurer air s. Santant. inma-dipitato. ac haftatud. artics,
5.5. num. 143. CE Polymolic, ad Laurer. de Franch. custrus, lib.1.
primod aligniputum nuil oldrate in hac Cada, via blabemus probationes omnito limpidas, de concludentes inquolibet Miraculo,
vi inferia dilucide parchir.

Ceterám, vhi citam effet opus inquirere fuper viribus prezilegati afumpti, illudin cafu nofto applicacion po filet; agitur enim-de Viro iam Beatificato adiunda infuper declaratione: z poffe ad filename include Commissionem tatoi deuterii. Vande Mraccula illa, quae fiperuseneunt poft indulum Beatificationem, stendunpotius ad corroborationem ina approbate Nanditatis, êxecepte Canonitationis, quâm ad eius lubitantiam ex integro formundam; quippe in fimma have vocatur finaples profication in raudorum, qua per Sedem Apoliticam folim dedderatur vir alteriti. Angel, Res. d. Canonita. 2011. que meter Figuer stell. conflicta. Canonit. 2012. quam 3. tom. 5. Matt. de Canonitat. Sun-Hayun Bert. 4.022. num. 17.

Hinc proinde fequitur, vt huiufmodi Miracula non fint rigorosè probanda, & censuranda, quoniam talis rigor fit necessarius ineo dumtaxat, qui nondum eft Beatificatus, vbi subesse valet periculum deceptionis, ne callidi Homines larua Sanctitatis via m. fibi sternant ad Aras, in quibus terminis procedit affumptum Reperendiffimi Promotoris, & ita intelligendi funt Cardinalis de Laurea, O. Pafqualig. vbi fupra, fecus verò, quoties præcessit discussio rigorosa super Virtutibus, & Miraculis, eiusque vigore deuentum fuit ad Beatificationem, & infuper declaratum, quod possit quandocumque tutò deueniri ad solemnem Canonizationem, hoc enim casu cessat periculum deceptionis, & Miracula. folum adducuntur ad magis certificandam Sedem Apoftolicam. de Sanctitate Canonizandi, que propterea relaxato rigore benignius accipienda, & examinanda veniunt tamquam emanata insequelam antecedentium, & ad magis instruendum Iudicium Sedis Apostolica, vt diftinguit Castellin. de certitud. Glor. Santtor. pag.69. num.9. S.1., vbi relata necessitate rigorosi examinis pro Canonizatione limitat , ibi = Nifi ante Beatificationem , fiud ad 47. 144 . S

Super Prime Miraculo :

effectum Beatificationis fuerint iam adbibite diligentie necessarie aufforitate Apoftolica .

Iuridica buius diftinctionis ratio deducitur ex Rota in Relatione Beati Andrea Cerfini impressa post Lezzan. consultat, 1. num. 201. in. fine; quia nempe, quando jam præcesserunt Miracula pro Beatificatione clare probata, tunc facilius creduntur, & admittuntur fequentia, ex regula, quod facilius factum creditur, quod fapiffime faltum fuit , ibi = Et fl alia Miracula eiufdem inuocati , fuerunt clare probata , facilius admittitur & boe fuife Miraculum. arguendo à confuctio : Et omiffis generatibus in specie diftinguendo inter Miracula Viri nondum Beatificati, quod ifta fint rigorosè probanda, & inter ea, que à Beatificato processerune, quod fint mitigato rigore accipienda, vitrà Castellin. obi supra, Scripferunt etiam Mast. de Canonizat. Souffer. part. 4. cap. 20. sum. 4. & c. Pafanalig, exaduerfo à Reuerendifs, Promotore allegatus ad Lauret. de Franch. lib. 1. queft. 4. Tit. de Cultu erga. mon Canoniz. numer. 1184. Rofa de execut. litter. pro Canonizat. cap. Vnico num.192.

Quod adeò veriffimum eft, vt in hac materia Canonizationum fæpiffime reiecte fuerint alique exceptiones contra Teftes, ex superius relato principio, quòd tali casu minimè requiritur probatio rigorofa, & plenissima, nee proptereà necessarium est Testes esse omni exceptione carentes, vt legere eft in Relationi Beati Andrea Corfini apud Lezzan. vbi fupra num. 233. O fegg., O in alia Relastone S. Fliasynthi fol. 48. S. Sed leuem , whi fuerunt faluati Teftes , qui non concordabant de anno Miraculi, & in Relatione Sontia Francisca, vbi non concordabant de verbis dictis à Canonixando , vt videre eft part. 3. artic. 2. Miracul. 4., O par. 1. artic.6. verf. net obstare diximus, & in alijs casibus recensitis apud Lezz.

d. confultat. 1. num. 2 34.

Vnde Rot. in memorata Relatione Santli Higeunthi S. Circumflantia elegantiffime dixit, quod a quadam Nebula difficultatum, vt illustriora Miracula remaneant , toleranda videntur : nihil enim. inter homines fic eft indubitatum, vt non poffit fuscipere aliquam follicitam dubitationem, vt ait Imperator in Authent. de Tabell. cap. 1. S. 3., & loquendo in specie de non criticandis adeò subtiliter probationibus in hac materia aduertit Pignatell. confultat. Canon. Tom. 10. confultat. 177. num. 38. quæ Theorica licet nonprocedat in viro nondum Beatificato, vbi probationes effe debent in gradu superlatiuo, procedit tamen de plano post indultama-Beatificationem, in qua iam Miracula fuerunt ità plenissime, & rigorosè probata, vt sufficientia existimentur etiam ad consequendam ipsam Canonizationem , prout dictum fuit in Breui fan. mem. Clementis X. ibi = Poffe ad folemnem Canonizationem tute deueniri = quamobrem ea, quæ superueniunt, vti insernientia ad maiorem Sauctitatis certificationem, & ad abundantiorem cautelam non funt obnoxia rigori fubtilium, & limpidiffimarum probationum ex fuperius allegatis.

Que dicta fint ex abundanti pro vberiori responsione ad præliminarem regulam firmatam in Animaduerfionibus Renerendiffimi Promotoris, quià cateroquin, vt dictum eft, Miracula, qua prafenti discussioni subiiciuntur, funt manifestiffima, & talia, tam in. probatione, quam in pondere, vt quanto plus declinari prætendantur ad naturam, tanto magis supra Naturam extollantur .

# RESPONSIO FACTI ET IVRIS. AD ANIMAVERSIONES.

## Reverendiss: Promotoris.

Super primo Miraculo aliàs Tertio

H Vic egregio Miraculo opponit primò Reuercadifimus Promotoricires probationem, quod omifilm tierit texamen plurium Medicorum, & Chirurgorum, qui agram curarnat, & folium examinatus fuerit Medicus Bohlyos, & fuinguer quod duo ex dichia Medicis nempe Bernabe, & Solanus licet examinat lisper siliy Miraculis, de hoc tamen sini lepofuerint, vade infert non lucem-

fuspicionem oriri contra veritatem Facti .

At facilis est responsio, quia Medicus Tobar de tempore examinis erat mortuus Summar. num. 113. & pariter Ioannes de Aguillar. Chirurgus obierat num. tt. Cateri verò prafumuntur fuille. absentes ab Vrbe Montiliæ ex pluribus; Primo quia nullus ex Teftibus examinatis eos vocauit in contestes prout verisimilitès vocaffet, fi ibi extitiffent; Secundò quia Subpromotores ad conficiendum Processum deputati finduxerunt ex Officio 24. Teftes datos Summ. Posicionit super validitate pagin.29. vnde fi prædicti Medici, & Chirurgi præsto fuissent Montilia, vtique cos induxiffent; & Tertiò quia illorum absentiam suadet qualitas Profesfionis, cuius conditio eft, vt Medici, & Chirurghi inuitentur ad varia loca pro faciendis Curis; quæ coniecturæ fimul iunctæ concludunt absentiam verifimilem ab Vrbe Montiliæ quando tame non est nobis necessarium probare corum absentiam, sed cum ratio suspicionis per Reuerendissimum Promotorem deductæ fundetur in præfentia Teftium, quorum examen supponit omissum, eadebet ab allegante probari, vt exinde nascatur prætensa suspicio Crauett. confil-50- num. 12. Menoch de prafumpt.lib.6.prafumpt. 19. num.t6. Cornens conf.46. num.16. lib.2. Nam alias admitteretur præfumptio præfumptionis nempe præfumenda foret præfentia, & ex præsentia suspicio, contra regulam Text. in I.1. C. de Detis promiff. Ruin. conf. 90, circa finem lib. 1. Rota coram Coccino dec. 726; num.7., O coram Gregor. decif.199. num.3., O coram Merlin. deeif.569. num.2., & 3.

Sicetiam non oblat, quod Medici Bernale). & Solanus, qui erant practicuts Montilis, & fupre a ligi Miraculta Tellimonium prabuerunt, nihil depolaceini tuper iflo, quia cum ipifa non facrit artise calatum hoc Miraculum, nihil propterea deponere potarenti fisse per co, in quo non facenut interrogati, & viterius credibile eft. ufife omifiam corum Tellimonium in hoc Miraculue, è a defectus plena notitie huitar Morbi feptennalis, ex quo Infirma erat pauvering per in ma Mulier. & frenel tratum wocabta aliquem Medicum; exique questità vocatura, fuit Bohoyas, qui adhue torto feptennio dura-

tionis Morbi per tres tantum vices observauit Tumorem, of n.5. Ideoque meritò potuerunt omitti memorati Bernabe, & Solanus ranquam femel tantum, & per transennam vocati ab lufirma, & fic oullarenus informati de tota ferie facti, & multo minus de Miraculo, in cuius fuccessu, ex depositione lasirma non constat eos fuiffe inuitatos ; & fortiùs crefcit hæc confideratio , dum ipfi Subpromotores, qui induxerunt viginti quatuor Testes, adhuc omisesunt huiusmodi duos Medicos, fignum euidens, quod idi neutri Parti fuffragari poterant ex defectu notitiz necessariz, scilicet neque Parti Poftulatorum, neque Subpromotorum, & in fummafufficit Nobis quælibet possibilitas contraria ad excludendam prætensam suspicionem, que nunquam est allegabilis, vbi aliqua coniectura in oppositum excogitari potest, ad regulam Text in I merito ff. pro Socio , late Parif. de refignat. lib. 1 4. queft.7. nam. 55. , O. fegg. Menoch. prafumpt.3. n.35., 6. 36. lib.5. Rot. cer. Coccin. decil.2273. W.S., O coram Bich. deeif. 202. n.3., O coram Merlin. decif. 589.n.8., O in Comen. Parochialis 16. lanuarij 1690.S. Et fant cr. R.P.D. Caprara .

Secundo, Reuerendissimus Promotor obijcit discrepantiam inter Infirmam , & Medicum Bohoyos , dum illa affirmat num. 16. , 6- 17. quod per quinque annos gestaueris super Mamilla Laminam. plumbeam ponderis dimidiæ libræ ex ordinatione ipsius Medici , de qua ipfe nullam mentionem facit . Sed hæc omissio referendi hanc circumftantiam tribui debet oblinioni , cum enim gestatio Laminæ plumbez contigerit in quinque primis annis infirmitatis, & ab initio morbi ad tempus examinis lapfi fuerint quindecim anni, vt refert ipsa Infirma in principio suz Depositionis num. 16. à tali ordinatione Medici tantum quoque tempus effluxisse asserendum est, quod exuberat ad præsumptionem obliuionis eliciendam, cum ad hoc regulariter fufficiat lapfus decennij , Alex. confil.1 56. num.13. lib.5. Antonell. de Tempore legali lib.1. cap.51. num.1., O cap.16. num.6. de Luca de Feud. difeurf.194. num.7. Reta coram Gregor. decif.194 num.7., O in Recent. decif.501. num.5. part.14. Eaque facilius est in Medico præsumenda, si agatur de vnica ordinatione; Cum enim quotidie plurimas faciar secundum morborum; & curationum indigentiam, ferè impossibile est, quod post lapfom tanti temporis memoriam conseruet remotifimz ordinationis, vt in specie Menoch. lib.6. presumpt. 22. num. 1. Larr. alieg. Fiftal.92. num. 18. Trobas. de effect. immemor. queft. 1. num. 3. Et præsertim cum ifte Medicus valde neglexerit curam huius Infirmæ ob-magnam illius paupertatem, eiusque vulgarem conditionem, ob quam paucis vicibus illam Domi sue inuisit, ve ingenue quidem, sed non laudabiliter fatetur num.4. Vode quoque verisimilis redditur obliuio huius remotissimæ circumftantiæ, quam Medicus narrare omifit, professus tantum recensere ea, quorum memoriam habebat num. 15. ibi =: E quefto dice effer quello , che a fuo parere può dire , e fi ricorda intorno à questo successo == Cumque Lamine plumbez gestatio in nullum influat ex substantialibus extremis miraculofe fanationis , non erat de necessirate referenda , nec illius omiffio probationem imminuit, quia fufficit depolitio concordis in substantialibus, vt in puncto Pignatell. confult. 34.#.3. in fine tom.5., O- confult.187. num.3. tom.10. Rota apud Lezzen.

confult.1.num.234.

Terib, ceinfdérat diferpantism inter eamdem Infirmam, & Medicum, ex quo hen arrett Cancrum A Chiurpo extrellum à Medici inspechum fuisse admiratione correptis ob eius figuram, & maximum Miraculum, qualm Cancreturatili visionem narrate omisit Medicus, asservam pertanenem, ne cet rectur post chriurgicamoperationem vilo modo restrut. Sed hace quoque facilisme compositur, advertino, qualquat ano ne sponits, Medicum Bobryosillum visisse; led Medicus in generali nam-44, lbi a Strett deppe compositur, advertino, qualquat ano ne sponits, Medicum Bobryosillum visisse; led Medicus in generali nam-44, lbi a Strett deppe deprese del grandismo Mirrorio. Qua guerratia alterno de inspectione Medicorum venistari ponte de aluj Medicia, qui Cancrum visieria, 3, citò ono concluste; qual nitre con fueri Medicus Bobryos 1. neque natult (ed. 4. probat. 1. nan hac C. male legitim), espa-a detraminia. Esplico, Res. cerum Cestis decelos. 1-19.

Quarto, opponit aliam contradictionem inter Medicum, & Fratrem Inatus, dum bien tert alia remedia adhibita commemorat fangainis emifionem sum.67, de qua nullam mentionem ille facit. Sed cum circa illam Frater deponat de audiun 120, or flendam verba per Reuterbidifimum Promotorem relata, ibi : Si risurdabenia deliam seducida illam promotorem relata, ibi : Si risurdabenia deliam seducida illam promotorem relata, ibi : Si risurdabenia deliam seducida deliam seducida editorem sed

6 fog. lib.2. Thobias Nonsus conf.24. n.24. & fegg.

Quintò, opponit aliam diferepantisminter Teffer, & Medicum Bohopost circl tempo fue vocationis ad vifendum tumorem, fel Cancrum, dum tempos fue vocationis ad vifendum tumorem, fel Quod Infirma: da quattr'ami, encess fò in circa cidumi queflo Teffinonis à fac Cafe, de basentales vifinate, ricensibre un sumeraciale Zime, highra afini agrar voide Recuercalismis Promotor arguit, quod illa verba: da quattr'ami; encess in circa pertutanta atomun test., da (tempos, quo iam Infirma cert finata-

víque de anno 1678.

Verum, cum alij Testes de tempore examinis anni 168e, concordent Morbum superuenisse Infirmæ per quindecim Annos antè circiter , vt ex depositione eiusdem Infirma , num. 16. ibi : Seranno 15. Anni con differenza di molti pochi giorni , che quefta. Testimonia cominciò à sar male della Mammella finistra Oc. necnon quinti Teftis num.92. proinde verba illa, que habentur in... depolitione Medici : quattr' anni , e mezzo fa in circa : fucrunt erronee scripta, aut male audita per Notarium, qui loco ponendi quatterdici anni , e mezze fa in circa = poluit quattr' anni , e mezzo fà in circa : qui fanè error eft clarus, dum computando quatuor annos, cum dimidio antè examen, Medicus percuteret annum 1681. quando de anno 1678. Infirma erat iam fanata... mediante Miraculo, itaut de dicto anno 1681, non potuerit Medicus videre principium Tumoris; & posteà continuationem , & finem ex Miraeulo habitum , nam alias ducto princiuio Morbi ab Anno 1681. fequeretur abfurda consequentia, quod Medicus deposuisser finem illius, seu Miraculum successisse de Anno 1688., dum per septennium Morbus durauit, ve Num. 16, 40, 71, 92. & sic de tempore examinis anni 1685. deposuisset id , quod poftea successisset de Anno 1688., quod est ineptia manifesta, & proinde errori Notarij adicribendum eft, quod scripfit quastr' anni, e mezzo fà in circa loco scribendi quattordiei anni, e mezzo tà incirca, cum hoc modo ceffet omne abfurdum, ex quo iunctis quinque, vel sex mensibus principij Morbi, antequam Medicus fuisset vocatus, vt iple deposuit num.a., ibi = gli diffe hauerlo pasite anche prima d'effer stata veduta da questo Testimonio da cinque , à fei mest; Ecce quod verificatur totus cursus quindecim annorum fuper quo alij Teftes deponunt, ve in specie quod facienda veniat etiam suppletio verborum Testis, supplendo, prout hic verba illa quastro, e mezzo pro quattordiei , e mezzo, ne alijs contradicat . & maxime, vbi conflat de errore claro probat Text, in I. penult, in fin. C. de his qui fibi adferib. in Teftamen. , ibi = Credo se magis errore Be. incidiffe = O in cap.cum su,de Tefibus, quem explicat Farinace. de Teflib. q.65. nu.48. Greg. dec.344. nu.13., O- 14., O- in recent, dec. 220. num. 13. par. 17. , O- in Comen. Parochialis 16. Ian. 1690. S. Sant coram R.P.D. Caprara.

Que regula facilità intrat in huisfmodi Guafis vibi procediure de bonoche quo di lusando Teffen quatum fier potett, per Ret. in Relatin. Santii Hyazimbi Jal. 8. norfie. Jed keum. De in relativa Beati Andrea Coffini apad Lexans socialità. n. 13.3. Ac praferim quando luper hoc puncho inhomus integram, de perfectism probationem per alios Teffen, ve tabolit Farinet. noi Jepa Pama 18.7., ac quancuius examen soccifirmim est pro indicanda qualitate morbis. de extremis Miracelli fabiccusi; in quibus cum ipic concordet camaalija Tefibus, error circa tempus viporè extra futum Officium non attenditure, via puncho Canonizationi Figuratii. Rosqitata: 187.

num.3. fom.10.

Et Émper veget Regula, quad error claré probatus vitaurs, & non vitia depolitionem, cum non praidadet veritait, qua Bliande, et aliji. Teflibus perfeche probatur L. errore C. de Teflamen, . for. 1-5. C. de l'aris, Or. Falli guars. & fortiis quando verifime et de rororem procefific ab ipio Notario, qui minus ferific, quam Medicau dixis, feit non adarrendo, fei mai esadiendo verbo, cius proindé omifino, & negligentis, non poted praindiene probation i.a. C. de error. Adaesti, Or. f. Filiersella feder egal fun. Romanos/170. no. 7. de error. Adaesti, Or. f. Filiersella feder egal fun. Romanos/170. pp. 13. GE op. pr. 1 6 pr. 1 6 pr. 1 6 pr. 1 7 pr. 1 pr. 1 7 p

Sexto opponit contradictionem inter Infirmam, & Fratrem, dum ea num. 16. dicir à quindecim anois initium habuille Morbum, illevero num. 50. deponit de septemno, & cum eo concordat Brigita

Ruiz 56. Teftis num. 92.

Sed oppositio cesta distaguendo tempora, in quibas illi loquattar, nan Infirma loquiture de initio morbi), è que o rique- at etempus ca minis anni 1685, estimati cana quindecim anni circite, france verò deponir prinis de principio, de duratione Morbi dicendo num., 50., ibis : Mel sunpe di fuste anni fictire con on tumore ita. na Zimone ; pontici area deponir de extremitare ciudem Morbi.

iam desperati ex quo Soror mori debebat vt num. cr. ibidem a e farà poco più di fett'anni , per quanto si può ricordare , che detta... fua Sorella arrino à fiare di dessa Infermità , che dicenano effer Cancro melto male O.e. e che morirebbe in breue = Vnde cum loquendo de initio, & duratione morbi frater numeret septem annos, & posteà loquendo de extremitate illius, dicat tempore examinis, eam fuccessifie septem annis ante, vel paulo plus, vtique concludit tempus quindecim annorum ab initio Morbi, idemque concludit Brigita Ruiz num. 92., vt de concordantia Testium ex diffin-Ctione temporis tradit Faringee. de Tellib. qu. 16 c. num.64. Alex. conf.147. n.4. ad fin. verf. presered lib.7. Ros. dec. 129. num.6., 6 fegg. par. 2. diuerf.

Sublatis exceptionibus circa probationem huius infignis Miraculi, ea per confequens remanet firma, ac perfecta per fex Teftes nempè Medicum, Fratrem Infirmæ, ipfam Infirmam, duas fœminas, ac demum filiam eiusdem Infirmæ, onælicet de tempore Miraculi effet di einque anni in eirea, vt ipfa dicit num. 105. Tamen. eius Testimonium ( quamuis haud nocessarium , cum susticiant duo foli Testes ad probationem Consilor. de Canonizat. eap.18. num.z. Rofa de executor, litterar, pro Canoniz, num. 195. Matta. de Canoniz. part.4. eap.17. num.2. ) existimari debet optimum , ac æquale Testimonio aliorum, cum alij Testes vocent in Conteflem dictam filiam Infirmæ eam enarrando capacem huius Miraculi, ex quo illa Imaginem Beati Solani procurauit emere pro fua Matre, vt obtineret ei falutem , cuius erat valde anxia timore , ne , Matre defuncta, incideret in manus Nouercz, vt num. 7. 24. 25. 26. 75., 3. 76., & consequenter cum agatur de re cadente fub fenfu, & in qua ipfa Puella fuam operam, & factum proprium interposuit, est idonea Testis licet impubes quinque annorum, immo magis ingenua, quam Pubes iuxtà notabile dictum Senecæ controverf. lib.7. can.s. ibi a Nibil Puero Telle certius ptique quinquenni , nam , O ad cos peruenis annos , ot inselligas , & nondum ad eas, quibus fingat, & in specie, quod Testimonium Impuberis probet in Materia cadente fub eius fenfu , & intellectu feripferunt Faringec. de Teflib. quefl. 58. num. 58. 63. , O 64. Narbon. de etat. Anno 14. queft.44. num.13. Pignatell. in terminis tom. 10. confultat. 187, num. 11., & ad minus Testimonium Impuberis jungi potest cum alijs Teftibus ad majorem substantiam probationis, vt admist Rot, in Relatione S. Philippi Benitif tit. de validit., & probat. S.Ca-: terum: Pignatell. obi proxime num.10.

Transcamus ad relevantiam, contra quam Reverendissimus Promotor opponit, quod cum omnes Testes, qui de hoc Morbo deponunt in Processu Originali Hispano vtantur verbo Zarasan, & Medicus Bohoyos addat qualitatem non pleerado dubitari idcircò posit, an idem Morbus effet sua natura incurabilis dicente codem Medico num. 3. quod = era quafi ineurabile = quam dubitationem corroborat auctoritate Ludenici Mereati lib.1. de Mulier. affection, cap. 17. S. Ea Mammarum, necnon Roderici à Caftro de Morb. Mulier. lib.1, cap.21., & Raym. Ioann. Fort.confult. Medic. tont. 2. Cent. 2. confult. 44. in pring.

Verum huiusmodi dubitatio totaliter euanescit, dum verbum Zoratan, quicquid fit, an in puncto Philico differat à Cancro , hoc vnum G.:

good Hispano idiomate communere tigni de poprium Gancuru ex audoritate quamplarma un tripicarum, & pracipus Stehilian, de Caueran, in Thefano, fiego. Hispan, fil.13.3, incret. Cauter, Dides. Kimence. Arisı in la Dillinner, imperfi, Matrili amus 1515, fil.34, col.1, in fin verb. Cauere. Hisvoyan, Pillen. Thefano, ritima Linguaran fil.114, col.1, cerb. Cauere, & part.2, fil.53, & part.3, litt. G. Ant. Nebrican, lin. Dillinn. Lingu. Latino, & Hispan, fil.61, cerb Cauere fil.64, cerb. Cardowni, & fil.744, verb. Zavetano, and part. Latino, the Cauere fil.64, cerb. 1615-74, cerb. Cauere. Amiref. Cauere fil.64, cerb. Cauere And. California, fil.64, cerb. Cauere And. California, fil.84, cerb. Cauere And. California, fil.85, codoworks, & fil.50, cerb. Cardowna, & Michael. de Heredie diffut.11. de. Aulitè. Audre. cept.

E. in terminis terminiatribus practicatum fuir in Caufa Canonizationia Beatl loannia Santlo facundo, vb fiui approbatum Mizolum finationis Canori nuncupati Zoratan, ex infallibili fuppofito quod idem fignificaret Hifspan vocabulo, a capud Nos Canerum, vx infa Samm. additionali Num. 2. 51. 2. 4. 8. 6. 7 13. 7. & proindé meritò noflet traductor in depositione Medici ennedausi illud ver-

bum Zaratan in verbum Cancro .

Vltri probationem Cancri ex vocabulo habemus etiam omnia fymptomata conoceinetia foli Cancro relata per Medicum Boboyos, & alios Teftes, vt egregië eraminat Dominus Manfredus Medicus pro Canfa frichten s. V. feri lugue cum fego, necono conditatio Domini Trullij ex Officio Scribentis s. Opusad primum, & confequenter dubitari amplitàs necuti de verò Cancro, tim ratione vo-

cabuli, tum eius Sympthomatum propriorum .

Ceffit et tâm dubitatio circă infanbithatem buius Cancri, cumillud fin aturuliere incurbile, & depount Telecu vane, 12, 13,53,74,94, \$\oldsymbol{\phi}\$, 06, 100, 00 obliante difto Medici Bohoyos affectonis re quali finerabile, quippe buiufmodi verba provulit Medicus coram Infiuma, & ad intercogationem illius quarentie 5 terriber resuelle vive aman. Ed. 3 vude reposato illa Medici ora quafi interabile, non fuit cius fantentia determinativa imper curbibilitate Morbi, fed prudens temperamentum refondendi lufiram cum illo verbo quafi interabile, al toraliter camverteret in deferationem quod temperamentum loquendi Medci hibere debent in appetha ad Infirmos ctimist agatur de morbo refonadendo considerat Domains Manfredas in Canfa Scripton in fuo Considuo S. Contrasteritore, necnon Dominus Trullius S. Heestense in fine:

Centerum idem Medicus Bothoyos in zadem flus depolitions; quabdo dedit iudiciim fluper Morbo, indubiantes affeniti uem luific incursibilem; & financionem fluific Mitaculofam, yt mum. 7, ibi : amwirst in 17/filmonis il qualle fluccille, she è lus pereris maturabatent impossibile d'arrhane alla fapparatione; & aprifi & inira num. 33. bi = 28/ft, e decide qualle familia per miracable—for la granciae del male : & pater cuidentes, ex quo Cancer post miraculodam tumoris ruptionem flui visilo equalirier; & decaparte las extradus, & repertus magnitudinis visius manus radicibus varicolis, se tetternimi coloris, yude amplika dubiaris no post miraculosis, de tetternimi coloris, yude amplika dubiaris no post.

Responsto ad Animaduersiones Reuerendiss. Promotoris. reft de vero a ac proprio Cancro oculariter vifo a exposito censiarie Peritorum, qui ad eum videndum fuerunt vocati, vt in. num.4., & consequenter supposita qualitate veri Cancri frustrà dubitatur de curabilitate, vel incurabilitate, cum Caucri fauatio in Mamilla fit naturaliter impoffibilis, vt ex auctoritatibus in informatione relatis S. Hoe infigne, etiamfi Medicus Bohoyos eum vocauerit Cancro non vicerado, cum id expresserit ad fignificandumCancrum occulrum vt benè explicat D. Trullius in fuoConfulto S. Hac tamen , qui Cancer occultus eft deploratus , & incurabilis iuxtà celebre Hyppocratis Apborif. 48. ibi : Cancros occultos omnes melius eft non curare, curati enim citiùs intereunt, voi Expofitores illud verbum occultos, explicant non viceratos, Montan.confil. 188. col.471. in prognofico, & omifis alijs fatisfaciunt in hoc oundo Philico noftri Medici, nempe D. Trullius pro veritate . & D.Manfredus pro Caufa fcribens respondendo auctoritati Roderici de Caftro , & alierum per Rimum Promotorem adductorum , in qua parte ad cos recurrere oportet vti la Arte Peritos, vt in specie Pi-

gnatili, usfalt, Cart, po., taum. 8, 1889, 10.

Superatis obie (ii s. Animaduerifonum, Reuerendifilmi Promotoris minius oblare valent quadam obiedas, que in pratectia propoficione fuerum audita, é fignance, oblare equait infanabilitai huius Cancric calus hiforiet e felatus que Felirem Platerum objeratilib. 2011, just pris. Corperadoro, pag. 5,44. cuius verba registraturi infra. 5,8000.

daltamam. 1,6000 pp. 6000 folio mile Casius on admertsure, fedinadoro, f

rabiliter retorquetur ex pluribus circumftantijs.

Primo-quià in caluPlateri rupto tumore fequenti die Febris illamVirginem inuality et ibi litt. A.in calu noftro Mulier post ruptum tumqrem fuit vacua omnis doloris ac febris num. 27.05 28.

Secunda-quod poft ruprum tumorem fret per annum Fleterma sir fuific applicia fairme plara medicamenta proportionastam and doJorem compefendum, quab and vieus curandum, at femper fine vilo
lebamento-Asimmaddit.mam. tilt.fair prefent il vieu habens magnàm caulatem breni fipatio nonem dierum fuit integri fanatum,
dilla zutuisse petpeta carne nulli sadhibiti proportionatis medicamentian til litaminibus.fied Turundis prima taurhum vieu Melle trafacco inbustis, duer in terconifigus.mam. at 147.86.36.09.99.

Tertiò, quià in cafu Plateri non agebatur de vero Cancro, dum eonfificbat in figura oui Gallinacei, yt d. Summ. addit. litt. C. effentia auté morbi nofar Infirme confificbat in vero Cancro oculariter vifo cu omnibus fuis circumfantis, ma. 41, 59, 60, 83, 97, 98, 6999.

Quarco, quod ex incifione doui Gallioacci patiens fenfit graviffimum dolorem cod. Summ. addit. num. 1. list. D. In casu nofico nullus dolor fuccessit num. 1.1.38.39.40.59.83.84. 297.

Quindo, quia in calu Plateri non fuit Virgo fanata perrupcionem un moris, del ponde il ili fugneranti tumor in destror Crucs, dolucique per duodecim (epiimagas quinimmò in cius Mamilla remantir vulnus indar Plit finiem factara, auma, illit. Est, quod epiain ef podi clapfum ferè annum repullularun duo pellimi tumores longe maioris magnitudinis, ae effer primas, d'unibus il opprefila remantir Virgost deficientibus viribus properaueritad mortem petitut. Filis Dum bac feribe punlatume siviet affettunt, qui domrit invisi fulficum fane indicum; sè confequenter ille cettus toto Coelo difiat à practicul descriptions de la confequente il cettus toto Coelo difiat à practicul de la commentation de confequente il cettus toto Coelo difiat à practicul de la commentation de la commentation de confequente il cettus toto Coelo difiat à practicul de la commentation de la co

ranit, non habendo ampliùs Infirmitatem , adeoùt post septem annos Iucolumis, & perfectissime fana, te exposuerit ad Examen, num.16.0 46.

Quamobrèm casus Plateri magis confirmat veritatem nostri Miraeuli. dum loquendo per modum erronei suppositi, quando etiam ruptio eumoris in noftra Infirma potuiffet dici naturalis ( quod est impoffibile, dum successit contra Indolem Medicamentorum adhibitorum. vt testatur Medicus num. 12., ac contra Indolem veri Caneri . qualis non erat ille Plateri ) adhuc fecundum naturam debuiffent pernecesse eidem superuenire alij peiores rumores,& citiùs properare ad mortem iuxta cafum Plateri,vt eft communis fententia Medicorum, fignanter Auicen.lib.4. traff.a.cap. 16. pag. 131. ibi : Medieus quidamineifit Mamillam cancerofam, & eancerata eft altera . Ludoule. Mercat.de Mulier. offettiou.lib.1.eap.17.pag.mibi 5 34. S. Cum. boc tamen,ibi : Mibi alienum à ratione semper visum suit Chirurgica operatione Carcinoma quoduis extrabere tum quià ex toto eradices non Subinde Corpus sanabis ; Revertitur enim non multo post ; Tum quia periculum eft, aut Corpus deinceps in grauius aliquod malum prorumperesaut in affecta parte vicus infanabile superesse. Senert, in prax, Medic.tom. 3.lib. 5.par. 1.cap. 20.prognofic. 6. , vbi dicit fe obfernaffe. -quanis excifi, Galiquando curati Jueriut Cancri in exterioribus cofdem pofica rediffe in cadem, vel etiam in alijs partibus, vt Cancro in Mammis curato, aliud in otero subortum fu ffe -- Io: Fort. Consultat. Medic. som.1. Ceut.4.conful 85 .verf.Confider andum, Montan.conf. 188.col.472 list.C., Aquapendent.lib.t.cap. 22.pag.mibi 218. S.V lsimo quod , vndè merito Albucafis tract. 2.cap. 5 3.de Cur. Cancrisingenuè fatetur Incurabilitatem hujus morbi dicendo: Ego enim non potus fanare ex co aliquem, neque vidi alium ante me, qui peruenerit ad illud , necnon infe Platerus vbi fupra pag.anttcedenti 524. S. Cancer in Mamillis ità concludit quamplurimos tumeres eiusmodi in faminis vidi, verum. Cancrum exprimentes tam integros (hoc eft non viceratos) quam poffea exulceratos Oc. diù excruerantes, atque etfi radicitàs in aliquibus ad Coftas ofque amputarentur, rurfum repululantes, taudemque mortem afferentes .

Chm ergò in præfenti nostra Infirma post ruptum enmorem integrè conualucrit, exindè edocemur, quòd illa tumoris ruptio numquam potuit elle naturalis, quia fi fuiffet naturalis, statim repullnlaffene peiores tumores, dùm ergò non repullulanit aliqua Infirmitas, pro-batio manifestissima inlurgit, quòd tumor fuit miraculos è ruptus, maxime quia Medicamenta pracedenter adhibita erant contraria. fuppuration; fuit etiam miraculofa cessatio doloris post applicitam Imaginem Beatismiraculofa extractio Cancri fine dolore, & fanguine & demum miraculofa repletio Carnis in concauitate adeò prægrandi fpatio nouem dierum fine vllo Medica Artis auxilio, nifi per intromifionem octo turundarum femel tantum imbutarum. Melle rofaceo, vndè ista fanatio in qualibet parte miraculum insigne demonstrati& vi ita dicamus sub vno miraculo quadruplicatum Miraculum continetur quod proinde canonizari nequit equiuoco situlo Operis mirabilis, led certo vocabulo Miraculi, quia ruptio tumoris quando datur per naturam iuxtà cafum Plateri, datur cum peiori repullulatione alterius tumoris, & fic cum fenore Morbi-datur enm dolore-datur eum febri-datur eum morte exindè breuius succedente, at quando hec omnia cessant, & integra sanatio re44 Refinnis ad daimadurefinne Reuertadifi. Promotori. coperature, reprio ilia tumosis fipotaneas, numquiam dici poceli naturalis fici micratoli at anquiam repugnante tosa natura ecetal, que non efi eapas expellendi. Cancromi ilio oculi per volunatariam raprisonem, fis faporationem e dama alias Morbus Cancri effer de le visitimis malia de Mundoshi bac fesilizas naturalis resperietros. Mismissa mismo de mundoshi bac fesilizas naturalis resperietros. Producedam, fis faquando videnus aliquid, quod ad principia naturalia codesi non potenhabite ratio, è per confequenza Mismellum repusadem mana, vertifica diseaguid Mundoshi e qui, rumani. 20 473, offemin, numo. 3 de confesili nos, Cestilim. de Cannaia. Santior, quafi, 7,10 printop. Lesanoma, emplati. 1, mm. 124.

Et pattim himimodi sanziones Cancroum fuerunt femper approbata pen miscaleshiva (fignates habems panchalifiname azemplum in Canonizatione Bloannis à S-Facundovid fuit approbata pro Miscalo fignato Cancri fino momine Zarasta, qua alaborata Elifaberta Gomez in finistra Mamilla dumtasus per annum canadinsidio er a Decreto Canonizationis, fe particult Posificisi, adquibty infră Summandul soma. 1, 50 pariter habemus aliud casamplum in Canonizatione El Sucretiți Indizianis vidi îni approbazaianatio Cancrica vo verabature Marina Grita, 36 siper que știspită. Zarathanus Marinelos ștaterilă, vere Positione, 2 decervo aprila

Summ addis.num. 3.

Que duo exempla font producaliónsa-finand in exeminia longe à debilioribas tam circi protesimente adomin in Cario St. Armenti fidi lisani Micacalum era probarum en quinque Telibuseribas Foundata, di doubs Visis, do omitios qualif de audior y la pratenti acem hibéemusfez Telles omares de Vili-qualm eritam relipedas circominantiatuma-diam hibe in cafin adrito tunto feriores, sono florm-quali in Carata Sloamin à S. Facando agobarta de Casero vinus ranquamanticum dimidio de it Gualda S. Laurecra julinitaria de Casero impraprio, folt quedam numor puucorum direnm, in calu aseem metro agobaum de vero Casero per fepera integres a nona reducato.

Sed etiam quia in Iupradichis Causis desiciebant tor releuamissima eircumstantia ad enidentiam ostendentes Miraculum Sanationis quas circumstantias supra cumulavimus in Informatione S. Es pri-

mo cum fegq.

Et quibus omnibus firmiter credimus nullam inesse disficultatem fuper approbatione huius Miraculi, quod merità finis cum plaufu receptum in pratectia Congregatione 22. Aprilis 1712. Se in prafenti idem obtinendum speratur.

Franciscus Maria Pitonius )

Thomas Montecatinus )

Frigdianus Castagnorius e College,
Patron Caul S.P.Ap.

# SVMMARIVM

ADDITIONALE

Tumor in Mamilla immensus, scirrho fus, cancrofus, è quo illuies magna quantitate effluxit, tophi insuper exempti sunt.

7 Irgo quadam Nobilis annorum quatuordecim labrum quode Cafus recensitus dam fatis capan , linteis leuandis destinatum , summa vi im- perFelicem Pla-pellens , sensit ruptura cuiusdam quasi sonum , circa costam fini- serum med. oba ftram prope papillam, ac fi os eo nilu confractum effet , ex coque feruat. impreff. percerrira abiens nemini calum hune , quem trudendo labrum fue- Bafilea an. 1641 rat perpella, indicauir . Successu postmodum temporis, primo an- lib. 2. pag. 530. no, quando Mamillam manu fortirer comprimebat , animadnertit tit. in Superfic. tuberculum exiguum lentis inflat cofte , que fracta fuerat , nunc- Corpor, dolor. que rurfum innatum elle , illudque panlatim fine vllo tamen incommodo , aut dolore , ita fenfin augere deprehendit , vt primo femestri iam pisum adaquarit, anno elapso, ad aueliana magnisudinem permenerie: Secundo anno inftar globuli Luforij apparuir : Tercio , castancam magnicudine superavie: Quarto nucem juglandem: Quinto popum pomum exceffit : Sexto anno exereuit ad out Gallinacei magnitudinem , quod aded firmiter coftæ inharebat, ve nullam in parrem , ne vi quidem moueri potuerit , & licet longo tempore Cataplaimate ex radice Bryonix, & folijs Myolcyami cum Aceto formato, necnou emplattro Oxycroceo, atque Melilom via effet , nihil tamen vtilitatis inde percepit , imo fenfim augebatur abique alio incommodo, quam quod interdum leuiores quafdam tuberchli punctiones fentiebat . Seprimò ab hine anno gratis 26.,morbiduodecimo aded frequenter cathartis fupra pectus moleffabatur; ve cum Monialis facta effet, à cantionibus ordinarijs abetfe, eafque intermittere cogeretur. Febre fublequutatora Mamilla finifira ei admodum intumuit, & rubuit, fequentique anno paulatim ita creuk affecta Mamilla, ve mediocri modio rumor vix contineri potuerit , tandemq; 28.0 3obris anno morbi 14. atatis 23. inferior pare Mamille finiffra fponte fuit aperta , exindèque primò efflunir albuarinis out inffar albus vileofus, tenax, actu frigidus humor, quantitate menfure voius, quem fublequutus est humor actu calidifimus, lucidus flauus, inftar fucci Cydoniorum recenter expressi, maxima copia circiter viginti menfurarum , cui quandoque fanguinis atri grumz permixtz erant, que per vices emanare folebant. Sequenti die febris illam. inuafit cum fummo tumoris dolore, hinc cepit rurfum per idem foramen effluere , primò materia faculenta , mox fanguis nigerrimus attramenti inftar, cum foctore, circiter menfuras duas, quibus

В

at arrest

tally or earliest

Second Acco

. 2027.5.

C

D

11.000 2 1 1

symptomatibus mensium fluxus copiosissimus accessis, tumosque illa euacuatione subsidens , dimidia fere parte fuit diminutus ; tribus in locis'durus erat', lapidis inflar, propendebat deorfimis magni Melonis rotundi figura, hinc inde venis turgidis amplis erat confpersus, totam Mamillam finistram occupabat, papilla. fana manente, & longè a loco naturali deorfim vergente, colore liuido, & aliquibus in locis rubro, inequaliter rugofus, ob exinanita loca prominebat fubtus per foramen sponte apertum fames feri inftar , necnou pus , quoties præmebatur , effluebant, ficut & duo tophi per foramen exempti funt . & adhuc tophum coffe adnatum subeste immisso instrumento deprehendebatur, ab eoquetempore, quo tumor fuit apertus, minus quam prius doluit. Et licet multis potionibut vulnerarijs , iniectionibut , onguentis , oleis , cataplasmatibut , fumit , alissque infinitit medicamentit per integrum fere annum fuiffet ofa , tam ad dolorem compescendum , quam pleus curandum, nibil tamen omnind profecis : imo tumor magis, magifque creuit, interiusque foramen (per quod vitra mensuras fexaginta puris, & fanguinis nigri, atque feri, fucceffu temporis effluxerunt ) adeò fuit dilatatum, vt tres digitos admitteret . Tandemque superiori foramine inseriori exaduerso respondente, quod Chirurgus semper experebat , à circumferentia versus centrum incilionem fecit, octo transuersos digitos profundam absque Ægræ dolore, vulnerisque labra, vteri vaccini colorem, & substantiant repræsentabant, carneque rubra obducta coalescere incipiebant. Quare Chirurgus cognoscens nullum aliud remedium superessecultro, lib.ij, & vnc. iij. carnis putridæ, & lardo fimilis femiquadrantehore abscidit, quo facto fanguinis congelati mensure dure , & feri parum effluxit, poftea tophus cofte rupte innatus, carne rubra obductus, oui gallinacei magnitudine apparuit, quem intrinfecus album escharoticis medicamentis, & ferreo inftrumento, per portiones exemit, atque circa axillam finistram digitis multum carnis putride cerebri fubftantie fimilis abstulit, onde plus doloris, quam en tota incifione fenfit . Circa feftum Nativitatis fponte crus dextrum el intumuls , doluitque per 12. feptimanat , deinde sponte paulatim decreuit . Quam primumque calculus cofie exemptus fuit , flatim carne , & cute noua fuit obducta pars , itaut falsem pifi inflar vulnus exiguum remanserit,è quo fanies parua quantitate effluxit . Anno fequenti ferè elapfo, rurfum caro fenfim ad capitis magnitudinem excreuit, cui adnati duo tumores minoris Infantis capitis inftar, illic conspiciebantur, ex quibus vermes viui prodierunt . Iam dum hæc fcribo, paulatim ei vires deficiunt, quod mortis breui fubfequutura indicium .

Street, death

- .......

Charles will want to gran on the law or

Ex Decreto Sac. Rit. Congregationis babita corom sa. me. Clemente X. Hoc Decretum. die 8. Martij 1672. in Caufa B. Ivannis de Santto Facundo fuper babetur imprefapprehatione corum , que fupermenerunt poft indultem dillo Beato fum poft Pofitiopenerationem .

Num. 2. nem Super Miraculis B. losnnis à S. Facundo in fine .

#### SALMANTINA

Canonizationis Beati Joannis de Sancto Facundo Ordinis Eremitarum Sancti Augustini .

Iscusso Dubio ad relationem Eminentissimi Domini Cardinalis Vidoni in Congregatione habita coram Sanctissimo Domino Nostro hac eadem die de ijs, que superuenerunt post indultam. venerationem B. Ioanni de Sancto Facundo Ordinis Eremitarum S. Augustini, Sanctitas Sua Consultoribus priùs auditis de Eminentiffimorum Patrum Sac. Ritibus Prapofitorum confilio &c. . ac ex octo selectis i nter plura duo concludentissimè probata esse declaravit . Primum scilicet Elisabetha Gomez de Roca , Cancro in Mamilla finiftra per annum cum dimidio inuererato, & in molem infignem aucto laborantis. & altero fabtus brachium in latere finiftro propè Cor, qui à Medicis tanquam infanabiles habiti fuerunt, quare post accessum ad Sepulcrum predicti Beati-illius inuocationem post Confessionem Sacramentalem & susceptionem Sacrosance Euchariftiz, ac impositionem habitus einsdom super dictam Mamillam. mane fequenti post iteratam illius inuocationem fana, & incolumis Sanatio fequuta à pendictis Cancris, & acutis doloribus, quibus afficiebatur, abique mane fequenti . vilo figno, seu veftigio prædictæ infirmitatis comperta eft &c. die 8 Manii 1672. &c.

En Summario Politionis Impresse in Salamantina Canonizationis Beati Bonnis de Santto Facundo faper ijs , que fuperuenerunt poll conceffam cidem B. venerationem . Pag. 40 .

XCALL Teffis, Doelor Chriftophorus de Hayo Cathedraticus in Chi- Chirurgus . pureia pradicta Univerficatit annorum 40. iunta 10. fol. 806.

Reloondit . Quod benè illius recordatur, quod erit ab vuo anno parum plus, vel minus, quod portarunt ad dictum Hospitale vnam Mulierem, quæ vocabatur liabella Gomez, & ifte Teftis illam profpexit . & vidit. guod habebat in Mamilla finiffra, & fub brachio quemdam morbum, Zaratanas nuncupatum, vetuftum, & Ipfa erat Mulier maior, Caner vocarer Zatt-& infirmiras multorum annorum, ac valetudinaria ob eius infirmi- eurabilit. tates: & recordatur, quod Doctor Ganzagna Medicus dicti Hospitalis, vna, & multis vicibus procurauit, & deliberauit, quod volebant illi fecare dictam Mamillam, & communicavit cum huiufmodi Tefte supradictum, dicens, quod non aderat remedium, & ifte Teftis minimeaffenfit in supradictis , timens , & pro certo tenens , quod dicta Mulier moreretur, dum curaretur, & ita pro meliori tenuit , quod vinerer cum dicta infirmitate tempore Deo beneuifo , quam illam mori aded feftinanter , & ifte Teftis bene vidit . & coguouit non adefic aliquam carationem pro dicto morbo, neque a hud reinedium grater illi fecure dictum Mamillam, fed illud non ifecit ex assions à fe dicha & dicha Mulier à se discessit en dicto Hofpirali, ob metum, nè illam fibi fecarent . Es

S. I.

IdemTellis XCIII . iuxtà 10. respondit . Et illic ad foatium in circa vnius mensis, parum plus, vel minus,

S. 3. fueceffit fanatio .

9. 4. Durfer Cancer vote Z maus .

5. 5. Diftes Zararan reputti sur ineurabilit.

à quo discesserat, dici audiuit tifte Testis, quod dicta Mulier sanauerat a dictis Zaratanis nuncupatis, miraculose intercessione. dicti Sancti de Sancto Facundo, & miratus, & attonitus de casu, desiderans illam oculariter videre, ipsemet iuit ad domum huius Teftis ad sibi oftendendum pectus, sibique dicendum, prout fibi dixit, qualiter Sanctus de Sancto Facundo à nocte ad maneillam fanauerat , & ifte Teftis vidie illius pectus , & brachium , quòd existebat sine morbo dicto Zaratan nuncupato, ac cum colore, quo aliud, perinde, ac fi non habuiffet talem morbum, quod in huiusmodi Teste causauit admirationem; eo respectu. quia pro dicto morbo non supererat aliqua alia curatio, quodque impossibile erat, quod naturaliter, ac etiam cum medicinis, alioque remedio sanaffet, & quia dicta sanitas suit supernaturalis, & miraculofa, & que excessit omnem scientiam, & remedium. humanum, & quia erat impossibile potuisse sanare, vitra quod fi resoluereiur, euacuationem erat peracturus, aut ad aliam partem corporis crumpere, & hoc omne cessauit, quia dicta Mulier penitus bona fletit, ac fleterat, & existit in conformitatem profesfionis Chirurgiæ dicit, & declarat superiùs dicta, quodque fuit mi-

raculum . Et eodem Summario pag. 41 .

XCVIII. Testis Licentiatus Sebastianus Ruiz Medicus annorum 34innia 9. fol.915. Respondit .

Et similiter seit, & vidit, quod erit ab vno anno, parum plus, vel minus, quod ifte Teftis ad persuasionem quorundam Studentium vti fentiebat, quædam Mulier, quæ vocabatur Isabella Gomez de la... Rocca in via Salicata illam visitauit, & vidit, quod patiebatur vnum Cancrum ad pectus, illamque certam reddidit , qualiter infirmitas, quam patichatur, deueniebat incurabilis, quodque si curaretur cum periculo in curatione moriendi, aut Deus miraculosè illam fanaret , quodque infe minime alio remedio illam fanare poterat . de quo recordatur ifte Teftis , fuperius dictam indignationem.

fumplifie.

1.4

Et illine ad paucos dies ad rogationem dictorum Studentium illam. redijt visum, & superius dictis dixit, quod minime sciebat remedium pro illius morbo, neque reperiebat, quod medicinis, neque naturaliter sanare posset, quia infirmitas incurabilis erat, & ipsa Mulier videtur ægre tulisse, & ita nolebat redire illam visitatum, & nihilominus rogatus iliam alia vice vifitanit . & eamdem palpauit, ac respexit illius Mamillam se in illa ratificando; & dixit esse morbum incurabilem, quia in conformitatem regularum Medicinæ talis morbus processit, & procedit ex humore melancolico,&c ad pectus, vocatur huiusmodi morbus Cancer, nuncupatus Zaratanas, vbi fubest maiori periculo , quam in alia parte, respectu quod existat propè Cor, qui morbus, & infirmitas curari debee palliatiue, & non radicitus, quia fi curatur radicitus subest periculo vitæ illius, qui patitur galem morbum, & dictus Cancer licet non existeret.vlceratus, maximum periculum vitæ minabatur, quia dum effectus effet vicer, brenius ab eo auferri debebat, refpectu quia

Medicus .

5.6. gutabelis .

S. 7. Endem incurabilitze .

Diftut Cancer appele later Zaratan .

Super Primo Miraculo . non curantur, & ifte qui iacebat ad partem Cordis , & emiserat radices ad finiffrum illius ventriculum, ex hocque se mouit ad dicendum effe incurabilem, vt in rei veritate talis erat,cum quo ampliùs non rediit illam vifitatum .

5.9.

Ex dicto Summario pag. 43.

XCII. Teflis Doller Teannes de Gazana Medicus Cathedrasicus Sal- Alter Medicus . mantin. annorum 53. repetitut iuxtà 10. fol.891. Respondit .

Quod ipse est Medicus Hospitalis generalis huius Ciuitatis, in quo de mense Martij reperit quandam Mulierem, quam dicunt vocari Elifabetham Gomez , quam vifitauit, & inspexit , ac vidit Mamillam finistram supradicta, in que habebat Cancrum magnitudinis medij 'penis quatuor marapetinorum potius plus , quam minus Magnitudo Caneti fed valde durum, & cirrosum, & petrosum, qui erat adhæsus adeo Zatatan Mamille, ac venis illius, ve quafi non faceret motum, nec ad Abanno cum dimidio vnam, neque ad alteram partem, & fimiliter habebat in dicta... Multer patiebatur Can Mamilla versus subtus brachium alium Cancrum paruulum, qui arum. ingenerabatur, & alium paruulum Cancrum, qui ibat versus Mamillam, & interrogans hic Testis dietam Elisabetham Gomez, à quanto tempore haberet hos Cancros, respondit, ab anno cum dimidio, & an haberet dolores in illis partibus, respondit, esse magnos dolores, quos patiebatur, & quod habebat ex eis brachium. ita contractum, vi'non valeret illud erigere, neque dimittere, & flatim hic Teffis tetigit suismet manibus dictos Cancros coram praeticantibus, feù Studentibus, qui cum ipfo vifitabaut infirmos Hospitalis, qui erat Licentiatus Fuente, Licentiatus Salinas, & Licen- Cancer erat iner tiatus Priego, & ex tunc flatim dixit effe impoffibile remedium prebere, neque curare dictos Cancros cum aliqua medicina, vel remedio inuento in facultate medicinæ propter contumaciam, & duritiem, quam habebat in dictis Cancris, quodque ita poffquam non aderat remedium infacultate medicine ad illam fanandam, opus erat iuxtà doctrinam Hyppocratis, & Doctorum Chirurgorum, ficuti vidit extirpare multos Cancros à Licentiato Ponte, separando pellem à Mamilla, víque ad detegendos toros dictos Cancros, &

6. tz.

Ex etdem Summario dilla pag. 43.

tor à Mamilla &c.

XCIV. Teflis Licentlasus Fanegra de Vafconcellas Chirargus anno- Alter Chirargus. rum 45. repetitut iuxtà 10. fol. 900. Refpendit .

postea hoc facto illos abscindere in extremitate , paulatim eosdem elcuando cum aliquo Inftrumento, víquequo in totum eradicaren-

Qualiter cognoscie Isabellam Gomez de la Rocca, que habitat in via faxofa, & eius cognitionem habet, ex eo quia in Quadragefima huius anni, cum fuillet transmissus vocatus ipse Testis à Patre Fratre Ioanne de Sancto Hieronymo Religionis Sancti Hieronymi, ad hoc vt vifitaret fuperius dictam, & ordinaret; quod mitteretur ad . Hofpitale generale ad ipfam eurandam, illamque vifitauit, necnon respexit infirmitatem , quam habebat , qua habebat iuxtà Mamillam finiftram quamdam tumiditatem , que volgariter nuncupatur Zaratan, & fic effentia eft Cancer, & fibi incipiebat ulcerari, & fam perueniebat foa malitia deorsum brachio, & ifte Testis illi dixir, quòd iret ad dictum Hospitale generale, cum sit cura valde Zattan, & A difficilis, & longa, quia iam ordinauerant, illam in illo recipere, vas vitie & ifte Teffis illud ei dixit ad illam animandum, ad illudque ref- Dieier difficilis euts poudit, quod fi curaretur illic, libenter accederet, & feit, quod ac-tionie. ceffit

S.13.

Summarium Additionale

5.15. Plurs fuerunt zemedia adhibi;a

ceffit ad dictum Hospitale, in quo illam receperunt, & perallis euacuationibus vniuerfalibus fciilionum venarum , potionisi & purgationis, ad hoc vt manibut Chirurgi dicti Hospitalis vti posset, & dictum morbum illi curaret radicaliter, ipfa ob timorem recessit, fine quod permitteret curari.

En Animaduersionibus bon.mem. de Rubeis impressis post supradictum.

Summarium pag.4.

. Gi wi' at .. A .!

Quoad primum relatum Summarlo Num. 8. affertæ fahationis Elifabethæ Gomez à Canero non exulcerato in mamilla finiftra, & fubtus brachium eiusdem lateris sinistri passo, vt eadem inquit per decem menses dicitur primo in co deficere qualitatem fanationis' instantanez post accessum ad Sepulchrum Beati, illius inuocationem post Confessionem Sacramentalem, & susceptionem Sacrofancte Euchariffie, ac impositionem habitus eiusdem super dictam mamillam , cum ter id egerlt in fructuose , folumque die fequentipost tertiam vicem dixerit, fe fanam comperifie, idque vitra eius dictum ex Teftibus confirmant V. diclo Summario fol. 52. VIII. fol, 54. & XVI. fol. 161., & alij , ficque deficit præcipuum requifitum, quod fanitas illicò fubfequuta fit &c.

# SECVNDVM MIRACVLVM

SUBITAE SANATIONIS TUMORIS VICERATI.

Ab Auditoribus Rotæ approbatum, in Caula Canonizationis Sancti Laurentii lustiniani.

Imprest. Anno 1690. Pag. 37.

Num. 3. Miracula Caneri in Mamilla approbatum pro Canonization S. Laurentii lu-Ainiant:

Nuo millesimo sexcentesimo duodecimo Nobilis Matron a Veneta Marina Gritti, atatem septuagenariam attingens, in infirmitatem febrilem incidit, caque dies quindecim continuata, illi emerfit tumor in pectore, nigricantis coloris ad magnitudinem oui , cam duritie , & doloribus acerbi finis , quibus infirma vexata , diù, noctuque clamores emittebat, Medicorum juffu tumor oblinitus. fuit oleo liliaceo , & amvgdalino , ac post quatuor , aut quinque dies pautulom fuppuranit inftar foraminis acus, vode fatis exiguus humor fillabat, qui propterea nil proficiebat Ægrota, aded vein peius deinde ruerit, & per quinque dies jam loquela expers nilcibi fumebat, & & Medico deplorata Sacramento Extrema Vu-Ctionis munita ad horam moritura existimabatur. Ex improuiso-Ancillam aduocauit, vt fedem apponeret B. Laurentio a à quo a ve dixit , à se imploratus , innifa , ac simul fanata fuerat , & tune vieus claufum apparait, ceffarunt omnes dolores, nec aliqua species morbi remanfit , præfer duritiem , quæ die fequenti etiam euanuit , Factum referunt quinque Teftes &c.

### DICTA TESTIVM

### Super Secundo Miraculo.

II. Testis Admodum Reverendus Dominus Franciscus Eliseus Sacerdes Venetus , Canonicus Ecclefia Parriarchalis , & Prothonotarius Apoflolicus, & Confessarius fanate annorum 50. fuper articulo 45. proceffus Veneti auttoritate Apoflolica fabricati pag. 1020. tergo , re-

Spondit . Io hò conosciuta l'articolata Signora Marina Gritti Nobile Venetiana, vecchia d'anni 70. in circa, che fu moglie del quondam Clariffimo Signor Fraucesco Gritti, che staua di stanza alla Pietà : mà essa venne doppo la morte del Marito à stare à Castello &c. nel qual luogo stette molto tempo, e poi morì, & io era il suo Confessore. Questa Gentildonna s'infermò, e li venne vna malatia. in petto, quale fu detto da' Medici, che fusse vna Cancrena, il qual male li durò alcuni mefi, e fi ridufe in gravissimo pericolo della vita, e per quello, che diceuano li Medici, e per quello fi diceua esternamente, & io la visitauo spesso, & vn giorno essendola andata à visitare, mi racconto, che il giorno innanzi trouandosi quasi vicina à morte, haueua fatto voto al Beato Lorenzo Giuffiniani, pregandolo, che li intercedesse da Dio la fanità : e chefubito la Cancrena fuani, non si vedendo più segno, ne effetto alcuno, & essa frà pochi giorni, che non mi ricordo quando fosse, vscì di Casa, & andò à render gratie al Santo, e sece dire vna Mesfa , la quale celebrai io , ne più mai fentì quel male , e foprauisie poi tre , ò quattro anni , che non mi ricordo precifamente , e morì

d'altra infermità . Interrogatus de caufa feientia , respondit .

So queste cose per quello, che mi hà raccontato questa Gentildonna &c. e mi sono anco state raccontate dalle persone, che lei teneua. in Cafa, le quali me lo differo anco nel tempo, che à me le diffe. detta Gentildonna, affermandomi, che prima, che fece il Voto stauano aspettando, che morisse d'hora in hora &c.

Interrogatus de Contestibus, respondit .

Li Contesti saranno la sua Serua , & altri , che lei nominarà . La Serua si chiama Anna, che è Donna vecchia, & hora stà, per quanto hò inteso, nell'Hospidale de' Mendicanti, e questa saprà il nome di quelle altre Donne, che allora fi ritrouano prefenti.

XXI. Tefiis Francischina Terrina Vicentina Vidua etatis annorum 50. fuper codem art. 45. dieti proceffut Veneti , auctoritate Apoftolica

fabricati pag. 1160. ter. respondit .

Io hò conofciuta questa articolata Signora Marina Gritti, la quale staua in Casa delle Procuratie in Corte dell'Olle nella nostra Contrada di Castello, nel qual luogo s'infermò, e li venne male inpetto, che quelli di Casa, e li Medici diceuano essere vna Cancrena, e male incurabile, la quale essendo stata alcuni mesi à letto, e ridottasi in pericolo di morte, talmente, che li Medici l'haucuano data per fpedita, & Anna Jua Maffara mi diffe , ch' era ftata trè giorni senza pigliar niente, si raccomandò all' intercessione del detto Beato Lorenzo, e subito tale raccomandatione fatta fi trond

De Audiru -

guarità, chiamando dett'Anna sua Massara, e con molt'allegrezza, dicendogli . Anna mi è apparso il B. Loreazo, e son guarita, si come io medelima, la quale il giorno precedente haucuo veduto detta Signora Marina ammalata, & in stato, the non daya audienza. ad alcuno, ma ftaua come morta; il giorno feguente la viddi fana,

dicendoci à tutte con grandissima allegrezza, Fie mie il B.Losenzo mi è apparso, e mi ha guarita &c. X XVI. Tefin D. Anna Conforti Vicentina etatis annorum 50. fuper codem art.45. dieli proceffut Veneti , auctoritate Apoftolica fabricati

pag.1183.refpondit .

Tumor per paucos dies emerlit , & duraurt minorie qualitatia se noiter .

Dieci anni fono in circa io stauo al seruitio della Sig. Marina Gritti Gentildonna vecchia, la quale habitana nella Contrada di Caftello nella Corte dell'Olle, nelle Case delle Procuratie, la qual Gentildonna s'infermò , e li venne la febre , e doppe quindici giorni li venne male al petto , cioè un bru/co , o fia buguo grande, come vn' ouo di color rosso con poco di bianco nella punta con gran durezza, che li Medici dice uano esfere vna Cancrena, e li daua grandissimo dolore, gridando di , e notte , e li Medici li faceuano ognerecon oglio di giglio bianco, & oglio di mandola dolce, e sopra quattro, ò cinque giorni si ruppe, e si fece vn poco di capo nel luogo oue era quel bianco, ch'era tanto come vn capo di spilla, ò pomolo d'ago, ne víciua della materia, se bene non in gran quantità, e doppo effer' aperto quel brufco cessò un tantino di dolore, mà con tutto ciò detta Sig. Marina seguitò di star male, e si ridusse in flato tale, che stette cinque giorni senza fauella, e credeuano ; che

douesse morire, perche non mangiaua cos'alcuna, eccetto, che con vna penna io andano distillandoli qualche cosa in bocca, nel resto ffaua come morta, & al male del petto fi feguitaua detta vntione, se bene il Medico l'haucua abbandonata, e data per morta, che non veniua più ne anche à visitarla, dicendoci, che seguitassimo quest' vntione, che non sapeua più ordinare altro. E detta Sig. Marina si era già confessata, e communicata, & haueua anco hauuto l'Oglio Santo, e temeuimo tutti, che d'hora in hora douesse morire. Et in capo di cinque giorni vna mattina essendomi leuata, & accostata. al fuo letto per bagnarli la bocca con vna penna, cominciò accennarmi con la mano, & io non intendendola, l'interrogai, che cofa voleua dirmi, accostandomi appresso il suo viso per vdirla, e lei mi diffe , che baueua veduto il B. Lorenzo , e che hauerebbe voluto, che li portaffe vna cariega, che egli fedesse, e questo volcua fignificare quando mi accentiaua con la mano, & io li diffe, che io non l'haueua intefa, mà che s'inuotaffe al Santo, che farebbe guarita, & ella mi diffe, mi fon'inuotata, e voglio portarli vn petto d'argento, e quel giorno cominció à parlare, e poi parlò, e cominció anco à mangiare, e mi cominciò à dire, che non haueua più niente, e non occorreua, che io la medicasse più, e così li vidde il petto, e viddi, che quella piaghetta era chiufa, e non buttaua più, e non li reftaua altro, che vn poco di durezza, e diceua , che non fentiua dolore alcuno, anzi lei si attastaua, & attastai ancor'io, e diceua, chenon fentiua più dolore, ne volfe, che l'ongessi più . & il giorno seguente li riuiddi di nuono il petto, ne vi era più quella durezza, ne altro, e lei alzava le mani al Cielo, ringratiando il B.Lorenzo, dicendo, che questo Beato Lorenzo l'haueua guarita, anzi quell' ifteffa mattina, che mi diceua, che haueua vifto il Santo, e cheSuper Primo Miratulo :

li fi era racchiufa la piaga, nè li era reftato più altro male, che quella poca di durezza, io medefima poco prima l'haueua medicata, cioè onta con il fopradetto oglio, e cambiata la pezza, che era piena di marcia, & haueua visto, che vi era quella piaghetta con quell'humore roffo, e durezza, che detta piaga buttaua la. marcia, ficcome ne haueua buttato nelle pezze, che io li leuai per metterne di nuouo, e che detto humore era rosso, & insiammato come prima, e questo al più fu vn'hora prima, che mi dicesse, che il B. Lorenzo li era apparso, e che io li viddi il petto, che non haueua più male alcuno , se non quella poca di durezza, che hò detto. di fopra che non li caufaua dolore, ne dispiacere alcuno, siccome io viddi, e conobbi chiaramente perche d. Sig. Marina fi toccana, e maneggiaua il Petto, e me lo faceua anche toccare a me, & anche da alcune altre Donne, che vi erano, e non li daua dolore, e dispiacere alcuno, ne meno vi era più rossore, ne altro segno di male, eccetto quel poco di durezza, che il giorno feguente trouammo svanita affatto &c.

XXX. Tellis Adm. Reu. D. Hieronymus Blaneus , Sacerdos , & Primicerius Ecclefia Patriarchalis Venetiarum etatis annorum 73. fuper codem art.62. dieli proc.Veneti , Auctoritate Apollolica fabricati pag.

1214. tergo fub initium respondit .

Hò anco intefo dire publicamente, e communemente quali da tutti quelli della Contrada di Caffello d'vn' altro miracolo operato per intercessione di questo Beato, e su che gli anni passati essendo venuto vn Carbone cancheroso nel petto alla Signora Marina. Gritti Nobile Veneziana, la quale habitaua in Contrada di Caftello in Auga nelle Case delle Procuratie, e ftando male assai con pericolo di vita fece voto al detto B. Lorenzo Giustiniano, doppo il qual Voto diceuano, che la norre in fogno, ò che si fosse in altro modo li apparue il B. Lorenzo Giuffiniano, e li toccò la parte , doue era il male, e doppo questo subito si trouò sana miracolosamente. E questo fatto, e miracolo su da detta Signora Marina publicato per tutta la Contrada, done se ne parlaua publicamente; sicome se ne è parlato di poi, e se ne parla anco adesso. E questa... Sig. Marina era yna Gentildonna molto deuota, e da bene, e molto vecchia, ficcome io steffo l'hò conosciuta, & hò hauuta piena... notizia della sua bontà, e pietà, e cosi era tenuta da tutti.

XXXII, Testis Cacilia Perzani Veneta atatis annorum 32. super eodem art. 45. dicii proceffus Veneti , Auctoritate Apoftolica fabricati pag.

1227. ser. refoondis .

Sono molti anni, se bene non mi posso precisamente ricordare quanti , ma mi pare, che siano dieci, o dodici, che la Sig. Marina Gritti Nobile Veneziana Gentildonna vecchia di affai anni fi ammalò , la qual Gentildonna essendo molto da bene, e mia vicipa, mi daua ogni Domenica, & ogni Festa da mangiare, e desinare in cala fua, Tumoris qualitas; & ellendofi ammalata grauemente con on brufco , à tumore nel pet-10, grosso come vn grand'ouo negro, e brutto, che li Medici diceuano esfere vna Cancrena, il quale li daua grandissimo dolore, che gridaua giorno, e notte, e ci baueua sempre la febre, e si ridusse in punto di morte, & essendosi confessata, e communicata, & hauuto l'Oglio Santo stette cinque giorni senza fauella, e senza... prender cibo, se non quando la sua Massara chiamata Anna, & io che in quella infermità la feruino, e flauo giorno, e notte alla...

H Teftis totaliter de

fua feruitù li bagnauamo la bocca con maluafia, e stillato, che li porgenamo con vna penna, & in capo di detti cinque giorni, che s'afpetraua d'hora in hora, che moriffe detta Signora Marina, ritornando in fe, e buttando come vo gran fospiro, sece mostra di chiamar me, e detta Serua fua Maffara, accennando con la mano, e noi accostandosi al letto, e dimandandoli quello voleua, mi accennana con le mani, facendo in modo, come se volesse, che noi fi fossimo inginocchiati, siccome s'inginocchiassimo, e lei accennando con le mani in quà in là , non intendeuamo quello volesse. dire . ma alcune hore doppo ; che fu la mattina cominciando lei à parlare, diffe, the con quelli cenni delle mani volena dirci, the noi portaffimo da federe al B. Lorenzo, che lei l'haueua veduto per la stanza, e che gli era apparso al letto, e parlatoli, con dirli, che lei farebbe guarita, e che ella fi era inuotata al detto Beato, e che haueua riceuuto la grazia, siccome noi, cioè detta Anna Masfara, & io alquanto doppo che detta Signora Marina ci disse quelle cofe, volendoli medicare il petto, come erauamo foliti di fare ogn' ora con l'oglio di mandole dolci, e di giglio bianco, come haueua ordinato il Medico, trouassimo, che il detto tumore, ò

negrore, në toffore, ma che affatto da quel male era guarita, dicendo detta Sig. Marina publicamente con rutti, che ill B.Lorenzo l'haueaa guarita, e liberata da quel male &c. Ez Derete S. Congreg. Rituam in Casfa Canonizationi: B. Laurensij Infliniani habite everm S. M. Alex. VIII. die 2-7, lanij 1690. [aper dable, an D. de quiban mirandis conflex poli indaltem d. Brasia 3 Vi-

Cancrena era desfantata, cioè svanita, e che non vi era più quel

de Apoficica venerationem . Discusso dubio ad relationem Eminentissimi D. Card. de Alterijs in. Congregatione habita coram SS. Domino Nostro hac eadem die de ijs, quæ superuenerunt post indultam venerationem B. Laurentio Iustiniano Propatriarchæ Venetiarum Sanctitas Sua Consultoribus priùs auditis de Eminentiss-Patrum Sacris Ritibus Præpositorum Confilio ex seprem selectis miraculis duo concludentissimè probata effe declarauit . Secundum fubisa fanationis eiufdem Beati open implorata tumoris vicerati , ob quem Marina Gritti Nobilis Vencta etate septuagenaria à Medicis deplorata Sacramento Entremæ Vnctionis munita loquendi facultate amiffa ad bor am moritur & exiftimabatur , & feptimum inftantanez fanationis Sororis Lucia Virginis Cœnobij S. Annæ Venetiarum, quæ cum in ambobus brachijs Arthritidis doloribus per duos annos ita vexata fuerit, vt cubitos nodolis Callis oblitos, & arcuatos extendere non valeree ante fepulchrum B. Laurentij brachia lapidi fepulchrali admouit , & preces effudit, vt illicò, & repente convaluerit &c. die 27. Iunij 1690. &c.

# PRIMVM MIRACVLVM

ALIAS TERTIVM,

### Cancer Mamillæ Sanatus,

Rafens Mulier laborabat tegitimo Cancro, Jicèt à Medico Zirattera taliquando in depolitione nuncupatus, forfan v tulgafi de parter intelligentie, vel fi de propria fententia id egit y vi verum Cancrum fignificaret, cum de exprimere hon vocum Hiffpano Idiomate oftenfum fuerit à Poflularoribus; Quod fi pro alia riveriller fanabilis interlessit, i de gratis, & parèm fundaté promuşcisfie, & à priori , & a fonderiori aggredior demonstrare c.

Refponto Medicophysica Domini I'anti Manfredi Medici Collegij ad Animaduerfo ues Reusendus-Proppotors ,

Describitur aptissime Cancer ex menie omnium Classicorum Scriptorum, qua Medicorum, qua Chirurgorum à Daniele Sennerto lib, 5. Prassica part. 1. cap. 20. iti. Signa, his verbis=

s. Predicte part., cepp. a. lit. Signs, this verous in the internation conserved ade facility on regording, can prime in circity, see faire magnitudiene myent, pifer ampenene minist, see faire magnitudiene myent, pifer ammente minist, see grainre-grain a framphomenta habet, a to a goudient facility angold papile. Ell reint troop the duran, solerce habet plandeam, O listidam 5 fen sigreficantes, a dais tunes most, aita momen, per diurefiate, materie. Adeft delor, qui quidem, O fi alità fit moier, alita minar sone in Carre plant abet. Adeft selliter, poinfaite, O circum circa in orbera quafe vena nigre fargant delite. Elle, O trochim circa in orbera quafe vena nigre fargant delite. Elle, O trochim circa in orbera quafe vena nigre fargant delite. Elle, O trochim circa in orbera quafe vena nigre fargant delite. Carre delite delite control delite. Carre delite abeta. El partup polt adelta, ad differential house morbi à Scierto es Carrer pade depresentamental delite. Carrer delite delite carrel delite. A control delite carrel delite. Carrer delite carrel est delite est de

Quibus signis si respondeant ca, quæ Patiens nostra perpessa est, ve-

ro Cancro laboraffe, venit concludendum.

Verilaque Concriptur monditio est, quod cius initio minimus sit verilaque est. Et confirt Patiente verificatur est. Teste 26, men 32, mili Che in van Zinne le venne un picciola tuno est, qualque and corpetane. Et mun 32, Et il stein namere, qui gire morreficas. Et Teste 25, num. 71. Comissió con va tunore; color le voner in detta Zinna, 6 ma discriptura des proprieta est. Et est 24, num. 70. Stripte con tumore in vana Zinna, 6 eggi unna andama estreficado.

Secunda conditio est, quod tumor sit durus; Et pariter hoc versicatur in casi. Ex Teste 22. Medico num. 1. In tumore nella Zinna sinistra assainegro, e varicoso, quale saria della grosseza, e sorma

d'una pagnessella d'una libre , con molta durezna ,

Tertia conditio est, quod habeat colorem plumbeum, & liuidum, aut nigrescentem. Idque partier hie aderat ex Teste codem ibidem. Vn sunore nella Zinna sinistra assai negro,

Quarta eft, quod sit dolor, alias major, alias minor. Et ifti in nofira Patiente crant grauissimi, ex Teste 53. ipsa Insirma num. 20.
Andò Ando pallendo li dat anni; seili quali crefessa son augunessio dette Cantrara, finatesto ferifinal dolori, & punto internos, finan potere accoffica è parta aluna detto las finfire. E. F. Tele e, a. nun. 66. E non Carnina, fe non parimente multo poco per il idelori, che bautna. E. T. Che, S. nun., 71. Eff dana coni grandi dolori, che mol leficiano dortaire Ex Telte 56. vum. 93. von pateno dermire d'esafa delli deleri.

Quins, conditio ell, quod adfit cilidira, & ardor in tumore. El ha copatichen preienn Affilia. « vi lete 2, num . « f. profigeri perbirirà dell'lefersa neglifes, medicacati, quando fentina alcut ardor rella Eluna, & ce codem num. to. Figel unitio alcut de levi, the ercus spragiuni all'ardors, che detta Instruma patina nella Zinna.

Sexta conditip est, quod circum circa in orbem, tumor quasi venas nigro sanguine distentas habeat, quæ in ista Patiente observabantur Ex Teste 23. num. 1. Vn tumore nella Zinna sinistra assaine-

gro, e varicofo.

Septims condition eft, quod ex minima quantitate in maximam molem exerciar. Et die creuit in moltra Patiente. Ex Telle, 53, 166, Infirma stam. 18. Era erificiate talment, the fiditation fin futral braccio. Ex Telle 54, man, 53. Et alumne valle, the la vedena inlitte, era pflit del curpt in silpara la tellitera del lettes, attifs, the una patient florer in altra mandra per l'espisione coil grande. Ex Telle 54, esma, 1. Era esti graffe, 5, sil dance all grand delori, the care.

non la lasciana dormire, ne flare in letto colcata .

Oftana conditio eft, quod tumoris caufa materialis maxima ex parte in venis refideat, qua referra, pedes, & brachia Cancri referant , ex cuius animantis fimilitudine Paulus Argineta .lib.: 4. cap. 18. fupponit ex omnium Authorum confensu, Cancri nomen fuum fumpliffe hunc tumorem ; Et fic erat non modo in externa... fuperficie , fed futrinfecus in fui fabrica Tumor , ex Tefte s s. num. 85. Cauò fuori en inuolto, che diceuano effer Canere, longo on paluo, e da vu lato era come una mano, con le fue dita mezz'aperse, e poi venina ad effere rotondo, come vn polfo di braccio, e nel fine pendendo come un pugno di vermi pauonazzi, e per di sopra era penato del medeno colore delli vermini, e negro. Ex Tefte 56. num. 97. , 6. 98. Il detto Chiruryo banena canato fueri della detta. Zinua un pezzo di carne, con la forma di una mano, con un pezzo. di braccio, che faria longo in tusto come d'una terza, il quale fu poste in on fiatto , & offeruatolo à bell'agio , da on lato bauena le dita come d'ona mano, non in tutto ferrata, e dall'altro serte radici, come vermici, e di forra nel mezzo tendo ; con alcune vent paonazze, che danano in uccro ..

Addynt zilj, quod Cancer tenacilime fubicchie partibus inhereat, quali per fins radices, vp Naulu L'finenca tellact. 1.6. lili-j. & Actius Titrab. 4. Sem. 4. cap. 73. Caucro inquè uno dictrato in mana exilient, immer ingran apparet ad stalma recitara, incapalit, influt forra feum, pentilifime perinacites infertus, radices longh, industriente. Et enque her conduito in de decichari, sum Tectiva incapata. Et enque fine decichari, sum Tectiva incapata, que ma delle cara, che fest l'Chiera de l'accordant de la comparat, o que alve figulatera, ilia et and fronte girea delle cara, che fest l'Chiera que taumer faut la fetime « Co delle ma talle di filactis, frisorda, che diffe the rea usi prefendo, che fest di me-fiire tectare can le sanoglia de va cefa.

Respondebant itaque huic Tumori omnes conditiones, que vero, & legitimo Cancro competunt, & non erat fimplex Zaratanes, quo nomine, etfi vulgus Hifpanus ad Cancros etiam veros fignificandos abutatur, re vera tamen hi duo morbi funt diuerfi, & Zaratanes curabilis effet, Cancer verò prorsus incurabilis, prafertim. cum circumftantiis, que in Tumore, de quo loquimur, concurrifle demonftravimus exactè : In cuius rei confirmationem , audire ne pigeat Ludouicum Mercatum fupra citato loco pag mibi 70. vbi difcurrens de Zaratane, fic fatetur S. Vs igitur . Predictam. mammaram duritiem , quam nomine Hyfpano Zaratan appellamus , iofi quidem nomine Cancri comprehendunt : Verum , quam fit à ratione alienum - difces facile, fi exacte confideraveris cam curandi gationem; quam Authores hi prædictis tumoribus adferibunt : Quippe emollientia pharmaca liberaliter admifcent ijs , que Cancro proficua funt , cum en omnium Ausborum decreto evidenter conftet , exagerbari plurimum canerofos sumores emollientium adbafu . Et hat vna ratione conflat euidentiffime etiam à Medico, Teffe 22.nam. 2. pro verò Cancro habitum fuiffe hunc Tumorèm , licèt fui vernaculi idiomatis abulum sequens, vt etiam a non Medicis intelligeretur; eius depolitio Zaratanis nomine illum nuncupauerit. Ibi enim se abstinuisse data opera fatetur à medicamentis supporantibus, & emollientibus vepote verò Cancro perniciosis, a quibus ramen non abstinuisset, fi vere Zaratanem elle judicasset . Sin. Sallora non curò suppararlo, vedendo che non era capace di refolutione, che però fin d'allora fi ferui di medicamenti , che l'induriffero. Sed & alias horum tumorum differentias adducens Mercatus , continuò fequitur : Pratered f exalle confideres Cancrorum. noturam longe à pradictis sumoribus differre comperies, fiquidem. Cancer sumor eft durus. O incaualis, liebt retundus venas babens in circuitu turgidas, liucfcens, colore magis, quam inflammatione nigricant, eglidat, fubito accrescent, egrot maxime fatigans , O perpetuo fere dolore affligens ( que omnia in noftro cafis demonstrauimus ( As tumer , de que nunc ferme babetur , ( difcurrit de Zaratane ) nec maximum dolorem , nec puntitionem , aut imflammationem, nee femper, fed aliqua ex occasione, aut imminensibus menfibus fortiri comperimut , fed immunes ab bit accidentibut ) per internalla vinere faminas feimus . Et ex his nullum de noftra. Patiente verificatur .

Cum itaque hunc vernm Cancrum fuisse satis abunde sit demonstra-

Omitis in prætient theoricis, de epithodicir autombas Juliufec veritatis, authoritate tantum adducum celebriam Scriptorumgou imulceae comfoantes, infansibiem elfe Cancrum, prætist conditionibus fispatum, vannimier concludent. Sic ceim concludit tolomflouus in Idea Methicine, prætiste lib.s. 104, 4 ort.a. de Casaro: Carestio el Methicine vonsibus. Non influenche, fiscualus, più neututate carperus palatos, fiela, vitero, contrats, valle, pi confrontatus de 
in parte nebilier. Sed de Loanes Richaus Enchristif janathomicii ibi, 3, esp.a. loquens de Sciercho Mammarum Blandulolo, fieloquitur. Clandale fi mobilis, o del ne, curipari deben per incifiemen cusis, prinqu'am hertent firmiter adipi. Merba gilfente, de ferporte ed dias getadular, inde Cancre nosfitur vilassibilis. Paut.

lus Agineta lib. 4. sap. 26. Hoc malum plane propter fucci crafitiem non confanefeit , pepote qued nec repelli , nec difeuti queat , nec totiur corporis purgatione cedat , vel quot ctiam mitiora megligat remedia , nehementioribus autem irritetur, encandeleatque . Albucalis tract. 2 . cap. 43. de eura Caneri, barbara quidem loquutione, fed elegante doftrina idem confirmat. Quando verò antiquatus eft, O magnus non oportet , ot appropinques et . Ege enim non potui favare ex co aliquem , neque vidi elium ante me , qui peruenerit ad illud . Idem concludit, fed elegantissimo stylo, vt sui moris est Cornelius Celfus lib. c. sap.28. de impossibile etenim , licet aliquando tentata-Cancri curatione, difertiffime loquens, in hac erumpit. Quidans ofi funt medicamentis adurentibus, quidam ferro adufferunt. Quidam fcalpello excederunt . Neque villi onquam medicina profecit, fed adufta protinus concitata funt , & increuerunt , donce occiderent . Excifa etiam poll inductam cicatricem tamen reverterunt , O caufaus attulere mortis . Vnde meritiffime , & fundate Actius abfolutum. & vniuersale decretum perftrictis verbis annunciauit Tetrabili 4. ferm. A. cap. 44. Cancros in peliore abortos cominò deplorates effe feito , quemedmodum , O cos , qui in capite , colle , bumerit , lub alit , O in inguinibus generantur , funt enim , O bi ineurabiles .

Erat itaque naturaliter infanabilis hic Tumor, vnde cum fanitati Patiens fit reflituta, nonnifi miraculose fuccessifie censendum ellevidetur .

Cujus Miraculi praludia, vel alterius fortaffe Miraculi prauentium note illuxerunt, dum dolores fuere prorfus eliminati post simplicem applicationem Immaginis Beati, adhuc integro perfiftente... Cancro, fi enim per Philosophos idem manens idem, femper facit idem, cum adbuc Cancer permaneret in fuo effe, à quo produce bantur acerrimi dolores, illo superstite, naturaliter non poterant ifi deficere .

Sed auget Miraculi dignitatem Tumoris extractio fine dolore, & modus quo fuit extractus, qui non est competeus, & fufficiens ad illum funditus extirpandum, etiam in cafu, quo cenfetur opportuna.

& fufficiens Chirurgica operatio .

Cum etenim extractio rei penitus subiectis partibus adhærentis, fieri nequeat citrà lacerationem, & violentam disulfionem, impoffibile eft, eam fiue dolorofo fenfu eximere, ac extirpare, præfertim ex. parte iam intemperata, & fæuissimis conflictata doloribus . Simplicis furunculi radicem ( vt nuncupant ) si velimus educere, nonnisi magno cum partis dolore: & fenfu celebratur, & tamen in cauo furunculi, abique minima partibus adhæsione residet radix; Quanto ergo cum dolore, ex diuturnè conflictata parte fequatur extractio Cancri, non per vnicam tantum, fed per multiplices fui appendiculas, non in cauitate recepti, fed profunde fubffantie partium infixi, cuique, & coniectari licet, & experientia confirmari, cum inhisce casibus, non modò doloribus, sed & animi deliquis ob sensus immanitatem , & ipfa fiyncope , non raro corripi mifellas patientes conspexerimus; Et tamen nostra patiens sine vila doloris speciepaffa est infignis adeò molis , serocis adeò materia , tenacis adeò Cancri auulfionem, vt ipfa teftatur.

Verum , & modus extractionis Miraculum fapit Ille etenim , qui fuit

fuit hie celebratus, potitis expressio supernaturalis, quam artificia is extractio nuncupari meretur; Longe uamque plura opissica requirit Chirurgica extractio (ve tuta sit) quamin hoc casu suert celebrata. Duo sunt modi, qui ab Authoribus proponuntur pro Cancri artissicos extirpatione.

Primus ab Ætio vbi fupra citato ex mente Leonidz proponitur; sed descriptionem huius, vipote solum competentis, vei in Scirrhis exiguis, aut in paruis Cancris, vt monet Hieronymus Fabricius ab Aquapendente ilb. 1. Pratisbeusi cap. 2.1. & consequenter prz senti

cafui non applicabilis, libeuter omittimus .

Secundus describitur ab Aquapendente . & in lib. de operacionibus Chyrurgicis , & in Pensatheutico , Ætio lib.6. cap. 5. alijfque pluribus Scriptoribut, & vt breuiter rem expediam, confiftt in iutegra fectione mammille, in partium, & vaforum inuftione; nam. (vt inquit Aquapendens) Sanguinis profusioni statim occurrendum, ne Æger eum fanguine otiam vitam profundat. Nullum tamen ex his, præter fimplicem contenti Cancri, iam per fe à vicinis partibus separati, facillimam eductionem; fine vitionis, aut scissionis carnium necessitate, quinimò sine Patientis dolore suit adhibitum; sed quomodo suerit adeò exquisitè Cancer separatus ab illis partibus, quibus teuacissime inferitur, & à quibus etiam arte, & manu fine cultro separari nequit, sine Miraculo non intelligitur. Eoque magis, quia inueteratus erat , & infignis molis, & biatu adapertus . Nam cum inueterauit, aut penitus etiam inherescit, nulla medicina vincitur, megifque fi fimul etiam vicus accessit, ex lodoco Lommio in lib.2. obfer. Med.

Controuertitur nihilominus à Reuerendissimo Promotore buius Re-Ieuantia euidentiffima, ea animaduerfione, quod Medicus Franciscus Bohoyos Teffis 23. examinatus non pronunciet realiter existimaffe hunc morbum infanabilem , & ideo potuiffe uaturalem effe. fanationem; Que tamen Animaduersio, si exactè considererur, uihil inficit Miraculi præftantiam : Licet etenim Medicus id ex fua fententia dixisset, responderi posset id gratis asseruisse, dummodò conflet, vt oftensum eft ) verum Cancrum fuisse, de quo vna voce concludunt omnes Auctores elle infanabilem, præfertim cum prædictis circumstantijs, sed ne, & à nobis gratis illi Perito inuratur censura, cum ex eius integra depositione liqueat talem morbum. Cancrum verum effe credidiffe, illumque fuppofuiffe infanabilem, vtpote cum semper tantum adhibuerit palliatiuam curationem.; observaudum est in depositione illam morbi modificationem per verbum quasi infanabile, non fuisse ab eo pronunciatam tamquam declaratiuam propriz opinionis, & iudicij; fed pro Infirma coufolatione, & leuamine animi, eft enim narratio responsiua interrogationi Medico facte ab ipfa Patiente; Sic euim deponit num. 2. E nella narratione, che li fece detta Inferma, li diffe bauerlo patito anche prima di effere fiata veduta da quefto Teflimonio , e fe terrebbe rimedio. En interrogatio Patientis, cui responsum dedit Medicus subsequenti modo. Alche rispose questo Testimonio, che l'Informità in quanto da fe , e fecondo la fua effenza , era quafi incurabile, tanto più per la ragione della parte done flaua; mà conl'ainte di Die, vi applicareme quelle, che fia più proficue. Fuit ergo responsio Medici erga Infirmam interrogantem, non sententia determinata; Et mos eftMedicorum prudentialis in respon-. " . . . . H

dendo ad interrogationes agrotantium, morbos periculofos, & infanaliles palliare, & periculi certitudinem blandis verbis imminuere, ne sele patientes in desperationem agant, Quinimo eft præceptum expressum Artis, sic responsiones limitare, vt præcipit lo: Damascenus in aphorismorum lib. aph.46. Oportet autem. egrotantibas perpetud, stiamfi ipfe defperes, falutem palliceri, neque , vel deploratos , animum deuotere unquam permittere . Es quod fit vernm, Medicum tunc temporis logantum fuife non decifiue, & declaratorie proprie intentionis, & indicij circa morbi fanabilitatem, aut infanabilitatem, deducitur ex co, quod quando lognitur ex propria, & determinata fententia circa boc, respondens nempe interrogationi illi facta nu.12. perche questa fanatione non puole attribuirfi ad altro ainto naturale ; manifefte peonunciat naturaliter eum morbum infanabilem ; Nam fic respondit . Diffe , che bebbe gaefia Sanità per miracolofa , e per la granceza del male; e perche l'effetto d'aprirfi detto tumore , fu totalmente contrarie all'insensione , O applicatione de remedij , che siene desti , e che giudicò naturalmente mortale quella piaga .

Pariter fecunda animaduersio facile dilui potest; imò diluta jam eft ex dictis . Inquir etenim Reperendiffiques Fidei Promotor, quod hic non fuerit Cancer legitimus, fed Cancroli tumoris species, que ab Hispanis, vulgò Zaratanes appellatur, & arte facillime curabilis eft, ex traditis per Ludonicum Mercatum, Rodericum de Caftro, & Raymundum Io: Fortem. Suprà esenim diffincle fatis probauimus, verum Cancrum Tumorem extitiste, & cum circumflantijs, cum quibus incurabiles naturaliter Cancros Auctores adducti proclamant. Quinimo Zaratanis curationi medicamenta... emollientia miscet Ludouicus Mercatus voi suprà citatus, & ipse Rodericus à Caftro, à Reverendissimo Fidei Promotore adductus, à quibus cum data opera, & prudenter abitiquerit Medicus curans (vt fuprà notanimus) pro vero, & legitimo Cancro istum habuife conuincitur . Et etiamfi concederetur ( quod aperte , & omninò negatur ) Zaratanem fuiffe, tali modo, & finè manuali operatione curari non potuiffet, scilicet per omnimodam Tumoris absciffionem, ve expresse prædicti Auctores concludunt, que hic non fuit celebrata, fed post Tumoris rupturam miraculosam, sola extractio ipfins Tumoris adhibita fuit à Chirurgo, que & Miraculum auget, cum peracta fuerit abique vilo Patientis dolore, & finè reciding, quam in veris Cancris, vi hic erat, semper expectandam inprà allati Auctores ominantur, & ideò fectionem eius inuti-

lem, & temerarism decernunt.

Quod autem hamma plembea hie adhibita fummis laudibus ab Autoribus extollater in hot morbo, vt ponderatur terrio Acco; vitro fascor, & Concodo. Sed videndum ad quid ideuderera ab Autoribus. Forfan ad curandum Cancrum ihm perfechum è minimel, non folium ad Cancrum, vt hie crat, çide enque ad Zaratamen prefectum, & adolutum curandum; Tantummodo laudatur ad fillendam numoris struitque incrementam, & ad compefectude firmphoma-113, acracius; & ardonis; I di liquet apertificade ex ijidem verbis Mercati in Animadeseficos adductis; fed miralifi queste ufficient prefettere, o extrem a laboras compileres laminas plausica., qua tertas; vinit apodo id genere? (ignificant, ex. persecclenium cometatuyi & continuo propriete in denfimiliate.)

turem habent , ibi == Sie etenim primo buiut mali acceffu , dum wammarum tamor , citrà manifestam caufam dolere incipit , misigare dolorem oportebit , vel bit , que repellendi viret babent , vel bis , que vere funt anodina , aut veriufque , & omnes periodos fequentes ad iffam relatinas , & continuas femper contexit , ibi = Sie etenim rofacco vtendum eft , &c deinde , qui etiam fucci moreario plumbeo agitati plarimum probantur : mox autem ; Eandem quoque insentionem complent ; & poftmodum, praflat, O idem beneficium , & denique , fed mirabile quadam efficacia O.c., & prolequitur ea verba adducts à Reuerendifs. Fidei Promotore, fed femper inhærendo ad demonstrandum, interuenire hac omnia pro mitigatione accidentium , non autem pro curatione eradicatina . Et in eundem fensum de laminæ plumbee mirabili efficacia loquitur Rodericus à Caftro, & ipse Galenus, & quicumque alij illam in hoc casu proponunt . Vndè etiamfi fuerit in præfente Patiente adhibita, cum hic agatur de totali, & eradicatina curatione miraculose obtenta, & non de præseruatina, aut palliatina, non poterat Cancrum persectum, & adultum curare laminæ plumbeæ víus .

Nec quidquam facit, quod hic fuerit adhibita Chirurgica operatio, qua pro integra, & eradicativa Cancri curatione proponitur ab Auctoribus ; quod opponitur quarto loco . Respondetur enim. longe diserfam esse operationem à Chirurgo in hoc casu adhibizam , ab operatione Chirurgica , quam in Cancro , & etiàm iu Zaratane curatido, & extirpando laudant Scriptores, penès quos legi poteft , & quam ne tædio fim , hic non extendo ; fummarim tamen in eo confiftit, vt aduertatur primo, quod in fummitate mamma fit Cancer, nam fi penitiores, & profundas radices egerit, nullo pacto tentetur; Et in noftro cafu, profundiffime, & víque ad com stas profundabatur; in quo casu expresse Rodericus a Castro momet elle ab abscissione abstinendum his verbis; Reliquos (Cancros intellige, vel Zararanes) qui aus mediam mammon occupont, aut propt coffat funt &-c. auellere non licet . Secundo , vt fecetur fuperior cutis, & circumcirca rescindatur coniuncta caro, & separetur à tumore; Tertid, et tumor traisciatur filo; Querto, et gladiolo radicitàs extirpetur, & à loco adhafionis eius abradantur radices. Quorum nihil in noftro casu peractum; Nam iam miraculose, & fuerat detechie tumor, & à vicinis carnibus per se segregatus, & feinnclus, & à loco fuz tenaciffimz adhæsionis diuulfas obtulit radices, adeout nulla ars fuerit, & operatio Chirurgica necessaria , præter fimpliciffimam tumoris supernaturaliter ex fe feparati , eductionem ; Quod opus quælibet etiam femina , quiliber imbellis, & imperitus puer, exequi potuiffer ; Vnde hæc actio, non alia ratione dici potuit operatio Chirurgica, nifi quià ab homine Chirurgia Perito fuit celebrata, fed præter id, nihil habuit Chirurgicæ peritiæ, & industriæ. Idque confirmat eductio Tumoris finè vllo dolore, quod indicat antè Chirurgi accessum, molis Tumoris à partibus vicinis, & adhærentibus miraculosam sepa-

rationem.
Adductur dendm'n Reuerendifs. fidei Prometore Ioannes Scultet.
eb/fru.3., qui instrat ferndicimi extipulle, de reficififife cancrotam mammiliam; quins emaha Cancr non adube stè figerat radicer; idque post dilignates, de repetitus purguiones, fanguinis
militores, fonsitellorum inntiones, condiaine exhibitionem, de
post abfollingencim, oclebrafe withomen in parte; de repetific purpetitus de la conditione de la conditione de la conditionem de la

gaziones: quibus nihilominus nihil fuffragantibus diligentijs, die tt, pullularunt maligne carnis excrescentie in parte, & die 18. ab abscissione herpes miliaris supergenit ibidem . & quamuis cadem fuerint renouate diligentie, & curatine, & preservatine, nullatenus tamen, die 21.ab operatione carnis infignis excrefcentia fuborta, ideoque iterum repetita purgatio i Que omnia tamén non nifi trinm circiter mensinm spatio cicatrizationem concesserunt . reli-Ro adhuc in incerto, an inde morbus fit reversus. Ex hac itaque historia dubitat Renerendifs, Fidei Promotor, vtrum Cancer fit morbus infanabilis? Et ideò opponit hanc Sanationem naturalher potuisse succedere, non autèm Miraculo adscribendam esse .

Verum, vt omnis aquinocatio enitetur, dno fint supponenda;

Primo : quod curationes, aliæ funt veræ, & reales, aliæ funt æqui+ wocz . Curationes verz funt illa , que morbi fubiecto remanente fuccedunt per ablationem morbi, et remanente corpore, extinguitur calor febrilis . Æquinoca verò curatio est illa , qua non extinguitur directe morbus, fed tollisur vnà cum fubiecto, vt quando pars aliqua gangrena correpta, & mortificata rescinditur, & amputatur, tollitur vtique morbus, fed non curasur realiter ; Ex quo deducitur notandum .

Secundo; Quod aliad est morbum esse simpliciter, & absolute insanabilem; Aliud eft effe insanabilem tali modo naturaliter. Prima acceptione infanabilis est obtruncatio prinatina alicuius partis & membri, quod naturalitèr reflitui nequit, Secunda acceptione eft Peftis ex: gr: que liede difficilis curatu fit , nihilominus non eft impossibile, quod naturaliter fanetur. Verum impossibile erit, anod fanetur fine remedijs, fine criff, fine natura, vel Artis viribus; Sic pariter Hidrops aquofa non oft curatu impofibilis, fed quod nullo præcedente Artis præfidio, & nulla præuia euacnatione diffipetur, vel quod abaperto, & hyante abdomine euacuetur per se aqua, & deinde sinè remedijs adequasis breui tempore restituatur abdomen, & incolumis remaneat Patiens, phylice loquendo est impoffibile..

His inppositis, & bene perceptis, excluditur illatio afferentium : fuit aliquando curatus ab Arte Cancer mammilla, ergò curatio Cancra loannæ de Blancas non fuit miraculofa : Eft etenim arguere à particulari ad particulare, quod non concludit; eoque minus concludit, quià ansecedens innititur falle hypothefi, nempe quod fnerie euratus Cancer, nam fuit ablata mammilla, in qua Cancer erat, & sic aquinoce, non vniuoce, & vere fuit enratus Cancer; Sed in... Ioanna de Blancas fuit realiter curatus,nam Cancro tantum ablato, & remanente mammilla, in qua subiectabatur, Sanatio successit, &e fuit Sanatio vniuoca, & non æquiuoca, vt in casu Sculineti, quan quantum differat à præfenti in omnibus suis circumstantijs, breuiter oftendere mens eft .

Primò itaque Cancer à Scultheto curatus non altè adhuc figerat radices : cum radices profundas nondum babuerit, funt verba eiufdena Scultheti pag. mibi 255. in fin. , & pag.256. fubiungit follicitam. fuiffe fectionem, ne longiora procrustinatione vieus profundiora peseret. At in Ioanna de Blancas adeò profunde adhærebant radices, vt coftas attingerent, ex Tefte 93. na.45. Era cost profondo, che fece di mefliere toccare con le tenagliele una coffa . Quò autèm profundius heres Cancer, eo periculosiorem, & magis infanabilem esse euidentiffime fuperius demonstrauimus S. Omifis in profenti . ....

Such & Street

Secundò infinire cauthela, & diligentia prepofita furant antequiam tent arteu copaçui à Cauliego, pengo specia puggitinel Patientà, finguisia struttione edindificate, i Crathòlia cordialia, vi operi infinerent virea, è in his peragendia plurimi dies infunpi fised in Jouann de Blanchas nec minima diligentia peradu; lan vi operi maggi inflatanco, è er epenian vi olottia curationia refificar, virea fingermaturalite; (va pium et credere) futerun concelles, c'ama se l'hoperatris debeve diplo, si his, i Parimam , appar reparte causaure, repiere, calefactes, refrigerare, aut gumedoliket chitte expan morre, periadolima.

.. Tertio : Sculthetus illi Abbatiffæ totam abscidit mammillam , & hac est curatio aquinoca, vt dicebamus, & renerà non aliam curationem admittit inibi Cancer, qui nibilominus repululat, & recrudescit . Sed in Joanna de Blancas solus Cancer exijt ex se, remanente mammilla, & feparata cancrofæ carnis malitia à carne bona, quod rariffimum eft, & difficillimum; periude ac fi aliquis demosfus à vipera velit demorfam pattem obtruncare, vt mortis vitet periculum, erit curatio equinoca, quam poteft etiam Lanio, etiam Baiulus, & quifque imperitus minifirare, fed fi velit directam curationem adhibere, & antidota propinare, fuperiorem, & magis excellentem, quam habet Idiota requirit peritiam, & id fuperat Bainli, & Lanionis potentiam; Sic mammillam rescindere, vt Cancer iptius curetur, eft opus omnibus peritis Chirurgis commune, & in cornm facultate eft; fed malitiam cancerate carnis ab adjacente bona seiungere, istamque incolumen seruare, non modo Chirurgorum peritiam, fed totius Medicing, imò nature vires excedit.

Quarto: Ford abscissioners massmilla, shir à Scultheto celebrata insulto super parten diséclara, yor finguisia siffusium competeretur, & refiduum, si quod erat, maligniatsi Caneri per potedatem igini extinguereur. At in loansa de Blanchar sinila eth iperaclume. Quinto: His non ochtantibus, a slijsque diligensija adhibitis ira. Abbattifa curata à Scultheto, poli 11. diet ab operatione fuper-ceuit carnis fingoditas, cui precuenda. Bicet varia medicamenta adalbercatury, tranch dei 21. fingerentii Herper milleris, & non ochtantibus alip peractisja, die 21. Insuriauti infisper curia extra-caftone, anoma form infinite purgationes, varieque auxiliorum genera in vitum reuocata; Quorum etti minimum in cafia, de quo-aştur, adalbere necesfarium ne ceiti, nec cidicature.

Sextio: In cafa Sculhteti cicatrizatio partis non nifi per tres menfes, & umplità obtineri potuit, c'un à die s. la uni, pertade fathonis, contingupi tierins pro confolidatione 100. circitèr dies, a fam die 6. Octobris narratur liberam, & fanam post medicamentorum liladem dificeffici Es Itolana de Blanchas nullo intercedente medicamentorum auxilio, nouem dierum spatio successifici cicarrizatio perfecta.

Ex quibus omnibus clare paret præfatum Scultheti cafum nihil opegari, quin præfens Sanatio Miraculo fit tribuenda.

> Paulus Manfredus Medicus Collegialis, es Lector Primarius.

### De primo afferto Miraculo:

#### ALIAS TERTIO

## Sanatio à Cancro Ioanna de Blancas.

Ponderationes Medicophyfica pro veritate D. Ioannis Trullij en Officio electi. N Sanatione ifinis Cancri in Mammilla, quo laboratierat per fepenniam milet i fin Muleir, adder elucer Dinini Potentia que viera natera longé excedir, & fispérat, va per infrapofina Medicophylica colhofectatione non fordim crediderim miraculonamfuille hanc finatsionem; fed protul dubio exidifinauerim Miracalum fecundi ordinis, & fecunda Poecci effe proclamadum; Quod quidem ludicium fex vuldiffinis limitivir fundamentis; quorumprimum erigitur in effentia Tumoris; Secundum eri diuturnitia emporia delati Tumoris. Terrium conflitis in difruptione ciuflem. Quartum crite artazilo illius Maffa canis; que Cancram conflituebat:—Quintum erite citiffina caultairs relicta carificatio, & magni vieteris icarizatio, die confolidatio. Sextum denique erit perfuerantia faluris per feptem annos abfque regrefiu Tumoris. Quorum ominum fex Captirum artiones breuiter besponam; y teut-

dentia Miraculi palam elucefeat .

Quoad primum de Tumoris effentia , non paruam mihi intulit admirationem in legendo, quod Medicus Bohoyos hunc morbum descripfiffet per verba Scirri, & Zaratan non vlcerati, cum alias à Teftibus tam confanguineis dicta Mulieris, quam ab alijs Teftibus exteris, qui Tumorem illum obseruarunt passim ; & magis proprie per nomen Cancri fuerit denominatus, & eò magis, quia per ipfius Medici depositionem recensentur omnia, & propria. figna ipfius Cancri, hifce verbis, of num. 2. = Riconobbe on. Tamore nella Zinna finifira affei nero , e varicofo , quale farta della groffezza, o forma di ona pagnostella di ona libra con molta. darenza O.c., ex quibus verbis, & per ea, que fequantur in fuo examine ; depanuatur femper omnes conditiones , circumftantiz, & propria figna , que verò Cancro conueniunt , & ideo debebat Tumorem illum per nomen Cancri denominare, non verò per nomen Scirri, aut Zaratanis, sed quia fuit error traductionis Linguage -Hispanica, & per ea nomina insemet Medicus intellexerit afferere Cancrum, ad quem fignificandum vtuntur Hifpani illo communi nomine Zaratan, idcircò per illud nomen morbum compellauit, quam nominis æquiuocationem, quamuis aftulerit Reuerendiffi. mus Dominas Fidei-Promotor, & nullam nunc facere possit difficultatem; Attamen opere pretium censui demoustrare, quod ille Medicus per illud affertum nomen Zaratanis verum Cancrum exprimere voluit; itaut posita etiam hac Zaratanis affertione adhuc tamen de vero Cancro effet habenda interpretatio, & hoc dupliciter oftenditur effe verum . Primò quia Ludouicus Mercat. lib.t. de comm. Mulier affett. cap. vlima , fub nomine Zaratanis etiam bfe intelligit Cancrum, dum dicit : Cum boc tamen afferimus Tumores ownes duros, qui in Cancrum mutari contingit, tune iure optimo nomine Zaratanes effe comprehendendos . Secundo quia... MeMedicus præfatus in toto suo examine ad num.3. soquendo de. causa materiali istius Tumoris, profort semper ea verba, quæ vero, & legitimo Cancro conueniunt, & non conueniunt, Zaratani, ideft = Che per ragione, che la caufa materiale di questo Tumore, che patina detta Inferma , era l'humore melanconico atrabilare , il quale è inobediente, flante la fua cere fina ficcità , e di qualità terrea, e che egli da fe folo con le fue catsine , e corrofine qualità inulcerifee la parte, doue si ritroua , e per doue passa . Hæc verba afferta explicant adamussim verum Cancrum ab atrabile productum, cuius proprium est rodere, & vicerare, non verò indicant Scirrhum, aut Zaratanem, in quorum neutro darur exulceratio. Quinimmò quod Hispani ytantur etiam hoc nomine Zaratanis ad exprimendum. verum Cancrum . probatur etiam authoritate Michaelis de HerediaMedici præclarissimi Philippi IV.Hispaniarum Regis in disp. 1 1. de Mulieb, morb. cap. 1. vbi ex professo tractans de Zaratane dicit = Vobis fit fatis feire Zaratan effe Tumorem Cancrum verum minantem, ant eius emulum,quia eisdem aeeidentibus affligit quoad malignitatem; Et sic etiamsi cum nomine Zaratanis illum Tumorem Medicus compellaflet, verò verius est , quod secundum Idioma Hispanicum, Cancrum fignificare intellexit; Sed, vt ponamus falcem ad radicem in hac nominis quæftione, fatis fit dicere, quòd, quia agebatur de Tumore, qui propter malignitatem corrofiuam materiæ pernenit posteà ad vicerationem , hæc conditio 'vtique non conuenit Zaratani, sed solum conuenit Cancro, ideò de Cancro, & non dealio morbo intellexit Medicus Bohoyos. Habuit enim iste Tumor omnia figna, que legitimo Cancro conueniunt tàm præcedentia, quam concomitantia. Etenim inter figna præcedentia habebat hæc Mulier temperamentum calidum , & siccum, maxime procline ad Caucri generationem , cum effet exufta , & naturaliter tendens ad generationem Atrabilis, feù Melancoliæ, à quibus ifte morbus producitur, necuon ratione atatis erat in fine juuentutis, & in ... principio etatis confiftentie, in quibus dominatur magis illaspecies bilis exusta, à qua buiusmodi Cancri efficienter. Prætereà erat etiam expurgatione menfiruorum per plures annos iam. deflituta, & hæc sanguinis carentia eft causa potissima generationis Cancrorum, vel in Vtero, vel in Mammis, docuit hoc Galenns, lib.1. ad Glauc. cap.10. tali pacto: Tumores cancerosi in Mammillis presertim Multerum, que purgationem secundum naturam nonbabent funt, que purgatio voi modum feruauerit, tune integrafruitur valetuding . In quo fanè loco etiam adducit caufam materialem generationis istius Tumoris sequenti modo: Hi verd Tumores en melancolica superfluitate generantur, bie humor dum sanguis in Hepate fit , fact vinaria proportione respondet , O generatur . Dum generatur, & intra venas multiplicatur vnà cum fanguine, ifte humor melancolicus foeculentus, quoufque Mulieres menftruzhabent, vnà cum sanguine menstruali per Vternm expurgatur, desinentibus verò menfiruis, tunc cessante deorsum illius humoris expargatione, refluit ad Mammas, & ibi Cancrum producit . Hæc enim omnia præcesserunt tamqnam necessaria naturalitèr ad huiusmodi cancerosum Tumorem efficiendum . Post hac prauentiua figna, que loco cause antecedentis istius agritudiuis haberi possunt, supernenit posteà Tumor in Mammilla paulatim crescens

immobilis , durus, isaqualis , coloris aigri, dolorem pungentera. , habens , circumdatus venis tragenibus , que varicolum Tumorem repredictabus, proton nagoum increanetum, de megintulonem repredictabus, proton nagoum increanetum, de megintulonem repredictabus, proton nagoum increanetum, de megintulonem catamine Medicinalitae cenim finto comis vera, propris, de cuamin figura Control coccidente comis minto comis vera, propris, de cuamin figura Control coccidente de comis de com

Probata ergò cancerosi Tumoris identitate ex supradictis.

Pro fecundo fundamento auget fententiz veritatem, etiam diuturnitas temporis delati Tumoris, que probat materiæ dicti Tumoris craffitiem, ficcitatem, denfitatem, terreffreitatem, & confequenter ineptitudinem ad coctionem recipiendam, propter quas conditiones natura eam egre concoquere non valens, in longum protrahit morbum, quo víque tandem traétu temporis paulatim ignescat, & erodendo demum vicus cancerofum efficiat , & tune Cancer manifeftus nuncupatur. Hanc rationem aperuit inter præclariffmos Italia Chirurgos Gabriel Falloppus in traff. de Tumoribus cap. 19. hisce verbis : Ex sueco verò melancolico , qui vix inesperit putrescere, fit Caneer non viceratus, malignior , & bine patet, eur Caneri tamdiu durent, quia materia bac frigida, & ficca non ità facile putrefeit , O quamdin fine putredine eft, tamdin Tumor durat . Ergo perseuerantia Tumoris duri ad multum tempus,nimirum ad septennium, veri Cancri existentiam in dicta Mammilla confirmat. Discuptio Tumoris, que in tertio fundamento erat examinanda, Mira-

culum conteffatur; Quia etiamii cancerofi Tumoros Mammarum integri progressu temporis vicerentur, & diframpantur, vicerantur tamen paulatim per erofionem factam à materia acredine corrodente , propter quam erofionem maleficum , & ferum vicus cognominatur à færis, & maleficis Animalibus, quia, et inquit Ætius lib.16. eap.44. : Eft id morbi genus proteruum, quod euratione efferatur, O manuum tractatu exacuitar : Et paulò infra dicit : At fi Cancer exulceretur , ingiter erodit, & profundum fuffodit , nee fifts poseff, faniemque emittet quocumque fararum veneno nequierem copia, Oedere abominandam . Comprobauit Ætij doctrinam inter recentes Chirurgos Franciscus Pecettus Coelestinus lib. cap. 30. vbi vicerati Cancri figna exponens dicit: Qaod non folum adfunt es figns Cancri antequam difrumpatur : Sed vicerationem contrabent , cerrupte carnis fpeciem representat , O visu est borrendum , labia babens dar a., craffa, sumida, erofa atque inner fa, & maxime delentia , colore inter rubrum, & nigrum, medio osposé fusco, aas linido, & samiem emissis sestalifimam, & copiosissimam, tenuem nigram, aas fusaam. Ex quibus Doctrinis desumitur, quod quando Cancri integri difrumpuntur, non folum non tendunt ad falutem, mediante difruptione, fed è contra tendunt ad interitum, & mortem follicitant per erofionem, & depafcentiam carnis, in qua exiftunt, cum illa materia,

que ab vicere egreditur, fit maligna, corrofina, & omnes fubftantias partium exedens. Hoc igitur polito veritatis fundamento, quomodò fieri voquàm potuit naturaliter quod Tumor per feptem annos cum magna duritie gestatus, & postea per intercessionemo B. Solani accepta gratia leuaminis à doloribus atrocissimis, quos patiebatur Mulier , ex improviso difruptus fuerit Tumor , & effundere potuerit de repente, non faniem virulentam, vt ab alijs cancerofis Tumoribus egredi folet, fed emiferit tantam ferofitatem ad inftar aquæ limpidiffimæ, quæ Adftantes, & parietem conspergere potuerit ? Hoc fine dubio nimis recedit à natura Cancri, & recedit ab ordine iplius natura, quia tranfmiffio illius ferofæ materia , neque substantia, neque colore , neque quantitate connenit cum materia Cancrorum. Non substantia, quia hac fuit serosa, & aquea, que numquam à Cancris emittitur, à quibus faniose substantie, corrupta, & fœtidiffima eliminantur. Neque colore, quia à Cancris nigerrima fanies, aut liuefcens, aut fubfulua erupit, at ve-ò ab hoc Tumore aqua limpidiffima profilire vifa fuit . Neque quantitate, quia à Cancris de die in diem excluditur illa fanies, que conficitur ab vicere à prauis humoribus illuc confluentibus exorta. Vei un. cum Cancer fit Tumor durus, & cauitatis expers, non poterat colligere , & continere tantam materia colluviem , quantam exclusit vnica vice, ad libræ menfuram, ifta Mulier : Nam ifta egreff... ferosa collunies, erat collecta intra Tumorem, de sui natura cauitatis expertem, quando integer eft, & nondum difruptus, & tamen in eo Tumore erat conclusa, à quo posteà de repente discupto impetu iam descripto profilire visa est, quod fuit maximus recessus à natura Cancri, cuius proprium est materiam faniosam paulatim expurgare, prout humoris atrabilaris exedentis copia maior, vel minor ad Cancrum confluit, vel prout materia illa ad inftar foecis vini secundum Galeni mentem in Tumore conclusa, & concreta, paulatim dissoluitur, & paulatim in saniem conuersa expurgatur. Ergò fanatio iftius Tumoris per huiufmodi difruptionem facta,non fuit naturalis, cum ex natura Cancri talis difruptio, & tali modo facta, non debuiffet fieri, cum ifind in Cancro habere debeat pro nature portento, quia regulariter fequi non folet, & ideò ad Miraculum meritò fit recurrendum.

In quarto capite probationis Miraculi ponitur extractio illius carneze maffie, facta in inftanti fine fanguinis effusione, fine incisione, aut alia alterius fortis præcedente præparatione, quæ quidem carnis extractio excedit ordinem natura, & maxime in cafu Cancri . Etenim Cancer ille, qui peruenerat ad illam magnitudinem, quæ totam Mammillam finifiram víque ad axillam occupabat, & panis vnius libræ conpolentiam æquabat, neque ab Arte Chirurgica, neque à natura tali modo operante, erat naturaliter fanabilis, & ratio adducitur à Fabritio ab Aquapendente in citat.cap. 22. vbi loquens de ablatione integra Cancri, notat fequentes cautiones : Et primum Cancer, qui omnino pettori, feu Mammis inhæret, omnino eft deploratus , cum enim earni admedum fint infixi , radicitus extirpari nequeunt, & femper periculum babent profusionis . Et liet Cancer infiaus non fit , eius tamen curatio est periculosa &c. Ablatio illius maffæ carnis à Chirurgo facta, fuit facta fine incilione cum ferro,& fine ylla separatione ab adjacentibus partibus, à quibus omnes radices

Cancrifimiles digitis manus , fponte auulie , & difunde erant , & per fe feparate. Et hoc ab Arte Chirurgica factum non fuit, & difficulter , immò per impoffibile fieri poteft , nifi crudelis exerceatur carnificina in separando omnes illas caudas firmiter carnibus, &c offibus coftarum adherescentes, propter quam inseparabilem adherescentiam Cancrum appellarunt nonnulli Scriptores, ve videre eft apud Rogerium, quia nimis ftringit partes illas , quibus adhæret ad inftar Cancri, qui rem, quam fuis Chelis , seù forcipibus apprehenderit, fortiffigne reriner, & non reliquit. Propter iftas fixas , &c firmas Cancri radices, quæ ad inftar radicum plantæ in terram existentis, omnino, & víque ad minimas, & vltimas partes euelli nequeunt : fequitur , quod licet veteres , & recentes Chirurgi Cattcrum è Mammis ferro radicitus excidere tentauerint, attamen integram Cancri fanationem non fuerint affecuti, non alia de caufa, mili quia per illas superstites caudas, atque radices nouum alimentum recipit pars effirpati Cancri, & per affluxum illius eiufde mu-Tumoris repullulat Cancer, & renouatur, itaut ad illas radices cancerofas exterminandas ex integro ferro cadenti víi fuerint nonnulli Chirurgi, & tamen quandoque, & fæpe repullulent Cancri. Hic enim in fanatione, de qua agreur, pulla praceffit Chirurgia, neque incidendo Tumorem, neque separando, aut seiungendo globum carnis, qui erat Cancer adnexus pectori, neque adurendo ignitis ferreis partem ipfam, vbi feparata fuit illa carnis maffa; Etideò Aquapenden, citato loco referens difficultates curationis Cancri in Mammis, addit demum illa verba: Et infuper , quod peius eft prioribus , nifi Cancer radicitus extirpetar , nullo modo deinceps ad Cicatricem potest perduci .

In quinto capite probant fanationem miraculofam citiffima carnificatio, & repletio cauitatis, & magni illius viceris relicti cicatrizatio, qua in Cancro vicerato ab Arte Chirurgica agre obtinetur. Probatur hac conclusio ex Doctrina Ambrosij Parei ib.6. cap. 29. vbi loquendo de Cancro vicerato dicit a Id viceris genus malignum eft, rebelle, intractabile, ot qued mitia remedia afpernetur, acribut autem, O fortibus amplius efferetur, auctis inde dolore, febre, omnibufque syntomatibus en quo sequitur virium prostratio , Corporis marcor, O consumptio, tandemque mors . Non poterat ergò vicus tàm præ grande ab extracta carnis massa relictum, & cauitas tam insignis, tàm breui tempore carnificare, & noua repleri carne; Tum quia ab vicere cancerofo, & maligno emergit semper sanies virulenta, qua non permittit viceris carnificationem, quia illa fanies maligna que egreditur a tali vicere canceroso, potius corrodat, & depasca+ tur partem, quam tangit , quam eam carnificet : Etenim carnifica tio est opus naturæ, quæ vtitur optimo, & laudabili sanguine per venas, & arterias intrà vicus delato, quem postea carnibus assimilat Natura adiacentibus vlceri, & ita paulatim vlcera replentur carne, & postea cicatrizautur. Hoc igitur sieri non potuit, neque tam breui tempore fieri potuit naturaliter in hoe tam magno vicere canceroso, relicto post carnis nigræ extractionem . Non poterat fieri tam breui tempore,quia earnificatio fit paulatim per fanguinis appositionem, & paulatinam affimilationem, que longum tempus requirit, & per impossibile nouem tantummodò dierum decursu consolidari poterat, & ad cicatricem perduci, cum istud vicus de. fuinaturs infaabile fit, & vfque ad mortem velutindomira fera femper deutore partem. Addendo, quod non in fail, enque thau. citò potera Natura reproducere caroem in illa cuitatte, i nguit. » per carni illus extradionem detrola remaderum Colarum ofis, que in fundo viceris conficiebatur; Etenim fisper ofis non iti. supercricium; 8 generature carnes, maxime quando ofis exelem aliqualem contraction tabem, vi docte Galon. Ili. 3, Method, esp. 8. litice ventis: Quam firi ma poffir, si in electric su clearini produllis, vel finui impieto, vol aggluinatis, vel ciestrici indultio relli vanguma chia, stili fishicia en oppo naturali mode fi babébut. Quod à Galeno dicitur de carne, multo magis dicendum est ec ofic.

Quod tandem fexto loco Sanationem hanc miraculofam oftendit, eft perseuerantia salutis per septennium, absque regressu eiusdem Tumoris. Etenim natura Cancri eft reniuiscere etiam post sui ablationem, cum per experimenta conftet à tot præclarissimis Chirurgis facta, qui Cancros ferro recidere tentarune, & poste à candentibus ierris excisam partem exurere, nullatenus, vel in eadem parte, vel ın alia reuiniscere, & repullulare visi sunt, quia licet amputetur Cancer genitus in Mamma infixus, nihilominus remanet intus invisceribus causa efficiens, quæ continuò humorem illum malignum atrabilarem generat, qui, vel ad eamdem, vel ad aliam parte no delatus, nouum, & fimilem reproducit morbum . Que veritas contirmatur authoritate etiam Cornelij Celfi lib. 5. cap. 28. dicentis = Quidam fealpello exciderunt , quidam ferro adufferunt , neque vili unquam Medicina profuit , fed adufta protinus concitate funt, & increuerunt, donce occiderent; excifa verò post inductam eicatricem reuerterunt, O- eaufam morti s attulerunt; Ex qua doctrina fatis apparet, quod vicerati Cancri fanatio non potest perseuerans contingere , quia morbus reuertitur , & cum eodem Celfo scribere mihi licet , quod , Cancro in Mammis curato , alius , in vtero fucrescit, velocioris mortis caufa exiftit .

Vt tamèn respondeam multis Animaduersionibus, quas Reuerendisfimus Dominus Fidei Promotor proponit, & primo quod antè Sanationem iftius morbi præcesserit applicatio Lamine plumben, tamquam remedium efficax à Ludouico Mercato, & Roderie. Cafiren. prælaudatum , & quod repellere, & acrem calorem compescere valeat, Sed ifta allata difficultas facile diluitur, considerando, quod applicatio lamina plumbea facta ante difruptionem Tumoris, & per longum tempus gestata, nullam repulsionem, aut contemperationem induxerit in Tumore, quinimò non folum illam repullionem non fecit, vt euanesceret Tumor, neque calorem partis compescere valuit, sed potius eum calorem repellendo, morbum irritare, & augere potuit, vt patet per ea, que fequuta funt poft Laminæ gestationem: etenim ex propria Infirmæ Mulieris depositione ad numerum 17, afferitur per quinque annos illam Laminam plumbeam se gestasse, à dicto Medico Bohoyos prius applicatam ; & tamen nullam vtilitatem fuscepisse , immò damnum euidentiffimum obtinuiffe , vt probant verba ipfius == E con tutto ciò and sua erefeendo detto Tumore, O al fine di effi in altri due anni , vedendo che andava fempre più erefcendo, che la detta piafira fi era. lenata, perche già non fi potena più foffrire , flante che banena fatta.

piaga nel sanale delle Mammelle &c.. Ex hoc cuidenter deducitur, Laminam plumbeam gestatam neque propulsasse, neque compescuisse calorem Tumoris, qui postea inuita Lamina ad exulceratio-

nem deuenit .

Jainmadertit écundo Renernofiffmus Dominus Fidel Promotor contra Releusaniam, quod cum omno Tieles, api de bos morbo deponunt in Procefiu originali Hifipano vantur eodem verbo Zaratan, & dight Medicus Bohoyo addat qualitarem new Herado, hinc refultet dubiratio. An idem morbus effet ex fun antura incurabilits, dicence ie pió Medicio in mms. 3, e. de resugali incurabilit. Quam quidem Animaduerinosem roborat Illufutifimus Dominus Promotor, et iran foldela Ludolici Mercati, Rodecii Caftrenfis, & Raymundi Ioann; Fort. doctrina, probantes Tumores iflos cúrabiles etfe.

Hac tamen Animaduersio non vrget contra assertionem Miraculi ob plures rationes. Primo equia cum viitatum fit apud Hispanos sub nomine Zaratan intelligere Cancros, hinceft quod illi Teftes, qui de hoc morbo in Processu deponunt, vtantur semper eo vocabulo Zaratan, quod apud ipfos idem fonat, ac verbum Caneer, vt fatis probatur fupra in Responsione ad Animadu. S. Verum . Quod verò Medicus Bohovos addat illam qualitatem non vleerado hac allata diffinctio explicat mentem Medici , qui intellexit loqui de Cancro occulto, cuius folummodò proprietas est processu temporis ad vicerationem peruenire, ad quam dum perdenerit, tunc Cancer vlceratus appellatur, ad differentiam Cancri occulti, ideft non vicerati. Quando verò supradicti citati Authores Medici enunciant, Cancros fanabiles esse, intelligunt de illis Tumoribus spurijs, & nothis, factis ex miscela bilis cum pituita, aut sanguine pituoso, à qua mixtione oriuntur Scirrhi illi duritiem habentes ad fimilitudinem Cancrorum, sed verè Cancri non sunt, quia non habent neq; illum liuidum, & obscurum colorem, neque venis adeò varicosis, & violaceis funt circumscripti, neque doloribus acutis, pungentibus & lacinantibus diuexantur, neque tandem calorem & ardorem habent in parte perceptibilem, & qui tandem ægre ad vicerationem perducuntur : de hisce spurijs Mammarum Tumoribus intelliguut præfati Authores, vt conftat ex corum Doctrina, quando cos fanabiles compellant, non verò intelligunt de veris Cancris, qui à fola atrabile, aut melancolia exuffa proficifcuntur, vt in cafu noftro , a qua præter duritiem Tumoris, & magnitudinem , proueniebat etiam Tumoris liuescentia, venarum varicofitas, & diftensio, acuties magna doloris, & lancinatio, ob quas ex confilio Medici opus fuit deuenire ad applicationem Hifquiami, qui narcotica fua, & flupefaciente virtute dolorem ingentem partis obstufacere posset Quinimò ex depositione multorum Medicorum, & Chirurgorum, de quibus fit mentio num. 22. , O 23. habetur declaratio explicita Iudicij habiti super desperationem, & incurabilitatem istius Tumoris, dum ab iptis afferitur #.23. E fattala fpedita per non trouarfirimedio in detto mule. Immo cum Medicus quidam Cordubenfis accessifiet ad eamdem Vrbem Montillæ pro cutanda Domina Marchionissa de Priego, & vidiffet Cancrum Infirmæ, de qua agitur statim eam deplorauit , dicendo , ibi cod. n. 23. = Che tal male non baueva rimedio bumano, che perciò si conformasse con la volontà di Nostro Signere,

perche quando meno fe lo penfans farebbe rimefts morts . Itaque objectionis relevantia von cum citatis Authoribus non tenet, quia illi loquuntur de Tumore Manimarum fourio , Scirrho nuncupato, qui aliquando, & difficulter curationem recipere poteft in principio fue apparitionis, antequam in parte valde indurefcat, & ingradescat,non verò militat in vero Cancro per septem annos delato cum tot cruciatibus, vt in casu nostro, de quo agitar, qui omnino infanabilis erat ex Arte . Quod autem Medicus dixiffet : era. quafi incurabile : hoc fuit in prima Vifitatione, & loquendo cum ipfa infirma, ve habetur in eius depositione num. 3., cui Infirma non... debuit ante tempus , mortis periculum enuntiare .

Animaduertit tertio Rinus Promotor Fidei , quod polita etiam in Mammis Mulierum existentia Cancri, adhuc tamen hac Tumoris species remediorum ope sanari posse probatur authoritate Galeni 2. ad Glauc., & ex hiftoria Curationis Mulieris à Cancro annua. purgatione liberata, quam refert Zacutus in lib. 2. Hiftoriaci Medi-

ci Princeps bift.28.

Ouibus fane Authoritatibus fatisfacere facile eft, eafque difficultates diluere non arduum opus . Etenim fi confideretur Galenus in cap-4. ibi loquitur de Scirrho,qui eft Tumor inferioris notæ respective ad Cancrum,& ibi diftinguit Scirrhum in infensibilem,quem incurabilem elle putat, non tamèn facilem curationem admittentem. Si ergò Scirrhus infensibilis incurabilis eft, & difficulter fentiens tutà facilem curationem admittit , quantò magis impofibilitatis erit in curando Cancro , qui est Tumor longe in malignitate , ac pravitate. materia, & in incurabilitate discrepans à Scirrho? Nam posita incurabilitate in morbo minoris fame, & major erit impossibilitas in morbo maioris tamz, maioris malignitatis, & maioris periculi. Si verà consideretur Galenus in cap. 10. d. libri, voi expresse loquitur de Cancro Mammarum in Mulicribus ; proponit ibi extirpationem Tumoris cum ferro à manu Chirurgica torum Tumorem per incifionem faciendam, qua partibus fanis adheret, circumcidendo, fed flatim due enidentiffima mortis pericula minatur Galenus,nempè : Manimum fanguinis proflucium, quod en vaforam incifione oritur, quod periculum pracaneri non poteff, nifi per vaforum ligaturas, ad quas fympathie, ydeft puffiones per confenfum infequentur; Alterum periculum eft , quodfi morbi radiees exurere velis Chirurgus , neque hole ret maximum perteulum deeft, cum prope principes partes aduftio fat . Quare Galenus ibi proponit curationem per incifionem omnimodam totins Tymoris many Chirurgica faciendam , fed maxime periculofam, propier illas duas circumftantias allatas. Noftra Patiens evalit à morbo line bac Chirurgica incisione, & proptereà difoar nimis eft fanationis modus . Si Mulier, de cuius fanatione agitur, paffa foiffet per Chigurgicam manum totius Tumoris incifionem víque ad radices, fi ad Sanguinis proflutium fiftendum ligaturas fuftuliffet , fi pro exterminantis Tumoris radicibus exuftionem ferro candeuti factam foftuliffet , dicerem , Mulierem hanc ad mentem Galeni fanatam fuiffe naturaliter, fed omnia diverfimodè euenerunt ; Nam ex Miraculo tota Cancri moles ab adiacentibus partibus feiuncta, & feparata fuit víque ad extremas radices, quas non ferrum candens , non nouacula excidit , aut exterminauit , fed

manus Prapotentis Dei per intercessionem Beati Solani non sine 

Obijcit quarto loco Illmus, & Rinus Fidel Promotor, fieri poste Cancri fanationem per medicamenta purgantia, vt idem Galenus in. pracitata Historia citato loco proponit, exemplo Mulicris à Cancro liberate mediante annua purgatione, & Zacutus Lusitanus confirmat .

Quam obiectionem dilucre videtur einsdem Zacuti Doctrina in Paraphrati illius Textus adducta, vhi idem Zacutus laudans Galenum, qui pro huius Mulieris præferuatione hac via tutus incedens ipfi à tanto malo præcauisset, exhibendo medicamentum magnum, & frequent, adhoc, vt craffum, & terreftrem numorem condicare potuisset, qui, quoniam rebellis, & reniteus est, vnica vice educi non potest, scd paulatim debet coqui, & cuacuari. Verum enim verò poliquam Zacutus laudauit Galenum in hoc curandi modos subiungit posteà in dica Peraphrasi explicationem curationis à

Galeno facta per annuam purgationem , & admonet Lectorem , no credat eurationem illam fuisse in vero Canero, hisce verbis : Neque mireris cancerosum Tumorem ab bot peruicaci bumore subortum purgasioni succubuisse, qui nullis nunquam auxiligs,vel vebementi fimis refrenatur, tuxtà Asborifmum Hippocratis 6. Apborif.38., vbi dicit, Cancros occultos babenses melius ell non eurare; Curati enim cisò pereunt, non curati verà longius tempus perdurant; Nam Galenus bic non loquitur de Cancro, in quo vene atrabilario plene , & extente inflar pedum animaiis Cancri funt, Or pertinaciser berent loco, quem apprebendunt, vs. Cancer Animal, nec de Canero vicerato loquitur, cui atrabilis efferuefcens, O acris originem dedis, fed de sumore cancerofa , qui licet Cancri naturam fapiat , ab ille tamen valde diftat .

Quare corruit difficultas, ex co, quia fanatio, que cenfetur poffibilis per purgationem in Cancro Mulieris, intelligitur de Tumore incipiente , vt fonam verba Galeni hic adducta : Hune igitur mer buen in principio fanauimus, & tunc precipud cum melancolicus bumor non admodum craffus videbatur existere , & intelligitur de Tumore habente folummodò dispositionem , & participantiam, seù in via ad Cabcrum , non verò intelligitur, aut ymquam intelligi poteft de perfecto Tumore atrabilario ; qui exquisitus Cancer appellatur, vti erat

ille in Mulicre, de qua differitur.

Quintò tandem inter obicctiones, que doctiffime referentur ab Illino, & Rmo Promotore Fidei , est exemplum illud relatum à Ioanue Sculteto in fuo Armentario Chirurgico in cent. objeruat. obfer. 52. fed quantum differat, quantum difcriminetur cafus ille , & illius fanatio à casu, & fanatione sequuta in Muliere nostra, ex his sequentibus apparebit . Primo quià illi Religiosa Abbatisse, Cancrum habenti integrum, & non viceratum, admota priùs fuerunt à Barbitonfore medicamenta emollientia, & humectantia ad maturandum Cancrum, licet hoc imprudenter factum fuiffet, & posteà ab ipsomet tentata fuit differtio, in qua cum viderit Mammam cruore conspersam, Lepore timidior aufugit, successue in manibus Sculteti depositata Ægrotante, sic male à priore Chirurgo tractata, iste ob immum dolorem, foetorem, & putredinem curat Mamillam ablutione cuiusdam decocti Dinini, & posteà aspersione pulueris ex

Alumine vito, Tutia przparata, lapide Chryfolito, & Scordio par rate , & desuper Ceratum superimponit . Præscripsit successine Vinum laxatiuum ex Hydingogis, & Melanagogis, quo corpus per epicrafim à vitiofis humoribus expurgaretur, fanguinem etiam ex vena brachij extraxit, postež viperinos trociscos in condito paratos exhibuit, quibus remedijs purgato, de præparato corpore, sectionem Cancri inflituit, tot diligentijs adhibitis traijciendi filamenta in infima Mamilla bali, mediante duplici acu oblenfa, & acutiffima, ve delineatum eft in Tabula ab ipso impressa,& ità ligaram Mamillam acutifiimo fealpello à mufeulo pectorali indicitus abstulit . & successive candenti ferro locum incisionis inustit, deinde puluerem adftringentem loco affecto appofuit, & ità curationem per moltos dies protraxit , varia applicando medicamenta , nimirum dando etiam vinum laxatiuum pluries repetitum, aperiendo fonticulas tum in finifira coxa , tum in brachio dextero , ad reuellendum , & deriuandum humorem, qui ad Mamillam fluebat . Quibus remedifs non obstantibus , cum quadam earnis excrescentia superuenissent , opus fuit nouis localibus remedijs vti, & purgationibus, itaut curatio , que incepit de menfe lunii non fuiffet abfoluta , nisi de menfe Octobris, & fic per quinque menfes duranit ifta enratio . Ignoratur tamen , quid pofteà accidiffet .

Discrepantia, & diversitas curationis facit, vt magis splendescat excellentia iftius Miraculi in noftra Ægrotante, cui nullum fuit applicatum medicamentum parti,quia ex iudicio Medicorum,& Chirurgorum incurabilis Cancer dennaciatus fuit ; Illi neque medicamenta corpus purgantia exhibita fuerunt , que preuos edpxillent humores. Etenim tamquam deplorata, & fine spe ità derelicta fuit fine medicamine; Illi Tumor neque filamentis, neque acubus, neque ligaturis dispositus suit ad incisionem : Illi nulla scalpello facta fuit differtio vique ad coftas ad integrum aperruncandum Tumorem; Illi candentia ferramenta non fuerunt admota, Illi opus non fuit pulueribus adftringentibus fanguinem fiftere, neque viceris curationem ad menses protrahere, vt factum fuit à Scultero in illa-Abbatiffa . Quia noftra Ægrotans à Beato Solano obtinuit totam fui Cancri miraculofam fanationem, cum per eius intercessionem Tomor fine vilo emolliente medicamento applicito, ad maturationem peruenisset, sinè vila scalpelli dissertione, radicitus ab adiacentibus costis sponte separatus fuisset, sine vlla vehementia integer totus carneus, & cum caudis, gnibus colligatus erat, euulfus fuiffet, fine vlla puluerum adstringentium applicatione sanguis nou erupiffet , finè vila vnguentorum , & farcoticorum introductione , cawitas adeò profunda, que remansit post ablationem tante carnee molis, adeò breui tempore repleta fuerit, & totaliter cicatrizata. itaut illa curatio Sculteti, que per quinque menses perdurauit, ve fieret regulariter secundum leges Artis, & secundum operationes Naturz, & in hoc cafu fine legibns regularibus Artis, & fine operationibus necessarijs Natura vnico die contigit fieri totius Tumoris ablationem , & nouem folnmmodò dierum curriculo , fiue remedia concurfu totius cauitatis integram carnis repletionem; ex quo refultat proculdubiò Excellentia Miraculi .

Quare fanatio huius morbi, attentis tot circumflantijs circa modum, K. circa

- F1 - T

Confultatio D. Trullij

Vict tempis, & circà reliqua in parte affruntius Mosculskrpis.

d., que incolume reliquis hace Mulierem à predita. Ægisticim, et

d. parte Medica, & Chirurgica, non à Natura regulariter agenció, pid parter oroitem y & fingentauraliter ex praise De per increter filadrich Betti Soluni obtenta existimari écher; Et tante doit

mildricpétathod victor frac Ægistimalinis fantais ve qui ai not an
notituit Medice Prizéctivolieruatione, ju not Scriptorum Historija,

de vébefrattonimb hibbite leclione, fimilien cafem neque viderim,

ficqué addiserim, feque legerim proculdubió existimanerim, hot

filadrich Miscullum adoct Naturie protentia; à vives excercer, v. Miscul
luti fleundi ordinisfa-ficunde speciei declarari debeat ad lauden,

ét bloriam Omnipotenth Del:

Ioannes Trullius Medicus Collegiatus inter Protomedicos Generales adferiptus, & Medicina Theorica in Almo Vrbis Archigymnasso publicus Professor,

155 ....



1. 1. 1. 11. 4

## LIMANA

Canonizationis.

# B FRANCISCI S O L A N I

Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia.

#### SVPERDVBIO

Sanationis Ioannæ de Blancas ab afferto Cancro.

Confultatio Medico-Physica pro varitate D. Dolloris Angelš Modij Sacri Palatij , ac Archibofpitalis Santti Spiritus Medici primarij .

Nec non Chirurgica D. Ioannis Baptisla Pieri Dott. Medicina in Collegio Sapientia Sacri Palasij, ey Hospitalis Consolationis Chirurgi.

### Beatissimo Padre.



A bafe, & il fondamento fopra del quale fi deneà mio credere fermare la conclusione di vero, e puro miracolo nella fiantione di vn male narurale, deue effere lo fiabilite con le regolo dell'Arte medica, che quel tal male fianto fuffe di fia naturra, & effenza incurabile, & infambilione dalla natura, que effenza incurabile, de infambilione dalla natura, que effenza incurabile, de infambilione dalla na-

dal Medico, qui est santum Minister, si sapesse con la sua arte sanarlo, perche all'hora il male merita giusto titolo d'insanabile, e la cura di esso, di miracolosa.

Tale appunto faria la Cura del male, chiamato Cancro, che da... Hippocrate, Galeno, e da tutti l'Autori, anzi dà tutte le Scuole, quando fia vero, e legitimo Cancro, vien dichiarato incapa-

ce di Cura, e naturalmente infanabile. Così anco merita titolo di miracolofa la fanatione d'yumale beache di fua merura fanabi-le, quando fifanaffe contra addinon de fupra vives nature, il che dall'Autori vien diftinto col termine, di miracolo primi, O- fecundi generis, come dottamente vien dichiarato da Paolo Zacchia, qu. Medicoleg.lib.4.41.4.41. 71.1. 3. le di cui parole fi riportaranno

a fuo luogo,

Supporta queffe hipoteff , fe fi vorra hore flabilire , e supporte per haftar a prouato, che il male del Tumore della Mammella di Gionanna de Bhaicas da Montillo, come li riporte nel Somulario , fulle verb , e legitimo Cancro ; fi potria la fue fanatione ffabiligla per miracolofa i non folo per l'effenza del detto male , incapace di Cura , & infanabile , ma anco per le fue circoftanze , come il romperfi, & aprirfi affatto tutto il Tumore da fe fenza verun'ifromemo incidente, e fenza verun'medicamento locale emolliente, anzi con latterci applicato medicamenti aftringenti , & eficcanti per indurir la parte officia della finistra Mammella, di più per l'elito di tutta la materia facchiula in detta parte, rompendofi con impeto, & in vn fol'atto sbruffando vícir da mezzo Boccale di fièro chiaro, fenza ferore , e fenza fangue &cc, quando per altro dal Cancro,benche alle volte, che fi fool compere da fe, esce à poco à poco per vices una materia torbida , fuliginosa, atro fanguine, simillima come notano gl'Auttori, fetidissima, & altre particolarità, le quali benche fintomi communi ad altri mali confimili, vniti però con l'effenza,& efiftenza del vero Cancro , la fanatione fuperat, & excedit vires nature,

5. Vnico . Brabilitur ftatut qu Ripnis t Arguitur ad artest Et coneluditut ned enam fimorbat on fublifteret in rerd Capero , adhus firmi manet , Sanatienem. fuifte verum , & pro-prium mitseylum ,fal mubom broup m pideliget fecundi gene

Mà la difficoltà maggiore flà , al mio parere , il poter flabilire , che Paecennato male della fuderta Giovanna possa cerramente giudicarfi Cancro vero, e legitimo, Ludonico Mercato, gran pratticante Medicomel prima Lib o de Com. Mulierum affectionibus cap. 16 dice, fex Tumorum fortes Cangrum flimulantes , aut minantes Feminarum Mammis succrescere posse Ore, & alla giornata da Profes. fori fi offeruano casi de mali complicati, e si considerano per mali mifti, cagionati da miscela d'humori varij, & putridi, e secondo la coftitutione,e temperamento dell'Infermo,

L'Auttori fi sono molto affatticati di contrasegnare ogni sorte di male con i fegni proprij, con i quali fi poteste facilmente distingue-re l'essenza d'un male, dall'altro benche consimile, e complicato . Li fegni diffintini, che si chiamano diagnostici del vero Cancro, con I quali fi diftinguono da effo l'altre forti di mali confimili, come il Scirro, il Zaratan, o altri mali, che possono assomigliarfi, à complicarfi col Cancro, che fe bene lato modo fi chiamano forto nome di Cancro, mà realmente, e rigorofe, non fono tali, & in confeguenza, non fono di quella specie, che Hippocrate li chiama incurabili, e de quali dice ; Melius eft non curare Oc. = li fegni dico diffințiui fono descritti vniformi da tutti l'Auttori, che

Daniel Senacrto, che hà farta la raccolta, & il compendio di tutti l'Auttori, che hanno scritto prima di lui al libro primo de Tumoribus part. 1. cap, 10, dice : Interinitia Cancer aded facile mon agnofeitar, com prime vix Ciceris, vel Fabe magnitudinem equet, pofled perà , vel incrementam fumpfit , O in maiorem molem attolli-

trattano di Cancro,

sur, 6. grazia figua, 6. fympitosuata babet, 30. d gas liket fuilt, quodifici fulli; f. f. miur Tumer the durus, subreus budet fluithers, quodifici fulli; f. f. miur Tumer the durus, subreus budet fluithers 4. substitutions, 150 suprimentus, allest tumer metti, alles study pri d'unitere, puntures de la financia fulli distributione, que productione de la financia fluither fluithers, puntures fluithers, puntures fluithers, puntures fluithers, puntures fluithers, puntures, puntures fluithers, puntures, puntures fluithers, puntures, p

Heredia de morbis Mulicrum; sijo, o. 29, a. 192, 107, 2 dice 1 fra-Cance non viteren Tamas in princi daru; O inequalis; caliva Huidi, O-fifd, fain vedinu internaturus, O-finidum, finitumirus qui ne aregina ilitu quidano, fra finiti delere pasalirei; sutelli fatti; siliyannik abfque magno delere imaninatur, vane suntente illum Tumera irinvadani, Canri nere Benezichi emalastesi seli-

quando verà intrà fubmerfe delitefeunt .

Etmulkeres de Scirro, & Cancro pagina mili 632, dice 2 Cancro iri iti stoberrilam durum, spiricuri, sterban istidam, pantenibus, of Amitiniaham quinfemen defe fiste mielfeme, in interaceus ie min sast vibi ad multerationen vergere icitiji, foreidan under palfatio pantirine, of Leuineau mohle fis (f. amitini pantirine, of Leuineau mohle fis (f. amitini travitari Tunure Perus, bius indit tarificia — o nigra fonguine dificusa, sunquiam petes Cancrini, bian tend elim 60.

Ambroßo Parco gran pratticane di Chirurgia lib.6. de Tumorobus in genere pagina 16. cefficia le qualità del dolore, che deu nobusere foeciale, à individuale il vero Cancro dice: Pargentime, persa sticiatum folonofina inferenza. Tutti hatri Autoritatudici concordano in espikare il dolore del vero Cancro, che fiano, come punture d'Achi, i, che volgarmente si chiamano Fitt-

tate . .

Franceico Peccetti, nel fan Libro di Chirurgia, al libro primo de Cantro, lo diudici nute flati; Jasipienth, Jem adali; A salii; Prò incipiente potra l'autornt d'Almandire al l'attudo el timo, che dice a l'amme carriero (Cieriu sagnisiatre perfectium; siparate de aligne chere, interdaine sua delero. Ce calero popi pregentifo; sadmiti den Cr. Prò adalto, & acuto, dice a l'hi verò adutt i, de attudici sua delero delero, de calero perimo dell'altro dell'attudica tutti i fegni gui deferritti dell'atturo, & acconata di lopa e dopo dice a le dalor particira. El dalor particira. El dalor particira. El dalor particira.

Cornelio Celfo lib. 4. cap. 28. dice del Cancro : Ciren locum aliqua.

quafi puncta perfentiuntur.

Paolo Egineta lib. 3.cap. 67. lib. 4.cap. 26. lib. 6.cap. 45. afferma l'iftefe cole.

Hio Germ. 16. cap. 43. quando deferiue il dolore del Cantro, dice : Folorem autem induci pargentem, latè fe entendentem, o 1 fep? per confession giandolorum maliques inflammationes fab discrecites, persinguns etiam dolores, asfque ad claviculum, O feaqulas Oc.

Quafit utti l'Autori, che trattono del Cancro nelle Mammell

concordano in questi fegni, cioè, Tumore, durgeza, color tendente al scuro,massime delle Vene, che circondano la Mammella, mà questi segni si costituiscono dalli medemi Antori , communi al Scirro, al Zaratan, & altre specie di Tumori, che si ossernano in prattica, che accadono nelle Mammelle, e che s'affomigliano at Cancro, come nota Roderico à Castro lib. primo de Morb. Mul. tap-2 1. cuius Titulus, de Scirro non exquisito, quem Zaratan vocant, O cap. 22. de Mammarum Cancro. Ludouieus Mercatus lib.1.de Com. Mulier.affect. cap. 17. e tanti altri Auttori replicano l'iftesfo : folo il dolore pulfatiuo , e pungitiuo , come puntura. d'Aco; che volgarmente s'esplica con quella parola Fistate, vnite con l'altri fegni, come in appresso, si nota da tutti l'Autori, che trattano de Cancro, per fegno certo, diffintino, & vniuoco del vero Cancro. E ciò dico, perche ben sò, che anco i dolori pungitiui, pulfationi, e Fittate, fono accidenti congiunti in altreforti de mali, che non fono, nè possono diuenir Cancri, come fuccede nelle suppurationi de Posteme, ò cose simili, mà se sarà vn Tumor duro, liuido, circondato da vene nigricanti, & hanerà specialmente le Fittate, allora hà il Carattere di vero Cancro. & il Titolo d'incurabile, & infanabile, ma fe non hauera questo fegno delle Fittate, si potrà giudicare per altra forte di male, che habbia fimilitudine del Cancro, che dall'Auttori vengono chiamati Cancri illegitimi, Scirri non esquisiti, Zaratani, ò conaltri nomi de mali, che non meritano il titolo d'incurabili, mà fi possono con l'Arte curare, & appunto Ludouico Mercato lib.1. :de Com. Mulierum affett. Supra citato cap. 17. dice : Sex Tumorum durorum fortes Cancrum fimulantes, aut minantet Faminarum. Mammis succrescere posse &c. Et al medemo Capitolo dice : Frequentissime quidem in Faminarum Mam mis duros conspicimus sucerescere Tumores mille accidentibus praditos, quos quidem, obid rude pulgut existimat Cancros effe , auteofdem femper minari &c. Si che Ludonico Mercato gran pratticante, che ha fatto vn groffo Trattato speciale de Morbis Mulierum, doue rapporta tutte. l'opinioni d'altri Auttori classici, che hanno già stampato prima d'esso delli mali delle Donne, asserisce, che si danno varij Tumori duri delle Mammelle delle Donne, mille ( per modum dicendi ) accidentibus præditos, che non fono Cancri, benche il volgo li ftimi Cancri , quot quidem , ob id rude vulgus existimus Cancros esse. Si che la durezza nelli Tumori, perche compete anco al Scirro, non è segno distintiuo, la negrezza delle vene intorno alli Tumori,perche compete anco al Zaratan,non è segno diffintino del Cancro; oltre, che la negrezza delle vene nelle Mammelle di Donna lattante, che fia di temperamento adusto s'offerua alla . giornata naturalmente, e fenza durezza , e fenza dolore , e fenza male alcuno, e pure non è fegno di Cancro; dunque la negrezza, e durezza fono fegni equiuoci, per coftituir veramente l'effeuzadel vero Cancro; mà bensì li dolori fatti lancinatini, Fittate, e pulfationi lancinanti, con la durezza, e negrezza del tumore, offeruo, nell'Auttori sopracitati, & in tanti altri, chaconcordano, per fegno diffintino, & vniuoco del Cancro, mà fenza queste l'ittate, e lancinationi fensibili, sono fegui equiuoci, non vinuoci del Cancro. E benche l'accennato Francefco Pecciti nella fim Chirurgia lib. 1. de Canero, la diuida in...

'n

incipiente, iamàdillo; Assellovi, non elciude però quello figno delle Fittate, noll'impisate, i dependo o L'aguado el Clottri vara guindine, interdem cine deller e. C. caler, y quaf pungentin, Craminati, data; l'Angue, quelle signo delle Fittate, ance, nel princupio dell'illumore, quando (fl.Cresi in magnitudes, clien f.Austrore (finon-fenoger) intervisio signi aldere, C. clare ganfi pungenti, or 'analism' dovry. Anna aggiungerò, che prima, o che fi racia dettro pisacolo Ceccio-fendible, e quando nella flandada della Mammella fi consincia a lleguare, analà disporti o fagonamento, aldit materia e subunentole, qualecciendo artundistria, et di se una anti, edec direi il figura a propositione che di la considera della materia, el subunentole, qualecciendo artundo el considera della materia, el considera producto el considera della materia, el considera producto el considera della materia el columentole, qualecciendo artundistria, et di seria della materia, con el considera della considera della

Sin qui fè e eflicato il fegno diffinitioo dei vero Cancro dall'atri, Tumori confinili, sauuti la fias apretura, o fia ediceratione, ma perche il Cancro y come diffinges il fiadetto Peccetti a diuento Aucho, e creficiuo di mole, fi loli ormopere, se dicletzario, parto, ge dialecrato, cheffa, si piere il fiso fegno diffinitio, qual'è, che efec van marca feridilina, e di coloro feturo, al parce di tutti incrittori claffici, confirmato dall'efericaza quotidiana, poiche, in tutte le forti, e forcia di Tumori ; che firompano, o fi edifecrano, efec marcia putrida, corrotta, e fetida, e di colorecell'umore peccane; e predominante della Pariepte man el Cancro deur vicirittudifina di color ofeturo, per effere il fuo humore peccami l'archibile.

Conclude dunque, che li fegal valued del Cancro vero, e legitimo fono le l'itarte fio di quando comicia, e le fichiana incipentari, denoraltra, comedificiana, di è autrato, e quando èviciriato, il attorigano el fisio della mastra di colo fosico, oficuro,
efercidismo in grado faperlatino, Con quetti fegui di dittinguone
el itarti Sureriori e di o partico il Cancri veri dell'attri Tumori
confinni quali fono d'altra faccie, a che volgarmente fi diadniano. Cancri litegipina, quell'i non huando il carattece dele
vero Cancro, non metimo il rigoro di carattece dele
vero Cancro, non metimo il rigoro di carattece dele
vero Cancro, non metimo il rigoro di carattece dele
vero caracte della caracte di caracte il caracte
con al caracte della caracte di caracte
con all'antico della caracte della caracte
proportioni della caracteria il proportioni della caracteria
proportioni della caracteria di caracteria di caracteria della
primi moste volte, beache con difficoltà, e molto tempo fi curuso, e fi finano.

Reith hort de confiderare, é il male di Giousana de Blanca da-Montillo, riportato nel prime Procefico ci Titolo e Primum-Montillo, riportato nel prime Procefico (Titolo e Primum-Montillo, riportato nel prime Pracefife funcioni à Carcret le de Blancas. Donce fi porra l'étame de Dotor Dos Francefico de los Bohoyos, che medicò quell'inferma, fulle Cancro vero e legitimo; e primieramente offeruo, che tanto l'Inferma quanto il Medico « alli quali d'eue credere afici più, per effere i primi à Entire, e conofectri il male, e la fiu qualità, anci più delli refinimoni, de vitto », d'auditu, che non fono dell'arc; nongia piralmo dell'id boleti, lanciagniri, e delle Frare; mà dolo inproprefindeditefame; e chelli Trafilmoni) fi positio dolori e d'alcuni delli Tettimoni, pi filse dellore, granifico, i derificio, ma tal modo disfeccicher in genery il dolore, compete ad ogni for-

ele di Tumore, eccetto, che al Scirro che è indolente; mà delle pulfationi lancinanti, e delle Fittate, che è il specifico segno, & Il più necessario ad accusarsi , non si dice cosa alcuna; Anzi offernando circa il dolore, quello, che depone nel fuo Bfame il Medico. troup, che comincia il racconto del male dell'Inferma, cheera fette anni , che lo foffriua , e l'esplica solamente col nome. d'ardore in Summ. Num.4.dice : Quando fentiua aleun'ardore nella Zinna predetta , e da otto giorni prima che foffe aperto detto Tumore chiamo l'Inferma quello Tellimonio col motino d'ellergli accrefeinte l'ardere con gran dolore : Da quefte parole fi caua , che l'Inferma fentiua prima l'ardore, e vicino all'apertura del Tumore crebbe il gran dolore . L'iffessa Inferma num, 20, denone , e dice = Andò passando li detti due anni, nelli quali creseena con... augumento detto Canchero, fentendo fieri/fimi dolori, e non potendo flare à giacere Ore. Parla dell'ultimi due anni del fuo male , e vicino all'apertura, quando il Tumore era fatto grande: Da tal deposizione, non si caua, che i dolori fussero da principio laneinanti con le Fittate, conforme doueria hauer fentito, e prouato fe fosse stato vero Cancro, soprauuennero i dolori all'ardore, e soprauennero nell'vitimi due anni, quando il Tumore era diuenuto tanto grande, che occupana la scapula, e sotto al Braccio, e di necessità doneua, non solo strozzare i vasi, ma comprimere tutte quelle parti, e consequentemente premerle, distenderle, tirarle, e corroderle, & in tal forma cagionarli dolori grandiffimi; & in oltre di più . la materia racchiusa nel Tumore . ex mora diucnuta acre, e mordace con la fua attiuità, corrofiua, pungeua, e corrodeua le Fibre, e fuftanza della parte offesa, doue fi era flagnata, & accresceus la causa del dolore massime in quell'vitimo tempo vicino all'apertura del Tumore, e se non eraper la quantità, era per la qualità diftendendo la parte offefa . Di più nella deposizione dell'Inferma si dice num. 17., che li primicinque anni del Tumore fensibile nella Mammella finistra. Portò sopra la detta Mammella vna Piastra di piombo di mezza libra di pefo, con tutto ciò andaua erefcendo il Tumore, fin qui l'Inferma non parla di dolore di forte alcuna , & in specie dellancinante, che in questi mali si sente qualche volta da principio: ne parla di dolore ordinario con tutto il peso di mezza libra di piombo, portata fopra la Zinna continuamente, feguita l'Inferma à rappresentare num. 18. Che al fine di eff Anni cinque, nell'altri due Anni bedendo, che andana sempre più crescendo, e che la detta Piastra s'era leuata perche già non fi poseua più foffrire , flante che bauena fatto piaga nel canale delle Mammelle. Dunque se crebbe il dolore pote ciò essere per la piaga cagionata, per la portatura d'anni cinque della detta Piastra di piombo di mezza libra di peso, hauendo piagata... la Cute specialmente nel canale delle Mammelle . Replica. doppo l'Inferma num. 21. Andò paffando il desti due anni, nelli quali cresceua con augumento il Canchero, sentendo sicrissimi dolori, non potendo star à giacere con susto il Corpo, se non. con la metà d'effo, fe non con la Cintura abbaffo, e dalla Cintura in su appoggiata alla Testlera del letto . Dunque quefii fieriffimi dolori foprauenuti doppe l'ardore, e doppo passati cinque anni, e fentiti folo nell'altri vltimi due anni, nelli

quali il Tumore crobbe con tale augmento, che si ra dilatato sino fotto al Braccio verso le Coste, si che (repico ) i ficrissi dolori il sossilo alla contra dell'amore per compressome dell'amore per compressome dell'amore per compressome del dell'amore per compressome dell'amore per contra concedere, che trà le foccialità di devis inferissimi dolori vi suffero i lanciantà, o le strate te si che pare, che manchi il primo segno vinuoco se distintiuo prima deller aperto, del vero, e legitimo Cancro prima d'eller aperto, del vero, e legitimo Cancro prima d'eller aperto, del vero, e legitimo Cancro prima d'eller aperto, del vero, e legitimo Cancro.

L'altro fegno vniuoco, e distintiuo, deue esfere, che aprendosi il Tumore fiimato Cancro, deue vicire vna materia di color foico, e fetidiflima, come fopra fi è ftabilito, e prouato con tant'auttorità de' Claffici Scrittori, mà confiderando, che anco quefto fegno particolare manca nel male descritto della sudetta Giouanna. poiche, tanto il Medico, quanto l'Inferma, e tutti i Testimonii depongano, che nell'apertura del Tumore vicì in copia acqua chiara e fenza fetore, mi pare, che cresca la proua, che questo Tumore nella Mammella di Giouanna de Blancas, non fusse Cancro vero, e legitimo, e che non fusse di quella specie, che Hippocrate, e tutti li Auttori chiamano incurabile, & infanabile, mà che fusse vn'altra specie di Tumore, che s'assomigliasse al Cancro, auendo l'altri fegui accennati di fopra communi al Cancro & all'altre specie di Tumori simili al Caucro, che secondo il volgo vengono anche giudicati per Cancri illegitimi, li quali fecondo l'Auttori, e secondo quello, che alla giornata si osserua in... prattica, alle volte ammettono la cura, e possono, sanarsi . Anzi l'istesso Medico, che curò detta Inferma numero a, giudica l'Infirmità, quali incurabile. Dunque non lo ftimò per Cancro veros e legitimo; poiche ogni femplice, e poco prattico nell'arte Mediea , e Chirorgica , sà molto bene , che il vero Cancro è di fua natura incurabile : ma mentre il fudetto Medico giudica , & afferma con la particola quasi incurabile, dunque giudicò difficile assai la fua cura , non simpliciter , & absolute incurabile , e mentre mancaua la conditione fine qua non dell'incurabilità , mancana l'effenza del vero, e legitimo Cancro.

Per rispondere qualche cosa al problema proposto, cioè, se l'vmore acquoso vícito dalla Mammella Cancherosa si opponga alla natura del Cancro, e che fauiamente si è risposto, che non si oppone: Ancor lo lo voglio concedere, flante la gran copia de vafi linfatici, e lattiferi, che compongono la Mammella; nè fi può negare, che facendosi va Tumore in vaa parte, e poi rompendosi, non abbia da vícire quella forte d'ymore, che abbonda in quelli vafi, che compongono quella parte offefa, & aperta; ma non... per questo cammina la conclusione; Dunque il Tumore era Cancro : poiche per coftituirlo tale, ci vogliono li fuoi fegni fpecifici, & in particolare oftre l'altri fegni communi ad altri mali confimili, el vogliono in specie, doppo rotto il Tumore, che la materia, che esce lia nigricante, ò in tutto, ò in parte, quando vi sia miscela d'altro humore, e che sia la materia setidissima : anzi il Teflo di Giulio Cefare Claudino refp. Medie. 35., che si porta per confirmare l'opinione di chi conclude con l'affirmativa il Problema, diffintamente lo decide; dice dunque Claudino, parlando ele maie d'una Mammella d'una Monaca : Pofteequam à quinque amin's Tomis y pair in parte foprieris Mamme fuilfree, inequalit, édetas : Challego mode limidat , Changlar estaberraist, quamin establirifiamm aeroinneais confliction celo fogiunge : En alera vo parte pour despound indement quinque morfe fogiunge : En alera vo parte pour despound in medelmo calo fogiunge : En alera vo parte pour despound in mort gainque morfe des entre morte parte forme de la morte de la comparte del comparte de la comparte del comparte de la comparte del la comparte de la compa

pidebitar . Mi pare di poter con ragione concludere, che essendo mancanti li due fegni vniuoci, e distintiui del vero, e legitimo Cancro, cioè , le fittate, ò dolori lancinanti prima di rompersi , e l'esito della materia nigricante, e fetidiffima, doppo rotto, non fi possa chiamare, estimare vero, e legitimo Cancro, mà Tumore simile al Gancro, ò Cancro spurio, ò Tumore di mista natura, ò come dice Willis, quando vuole esprimere vn male; che hà somiglianza d'vn" altro male, benche sia di diuersa natura, & essenza, lo chiama con quel termine à modo , così ancor lo dirò , Tumor Caneberofo modo le babens, ò vero dirò di quella specie de Tumori, che il volgo chiama Cancri illegitimi conforme anco in libro de Tumoribus, 60 Morborum differentifis, ci infegna Galeno , quando dice : Caneri alli funt legitimi , qui à simpliei bumore fiunt ; alij verd fouris , qui à mixta materia producuntur. Dunque, se non sono Cancri legitimi, é veri, ma di natura mifta, non faranno infanabili; così anco quello descritto nella Mammella della sudetta Giouanna de Blancas non si dourà ammertere sotto la rigorosa sentenza d'Hippocrate d'incurabile, & infanabile; ma bensi, que ad effentiam morbi , di cura difficile, dal detto Hippocrate registrata con quelle parole , Difficilis Iudicationis .

Confiderate però à minuto le circoffanze del male della fuderta Giouanna, e la forma con la quale fegui perfettamente la fua fanatione bifogna confessarla non solo per prodigiosa, mà per miraco-Ibia; poiche vn male così fillo, e così pertinace di tanti anni continui, sempre più crescendo di mole la parte offesa, con dolori fieriffimi, e continuati; per li quali, non folo non poteua mai dormife la notte, mà ne anco flar colca nel Letto; e fentendo, che da tutti li Medici, e Chirurghi, che l'offeruorno li veniua difperata la falute, con il raccomandarfi viuamente al Beato Solano abbracciando il suo Ritratto cessare in volistante quelli sierissimi dolorise dormire profondamente tuttà la notte, la mattina fuegliarsi fenza verun dolore, poter andare alla Chiefa all'Altare del Beato per comunicarii, e renderli gratie, e supplicarlo per la gratia della totale liberatione di si graue male; di più appena tornata à Cafa , d'improuiso rompersi , anzi scoppiare tutta la Zinna, in iftanti apririi tutta, e con impeto firauagante sbruffare i Circoftanti, & il muro conuicino, con vícire con flupor di tutti mezzo boccale d'acqua chiara fenza fangue, con tutto che la parte difrotta fuffe piena di vall ânguiferi, e quefti per la longhezza del male diuemuri turgidi, e varicosì, e detta acqua vicir fenta. Etore, benche nel Tumore fi fufir raccolta, e trattenuta per gran fipatio di tempo; la noitre causiff fuori dell'apertura dal Chimrgo, i muocando l'aiuto del Beato Solano, in va fol'atto, con vna femplice molletta, tutta la membrana, che à modo di follicolo racchiudeuta si gran copia d'acqua chiara, l'eftratione feguire fenza va minimo dolore della Pariente, e fenza verun fegno di fingue, e trà l'apertura fuperficiale, se il vano interno della Mammella, cheà propottorio della quantità dell'acqua, che contenena, refitar con il grande; e così conceuvo, che vi potena capire van Pagnotta d'otto oncie, anzila prima volta medifi al dietto Chirugo, vi capirano otto innolti di filacci, per tafle, e ciafcheduno d'elli grandi quanto van Ouo.

Questa Piaga di più così grande, e profonda, che arrivava alle Cofle , cicatrizarli , e riempirli d'ottima carne , e fanarli affatto in... noue giorni, come tutto flà registrato nel Processo, e suo Sommario merita titolo di fanatione miracolofa : poiche confiderate à minuto tutte le descritte particolarità , e circostanze, e confiderato il modo con il quale fi fanò affatto quefta forie' di male, e fuanirono tanti graui, e penofi accidenti, & in specie inuocato l'aiuto del Beato Solano, & abbracciato il fuo Ritratto ceffar fubito quelli fieriffimi dolori , è vn'enidente fanatione , che fuperat vires Nature , e con tutto , che Natura fit Morborum medicatrin, replicò, che questa forma di fanare, non folum excedit viret , fed etiam ordinem ipfius nature ; poiche la natura opera. con tempo, e nelli mali opera con ordine di digerire, di concocere, e di separare il puro dall'impuro , e queste operationi le sa cum tempore proportionato, anzi prima di ridurre l'ymor peccante. à vera cotione, dimoftra chiaramente con i fuoi fegni antecedenti , la separatione, che sa del puro dall'impuro, e con la remissione dell'accidenti di esso male, persettionando l'opera gradatim cum tempore, e non in iffanti, e fe bene per le ragioni fopraponderate, e per l'auttorità addotte fopra l'effenza del male della detta Giouanna, non flimato Cancro legitimo, nè male di fua natura infanabile; giudico però che la fua fanatione, nel modo; forma, e tempo fopra descritto, sia seguiro per gratia speciale di Dio Benedetto, e per intercessione del detto Beato Solano, al quale il giorno antecedente, anzi il giorno iftesso si erano feruorosamente raccomandata la Patiente Giouanna, la Figliuola, & altre Persone diuote, e pie, giudico, dico, & affermo la fudetta fanatione di Giouanna de Blancas per miracolo, non di prima, mà di feconda specie, ò di secondo grado del detto Beato Francesco Solano.

Il medemo Zacchia nel detto luogo più chiaramente cipone : Dicitar autem miraculum , cum effectus praductus ell cutra ordinem. à natura datum , vt quod quis subità , & incontinenti à morbo aliquo fanciur , nulla prauia humorum collione , ve Secrus Petri à Febre ad Christi nutum, ot si naturaliser sanari debuisset, oparteret per humorum alterationem , O concollionem morbam superatum ira, ordine auem ipfa feruat natura in ambigendis Morbis Ge. Come dunque non si vorrà afferire la detta sanatione per miracolosa dell'accennato secondo grado, mentre segui in vn male di tanti , e tanti anni , di essenza , e natura mista ; Tumore di sostanza duro , com-, posto da varij,e diuersi vmori, come sopra si è descritto, rompersi, e fanarsi nulla preuia bumorum concoctione, come accenna Zacchia; anzi per la fua fuftanza, e natura eccedente nella durezza, e per la fua pertinacia di tanti anni incapace di cotione, di più ceffare in... iftanti li fierissimi dolori della Mammella all'applicatione del Ritratto del Beato, rompersi in instanti, e con impeto stranagante. il Tumore della Mammella, & vicire mezzo boccale d'acquachiara, eftrarre il Chirurgo con femplice molletta in vn folo atto. tutta la membrana del follicolo, che conteneua detta acqua, e cheera in quel gran vano doue poteua capire un Pane d'oncieotto, e questo gran vano riempira di buona carne se sal darii affatto in noue giorni; vedo, che si verifica quello, ehe di fopra dice Zacchia = Qui subito , O incontinenti à morbo aliquo fanetur == E fe bene lo spatio di noue giorni , non è subità , O incomtinenti , con tutto ciò, in quello caso, non si ricerca vna inflantaneità Mattematica, come diffingue P Eminenti fimo Lauria de Miraculis Disput. 20. Artic. 20. Numero 866. , vbi probat inflantancitatem non tollere fpatium decem dierum. Dell'ifteffo fentimento fono Contelori, & altri Claffici Auttori riportati dottamente, e con grand'ingenuità nel Sommario del Processo; contutto ciò fi può dire fanatione inftantanea respective alla qualità del descritto male; poiche quando è successa qualche cura di simil male, non sono stati bastanti li mesi, e molte volte gli anni à sanarlo affatto, anco con più efatta cura, e diligenza de Professori, con Balfami, & appropriati medicamenti, adoprati fecondo le regole dell'arte loro, e pure nella cura della sudetta Giouanna, non folo non vi furono applicati tali medicamenti specifici , ma quelli, che si applicorono, come si riferisce nel Sommario sudetto , cioè quelli fatti nel principio del male della Patiente , furono inefficaci , e contrarij all'effetti , che produsse il detto male , non folo nelli primi anni, mà anco nel fuo profeguimento, e quelli medicamenti, che furono applicati nel fine del fudetto male, furono cost semplici, & insufficienti à produrre in si grande, & in tal pertinacia di male, vna così follecita, e sì perfetta fanatione. Dunque si può apertamente affermare, che quanto alli remedij fatti furono contrarij toto genere alli effetti , che produsse il male , e quanto alla fanatione è ffata toto genere contraria alla forma,che tiene la natura in sanare tal sorte di male, siche si deue con ragione replicare col fopracitato Zacchia = Productut eft extra ordinem à natura datum; Dunque concludero col medelimo = Dieitur autem Miraculum; affirmandolo per Miracolo secundi generita fatto da Dio per intercessione del Beato Francesco Solano, le di

cui rare, & Heroiche virtu, e suoi gran Miragoli, sono già stati pienamente per il passato appropiati dalla Santa Chiesa Cattolica nella fua Beatificatione, e percio in affermare per miracolofa la fanatione del sopradiffinto,male della sinifira Mammella dell'accennata Giouanna di Blandas da Montello, fermendo pro peritate, spero di essere esente dalla taccia, che si da à Coloro, che Piumo effe credung pro enifismatione ; O veneratione mentiri .

lo Angelo Medie Medico deputato en officio dall'Eminentiffimo, e Reuerendiffimo Signor Cardinale Bichi, e giurato in mano di Sua Eminenza, così giudico , mano propria . Questo dì 15.Mag-

gio 1702. . 41

Gio: Battifta Pieri Chirurgo Deputato en offich dall'Eminentiffimo, e Reuerendissimo Signor Cardinal Bichi, e giurato in mano di Sua Eminenza, così giudico, mano propria. Questo di 16. Maggio 1702.

REVISA.

Andreas Pierius Subpromotor Fidei.

# Limana

CANONIZATIONIS

# B. FRANCISCI SOLANI

Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia.

#### SVPER DVBIO.

An, & de quibus Miraculis conflet in cafu&c.

of fignanter super primo Miraculo,

aliàs tertio.

# Sanationis Ioannæ de Blancas ab afferto Cancro.

Consultatio Medico-Physica pro veritate D. Antonij Placentij Collegij DD. Medicorum Vrbis, or Medicorum Archiospitalis S. Spiritus Decant i.

#### Beatissime Pater.

6. Vnico

Respuiser hie Morbus

a zerone caneri legi
imi, & afferirur este

Morbus esseroses. At

som exiede extendiere

sera ratione Mira
resis eius fanatio a quin

porient fernatur, haben
dam este prò veco Mira
zeulo ferundi generia.



VSSVS Ego Deputatus ex Officio ab Eminentiffimo, & Reuerendiffimo Domino meo Cardinali Bichio huius Caufe Ponente, proferre, & interponere meum Iudicium fuper Cafu miraculofo, jamdudum obferuato in Joanna de Blancas, vifis cunfiis, & diligenter examinatis Depofitionibus Te-

fitum datis i i Summario fuper eodem; necnon Iudiciis Medico-Phyficis fapientifimorum Doctorum, & citra adulationem, profeffus femper candidam fidem, nudanque veritatem, fubramento , quod pratlitti in manibus dicti Eminentifimi, cuerendifimi Donnii mel Cardinalis Bichi abuno circa um fuppofitum , quod prafata Yecunina in finifira Mamlaborauciti voro, & legitimo Cancro, cuius, que ibi recementur fignamihi videntur aquiuoca , & fallacia . Etenîm flocce penfis depolitionibus emenatis à Viris, Formitifque. de quidditate Cancri Imperitis, & Ignaris, quos, & quas credibile oft pronunciaffe ; Immò , & ex abundantia Cordis magnificalle, qua à Peritis potius dubitanter, quam affertiue proferri audiuerant : Scilicet à Medicis , & Chirurgis , oui Tumorem inspexerunt, quemadmodum ipsamet Joanna Examinata. fatetur Numero 21. - Hauendola veduta li Medici; e Chirurghi, che all'bora stauano in Montilla, quali erano il Dottor Tobar il Vecchio, e suo Figlio Gio: Bernabe, Don Franceso Solano, Don Francesco Bohoyos Medici , & Andrea Gabrielle, Franeesco Michele . e Giouanni de Aguilar Chirurghi &c. Ipseque Medicus Bohoyos, cum prius denominauerit - Scirro, alias Zaratan , post verò Canero non vicerato, manifestat suam hæsitationem, & perplexam opinionem in determinando, an ille Tumor effet quid medium inter Scyrrum, & Cancrum, iuxta Doctrinam Roderici à Castro; an verò legitimus Cancer, cui potius lib.1.64P.21. videtur conformasse suam ratiocinationem, & curationem., Quaproptèr eo minùs prædictis Testibus Imperitis credendum est, quemadmodum in simili docuit Tacitus, quod Plebi non Iudicium , non Veritas ; quibus tamen Plebeis , & Imperitis videtur credi posse circa reliquam seriem sasti sed non circa statuendam effentiam Cancri ob corum incapacitatem.

Ex præmissi igitur resultat, quam debile sundamentum Originis habuerit prima affertio Cancri, à quà successiue derivarunt iudicia erronea quidem, sed excusanda corum Doctorum, qui cum Tumorem non viderint, hec tetigerint, fed in abstracto seribentes,& creduli admiserint fallissimam hypothesim; Mirum non est, quod sub bona side remanserint decepti. Ad iustificandam igitur meamCancri negatinam affertionem liceat mihi iam octogenario,& per fexaginta annos in Arte Medica versato, cui, per varios vius artem experientia fecit, monere, non esse fidendum fignis aquiuocis, fed attendenda vniuoca, eorumque concurfum ; quia , ut monet Hippocrates - Similitudines morborum Peritissimis etiam Medieis quandoque errores imponunt i & cecisist Dantes - Veramente più volte appaion cofe, che danno à du-

Bitar fulfa materia, per le vere ragioni, che sono ascose. Recensendo igitur tria prima figna descripta in dicto numero 2. - Vn Tumore affai negro, e varicofo con molta durezza &c. Animaduerro ea esse aquiuoca, fallacia, aptaque decipere poeius inexpertum Professorem; quam versatum, sagacemque Semem , perspicaciorem acumine mentis , quam Oculorum ; Nam quoad primum, illa verba - affai negro - videntur hyperbolica, tanquam denotantia intenfam nigredinem, que Cancro, nondum vicerato non competit, eique neutiquam attribuitur à Scriptoribus , quia Galenus , & Paulus Ægineta, tribuunt colorem fuscum , fine livescentem , Ætius , einericium , ad rubrum vergentem, & aliquando fublividum . Auicema fuftum; Alii, liuidum, & lufcum; Alij medium inter rubrum, & liuidum; Alii plumbeum; Alii nigrescentem, scilicet, vergentem ad nigredinem; qui in ftricto feufu eft liuidus, feilicet, non plene niger; Adeoque iuxtà axioma logicorum, quod nimis probet with probat.

as feits enim i & etate pomeció Mulleribus; ciudinodi erat bar loncia y vidua Montilian, cui iamdudim mentinule benerature here loncia y vidua Montilian, cui iamdudim mentinule benerature enimente enim

Rursus considerandum est, quod cum in statu sanitatis Papilla denigrata Mammarum Muliebrium, huius conditionis cum suaambiente Areola pariter denigrata præfeferat circumferentiam eius numifmatis , vulgariter dicti Piafira , vel faltem di mezza Piaftra, refultat per necesse, quod in statu morboso. quando tota Papilla cum dica Areola à subjacente àliquo Tumore distenditur, & explanatur; In tali casu nigredo illa euadit, & comparet duplò, vel triplò latiòr, & sic apta imponere portentosam nigredinem cuicumque Imperito. Viterius, cum liuor Cancri ab aliquibus Scriptoribus vocetur plumbeus, ad excludendum. hoc fignum in hypotefi à ratione vniuoci reflectitur, huiufmodi plumbeam affectionem euenire potuisse à lamina plumbea Mamma applicata; de qua ipía Ioanna depofuit Num.17. - Nelli cinque Anni porto sopra la detta Zinna vna piastra di piombo di mezza libra di pefo , che fi ricorda, che glel'applicò Don Francesco Boboyes Medico &c., Cuius diuturna. & compressiva gestatio, quemadmodum fuit potens sterni cutem vicerare, confitente ipfamet num. 18. - Haueus fatta piaga nel canale delle Mammelle - Multò faciliùs fuit potens imprimere fupra Mammam., magnum liuorem aptum in mente Bohoyos confirmare, & inprafatis Medicis, & Chirurgis successive aduentantibus excitare opinionem Cancri. Eosdem pariter denigrationis essectus, suit quoque potens imprimere Explastrum ex herba Solani , de quo Bohoyos deposuit num.4 .- Sin d'all'ora si serui de medicamenti, che l'induriffero &c., come fono le Foglie del Solano Ga.quorum fuccus, vel Emplastrum, tamquam denigratiuum partium, quibus apponitur; Ideo iuxta Botanicerum affertum, vocatur ab Hispanis Yerna mora; & à Gallis Morella, quo nomine eam vocat ipfa quoque Ioanna , num. 19. - gli fu applicato on Empiafire di Morella &c.. Adeò vt stante dicta naturali nigredine cutis , ob subiacentem Tumorem dilatata, adauctaque à diutina supergestatione laming plumber, & nigrigantium succoru, vel Emplattrorum, mirum effe non debet, quod Medici obiter accedentes, & ipie quoque Cordubenfis remanferint decepti.

Succedit fecundum fignum — Vartess, quod partier est equitudcum, & fallax, quai implicatio illa Venarum unmidarum, & ringricantium, son seuper, & prefertini n Casu, de quo agitur,
procedit à Sanguine atrabilari inibi concluso, v in vero Cancro, fed postius a compressone, & asiquali frangulatione Venarum Mammariarum externarum, qua in Muliere, que iam lactauri faste lasiores, a termissiones, quandocumque accidat, quod
ârbulacente asiqua materia tumedaciente eleuetur, ac distendatum Maumar, exdem comprimantur, & quasifi stragalentur, & for

ab aliquatenus ibi prapedita circulatione earum, Sanguis remoratus, incrassatus, & obscuratus, occasionem przstitit hujusmodi varicofitati, quemadmodum fieri videmus in Venis infimi Ventris, quando occasione hydropis à subjacente sero, vel siatu, externa ejus Cutis distenditur, representando Vtrem, vel Tympanum.

Sit pariter quo ad tertium fignum - Con molta durezza &c. Advertendo ad ea , qua docet Galenus , nempe durum aliquid fieri, aut Lib.5. de fimpl. à siccitate , aut à Concretione , aut à nimia repletione vebementer med. fac. cap. S.

diftendente &c. Quid quid enim dicat Medicus Bohoyos num. quarto: Che la Cauja materiale di questo Tumore, che pativa detta Inferma , era l'humore melanconico atrabilare , il quale flante la jua acceffiva, ficcità, è qualità terreà &c. In dubium eft, quod dantur aliqui Casus, in quibus materia serosa, aut slatuosa, aut utraque conclusa, & coarctata, sufficiens est præsuppositam duritiem, repræsentare, juxta exemplificationem, quam ibi subjungit Galenus - In iis , que plena funt velut Vtres, Vefficeque, neutrum latus in fe cedit, nec tamen, quod cont netur durum eft &c.; Idemque experimur in Folle pugillari: quam veritatem fagaciter recognovit, & comprobavit Rodertcus à Castro, ubi tractans de fluidis excrementitiis corruptis & vaporibus flatulentis inde resultantibus, sic adequate ad Casum Joanne de Morb, mul. lib. Blancas effatur - Ex bis in Mammis receptis tenfio elevatur . er cognoscitur, quia dolor adeft acutus atque tenfinus, ut eft flatus conditio , Cor dolitat , communicato etiam flatu , Mamma prefertim sinifira turget simul cum Brachti , & totius lateris Costarum , & Scapularum cruciatu . Cum bis enim partibus Mamme colligantiam habent . His verò [ymptomatikus , plerique decepti Tumorem bunc Cancrolum effe fapistime judicarunt erc. In cujus deceptionis infortunium incurrit quoque Bohoyos, attendendo hac alia fallacia, & aquivoca figna à se observata, nempè ardorem dolorofum, num.4 .- Col motivo di effergli accresciuto l'ardere, con gran dolore &c. Col motino delli dolori che erano fopragiunti all'ardore &c. Ea incumbente namque Tumore, & ftricte alligata dicta lamina plumbea, compresso pectore, & prasertim Corde, quod est fons, & focus caloris, & ab humore concluso ob longam moram reddito acriore, vellicatis, punctifque membranis circumstantibus, difficiliore reddi respirationem, & dolorem cum ardore persentiri par erat ; que quidem signa, non tam dicto Tumore flatulento, sed etiam lymphatico communia

Intered omittendo magnitudinem , & profunditatem pariter communes alijs Mammarum Tumoribus diuerse nature, animaduerto, quod in dicta Ioanna non aderant, nec observabantur duo alia pracipua, & diftinctiua figna Cancri, à Scriptoribus regiftrata, quorum vnum est, dolor lancinans, seù pungens, acutus cum ardore, quem Forestus, Pareus, & Peccettus cum aliis exprimunt, quasi pungentium Acicularum candentium, de quo figno in dicto Summario, nec verbum quidem: Et alterum eft. quod Cancer non folet vnquam deuenire ad fuppurationem, seu maturationem, sed potius ad corruptionem sphacelosam; nec difrumpi de repente, nec eiaculare materiam purulentam, aut aquosam, aut flatuosam, sed per erosionem paulatim vlceLib. 1. Chir.

9 o lenté extillare Savien, ami Francia mente filoriter en , espla, de lanté extillare Savien, ami Francia mente delicriquem Activ, cui prente il sul Recentiores addissinte Recentior promunciade e . Savier a moitit facilifiques, de copiaginam , de quilqui hidera. Le pritér per deviam quiden , de de faia qualqui hidera. Le pritér per deviam quiden , de de faia qualqui chian. Per tire demonstratium ratiocinium corruit, de cuancicit meo didicio , la la efigitama Cancer, quala ciuldica infanishitista, de-

ducta ex prædictis fignis. Percunctabitur igitur aliquis cuius generis fuerit ille Tumor, qui .. Subortus in finifira Mamma,per septenujum diuexauit hanc Mifellam Ioannam? Dico , quod fuit Tumor fpurius , resultans ex lympha, vel fero , cum admifto flatu , reftrichis intra folliculum membranofum ad modum hydropis particularis, prout obfernare est in hydrocele, hydatidibus, aliifque aquosis, & flatuosis Tumoribus, superuenire solitis in varijs Corposis partibus. Mac veritas probatur , non tantum ab actione lefa , quatenus omnia fymptomata, que paffa fuit verificantur in huiufmodi fpurio Tumore, iuxta exemplificationem fuperius recensitam, per Rodericum à Caftro; sedetiam ab exeunte, quià inxtà vulgaeum adagium :: Exitus alla probat : Nam Bohoyus primus Teftis fic deponit de auditu num. 6. == Gli differa, che il giorno antecedente crafi aperto detto Tumore fenza incissione per arte ; mà Spontaneamente O.c. Et num. q. == Gli firuppe desto Tumore in maniera, che tutte l'altre Denne, che flanano vicine attorno al Lette , spruzzò , e macchiò la materia, che saltò fuori di detta Zinna , con fcoppio Orc. Et num. 10. == Li pure bauere intefo dire. effere come acqua detta materia Ge. lpfamet Infirma de vifu . & de facto proprio num. 34. fubiungit == Repentinamente fece la. Zinna un fcoppio , e gli fi ruppe la pelle , ufcondo fuori la quantità di mezzo Bocale d'Acqua chiara , con santa pielenza , che fpruzzò nella muraglia . O ad alcune di dette Perfone Occ. . che flauano profenti Co. Joanna Ximenez de vifu fic confirmauit num. 82.= Diede on scoppio la Zinna , bussando tauto forte suori , che spruzzò ad alcune di quelle, che ini flauano, coma mezzo Bocale d'Acqua. chiera feuza linee di fangue O.c. Le Brigida pariter de vilu, tic repræsentauit num. 95. : La Zinna fece on scappio molto gagliarde , come quando fi tira un vetro , e busto fuori come tre Fogliette. d'Acque , ftante le chiarenza , che bauca fenza fangue Orc. Ex quibus Phanomenis per medicophylicas rationes, & coniecturas, clariffime mihi innotescit : Primo , humorem , qui profilit fuiffe lymphaticum illuc paulatim depolitum, & congeftu à Vafis lymphaticis, per confensum à toto, & pracipue ab Vtero, & hyppocondrijs, qui humor fi collectus remanfiflet, in Vtero conflituisser hydropem Vteri, à quò tamen per mutuum circuitum ab Hippocrate fignificatum fuit reiectus ad finistram Mammam, eamquam debiliorem, ibique inclusus remansit; Secundo, qued illa Pellicula, fen inuolucrum membranofum faciliter, indolenter, & abiq; cruentatione per Volfellam extractum ab Aquilario Chirurgo, indicat, quod erat folliculus, feu Cyftis, intra quem conclufa, & coarctata fleterat illa aquofa illunies, cuius crepitus fonorus, veiut perfracti Vitri, arguit admixtum erupifse aliquem flatum, qui meritò inter impetum facientia adnume-

ratur . Tertio, quod pienus, & tumidus ille folliculus residebat

fuper-

superficialiter sub Cute, & idcirò, non profundos, fed sua mole latum spatium occupabat , instar Guniculi infinuatus , & per filamenta membranola connectebatur membranz carnola, & musculis intercostalibus, quos comprimebat. Quartò animaduerto, quod postquam Tumor sponte crepuerat, & aqua cumflatu inde impetuose profilierat. Bohovus teffatur num. 6. fe. vidille , & observaffe == Efferui dentro ona cofa , come pellicola O'c. Et num. t t. teftatur pariter == Hauerli detto detta Inferma Oc., che Giouanni & Aguillar Chirurgo Oc.,li bauca causto fuori di detta piaga per la parte di dentro un pezzo di pelle O'c. Et propterea vnusquisque diù versatus in praxi medica. affeuerabit dictam pellem , feu potius innolucrum membranofum, contractum, depressum, & configuratum ad formam manus, fuiffe folliculum, intrà cuius cauitatem duz, trefuè circiter libra aque clare coarctate latuerant .

Eliminato igitur Cancro, & verificato præfato Tumore alterius generis, superest examinare. An subsecuta illa sanatio repentina, & exitu facilis, fuerit miraculofa, per intercessionem Beati Francisci Solani, vel naturalis? Verumtamen Ego bene examinatis circumstantijs enunciatis à Testibus, quibus circà seriem facti non ambigo, quin credendum fit, annuo, & confirmo fuiffe verè, & realitèr miraculosam secundi generis, juxtà tradita à Zacchia, tamquam successam extrà ordinem à natura datum. Nam quamuis hie Tumor fuiffet à Chirurgia fanabilis per foler- Qu.med. leg. lib. tem scissionem Cutis, cum Caustico, vel cum lanceola, quem- 4.414. 1. quest.3. admodum in longa praxi mihi pluriès observare contigit , ac videre extractos tumentes folliculos aliquando etiam prægrandes, velut Cucurbitas, vel Melopepones mediocres repletos, ac diftenfos humore lymphatico, & flatulento, aut alia quanis varia materia craffiore. Nihilominus ob peruerfam. & przposteram curationem applicitam à Bohoyos confitente num. 3. : Sin dali'bora fi ferni de' medicamenti , che l'induriffero Oc. Et num. 12. == L'effetto d'aprirfi detto Tumere fu totalmente contrario all'intensione , & applicatione de' rimedii , che tiene desti O.c., nempè repellentium, & indurantium, nec non alligate laminæ plumbeæ conftringentis, & comprimentis externam Cutim, Tunicamque folliculi, que iuxtà bonam medeudi normam, potius emollienda, & laxanda erant. Fecerat quidem Tumor meo ludicio transitu in infanabilem cu periculo, quod progresfu temporis, lympha illa conclufa, vel ob nimiam moram facta acris . & erofina, vel adaucta, & multiplicata, per majorem congestionem, adeoque impotens contineri intrà illud claustrum. membranofum compressum retrò à Coftis, & antè à Cute duriore i nimiumque diftensa transliret, vel per erosionem , vel per ruptionem intra przeordia, ibique Lztalem fyncopem, vel fuffocationem afferret ; cum fit axiomà certum, & ftabile in medicina ; quod quidquid, vel per incuriam , vel per inadequatam, & importunam curationem potenter opponitur fanabilitati , illud idem disponit , ad infanabilitatem . Imò multis ab hinc Annis hic Rome observani duos Religiosos, quorum vni in siniftra Mamma, & alteri in medio fterno lymphaticus Tumor diuturnus succreuerat, & ambobus, quamnis illuvies illa corrupta, non penetraffet ad inerà; nihilominus poft nimis tarda-



ya kam aperitionem Chirurgicam, camdemque materiam, quamuis tandem extractam, remanêre vicera fiftulofa , cum carie offium fibiacentium diù medieabilia, per folam curationem palhatiuam, fed radicitis infanabilia, y fique do obstem .

His Impostitis deduce cuidentiam mirsculi. Et primo à binflantaneitat diffriptionis esultats, non quidem et anturarei, ob excessim, feilicet, Tumoris, qui per illud oditiduum inisfectorbitantei aduculus, quis contrareium apparet ex relatione Boboyos, atteflantis num. 4, 0, 2, 12. Da ette giorni prime , the fife aperto detta Tumore, qualita Pellimanio ricomobile, the lagrafizza, c la qualità del Tumore, fusua, come quanta la videi la grafizza, c la qualità del Tumore, fusua, come quanta la videi la prima volta, che furia da cinque mifia eirae. Co-. Sed deducod mirabili effectu secuto post estudia preces, de lacrymas, lumocationem Besti Solani, de l'imposfitam Tumori cuidem Efficiene

Secundo, quod ex illa syneope causata ob nimiam spirituum effufionem, & deperditionem, que fyncope apud Medicine Patres, ; est Anima defectio in mortis confinio posita, ob quam sape Aegri moriuntur iuxtà atteffationes Joanna Ximenez, num.83. Cadde tramortita, flimando li circoftanti, che fosse morta, e di li à peco tempo tornò in tè &c. Nec non Brigitta Ruiz, num.95.,& 96. == Cadendo con la Tefta , e mezo Carpo in terra Ge. , e parue à quefla Teflimonia, O à gli altri Circoftanti , che cra rimafla morta Oce., O effendo paffato poco tempo tornò in sè &c. Nam. fenfus recuperauit, & regisit citrà mortem que facillime superuenire poterat , docente Hippoerate : Quicunque Empij , aus Hydropaci vruntur, aut fecantur, fi put, quit aqua vniuerfin. effluxerit , omnind moriuntur == Tertio ab indolentia partis, feù Mamillæ post difruptionem , attestante Bohovos , num. 10. == Quando quello Testimonio vidde aperta la piaga, li disse l'Inferma , the non teneua più dolore O.c. Nee non atteftante ipla Infirma, num. 6. 2: Che flaua fenza dolore alcuno . Cum enim dolor fiat à folntione continui , & Cutis , illa Mammam inuestiens , tamquam delicato, & exquifito fenfu prædita, effet anteà dolorofa; nec non in ea occasione passa fuisset scissuram violentam adeò grandem, ve intra cami quantuis depressam, & corrugatam, ex atteftatione Bohovos num. 6. 22 Vi capina sin, che la groffezza di vn gran pugno Oe. Debuiffet per necessariam consequentiam naturalem fentire maximum dolorem . . . .

Sed quis forfan aliquis fophilla cavillofas se verfixtus sabutendo relatione Boltoyou depoinents, numu. 4: Da suta gierna prima, che fifie aperta dette Tumore De. col mesimo di efforgli crefizione. Perdare con gran dolore se li entidos che Co-secologia ette foglia di luffojiamos, per la virtu aurectica e fluppidatius, che tiene Oe-s. Et replicatiis Num. 10.: Oliu giorna prima despringigli il Tumore de la colori prima despringigli il Tumore e con motius elli dolori ; che crana fipragioni ali araber ; che fetta foferan prima mella detta Zimon CP-; già popiticii li fogiame prima mella detta Zimon CP-; già popiticii li fogiame prima mella detta Zimon CP-; di popiticii li fogiame prima mella detta Zimon CP-; di popiticii li fogiame prima mella della Dodocho vi foporitico, di dolori fordi putta marram, 8: à Dodocho vi foporitico, di dolori fordi marram mella della della

Lib.4.cap.31. Stirp. luft.par.3. lib.4.cap.21. Sed facillime refellitur fophisma . Primo , quia beneficentia fomni, & indolentia neutiquam supervenerunt patlò post applicita ante octiduum, folia Hyofciami, fed post feptem dies, scilicet, post Inuocationem, effulas praces, & applicatam supra Mammam Effigiem Beati Solani, fic ipfa Infirma atteffante num-30 -= Abbracciatafi con detta Immagine continuando le fue lacrime, pregbiere restò senza uccorgersene addormentata con la consoluzio-ne di essergli misigati i dolori della detta Zinna, e nella mattina di giorno, che era già visito il Sole, marauigliatafi del molto tempo, che baacua dormita tutta la notte, fi ritropò fenza dolore alcano, e con la detta Immagine sopra la Zinna, come l' baaeua posta , e con molto follicuo O.c. Subjungendo = Quefta Teftimonia diffe, il fonno, che gli era foprauenuto, e qualmente fi ritrougua fenza. l'angolcie, e dolori, che baucua Oc. Secundo, quia fi illa Cutis remantiflet ftupefacta, & infensata, vtique non fuillet tam cito fanabilis, & Cicatrizabilis, fed potius corruptibilis, & mortificabilis. Tertiò quia ridiculum effet refundere indolentiam, ad dictum fomnum nocturnum, quandò ex deductis in Summario, constat eamdem incepisse per aliquot horas antè dictam difruptionem , & perfeueraffe , vique ad Cicatrizationem , & fignanter, quod quando Chirurgus extraxit dictam pellem, scilicet folliculum , Ipla Infirm'a atteftatur , num.40. : Che mon bebbe al cauarlo fuori dolore .

Quartò, ab incruentatione, quisí cum cadem Cutis effet irrigataplaribus vaskulis singuisferis, idemque folliculus haberet de necesté aliquas venulas, ad sin autrationem; impossibile viderur (murazliter loquendo), quado occasone illus improssitus violenta disruptionis, nec non extractionis follusii, per Volsellam non apparuerit aliqua sanguinis essuiso, prote testaur ipis Instrma, npum.a.=. Essuis caratte (man bauer bauen sides); nè effert

da quella proceduto fangue alcuno .

Quintò, à facilitate qua grandis illa fciffara, & debificentia cum vicere cauernofo, foatio nouem dierum, abfque eo quod narretur a liquid ichoris, vel pululentia emanaffe per fola lintetamina, & mel rofacetum, non modo coaluit, fed ad Cieatricem deuenti-Ex quibas quique Induficionibus, vique, & fuper abundanter

Ex quibus quinque Inductionibus, vinque, & super abundanter mihi videur verificari miscalum, super quo me pudet viterità disquierce, ac dedecce esse miniscencentem, & curiosim, quam fuciest Tacius quamus Ethiosius, admonens a Santissipor, e er reurensius visum de assis Deursm magic credere, guam sire e Quare depressi capite veneranta buca Beatum Serium De ibenchicum, & opitulantem, eidem toto corde me devouce, atque commendo.

Ego Antonius Placentius Collegy DD. Medicorum Vrbis, & Medicorum Archihospitalis S. Spiritus Decanas.

REVISA

Andreas Pierius Subpromotor - Fidei.

#### Limana

#### CANONIZATIONIS

## FRANCISCI SOLANI

Ord. Min. S. Francisci de Observantia.

Super Primo Miraculo, aliàs tertio,

Sanationis loannæ de Blancas à Cancro.

Consultatio Medico- Physica pro veritate

## D. PAVLI MANFREDI

Medici Collegij, Publici Lectoris, & Protomedici Generalis. .

#### BEATISSIMO PADRE.



tita di Nostro Signore, a dire il mio parere se in caso, che il tumore di Giouanna di Blancas rifanato all' innocazione di detto Beato, non fosse vero, e legittimo Canero, come jo piùdicai, che fosse per le ragioni addotte nella mia Scrittura , che io diedi fuori ftampata anni sono nella. Sacra Congregazione delli Riti, mà altra specie di tumore morboso; come credono, tanto gli Signori Medici Antonio Piacenti, & Angelo Modio, quanto il Signor Gio: Battiffa Pieri Chirurgo, se anche in euefti termini la fanazione di Giouanna fia vero, e proprio Miracolo.

Dichiaro, che se bene la Perizia di detti Signori apparisce diversa nella. qualità, & effenza di detto tumore, dalla Perizia, che io diedi , nientedimeno non fono discordi in quella parte softanziale, vniformandosi eli detti Signori Periti, & io in quelto, che la detta fanazione foffe vero Miracolo.

E vero, che io diffi, che il tumore di detta Paziente fu vero Cancro, ftante che dalle deposizioni de' testimonii risultano tutti li fegni , che conuengono al Cancro legittimo, il qual dicesi da essi, che vscisse in forma d' vna mano colle sue dita, che vuol dire colle sue radici, e si ponesse sopra d' va piarro vna Massa soda di carne, e non semplici Pellicelle .

E quantunque habbia mossa la mente di detti Signori Periti ad escludere l' effenza di Cancro quella copia d' acqua, che ne scarun, inducendoli a ffabilirlo per vn tumore aquoso col suo follicolo non solito per ordinario d' vnirfi col Cancro; Non ci rimafe però quefta ftraordinaria, mà possibile combinazione ( sopra di cui feci ancor io matura ponderazione ) dal giudizio, che noteffero ambedue congiungerii questi mali fra fe diverfi ftante l'offeruazioni del Mercartale tom. 2. confult. 70. oue adduge un cafo d' vu Capero nella Zinna con vn tumere ademaioso nelle parti adiacquei; Di Gio: Andio cent, 3. obfies. one porta l'iftoria d' va Cabere'nell' vtero con va rumore acquelo nel Tefficolo all'vtero iftetfo attaccato; e di Gio; Rondelejio Meibod, curand, Morbor. cap.23. pag. mibi 378. tite de Alamin. cangrer. que nagra vo cafo d' vo Cancro nella Zinna d' vn certo Mercante, a cui doppo morte reperte funt feri ampho-Fa quatuer, che se bene nou su questa raccolta d'acqua nella Zinna medema, come fu in Giovanna de Blancas, fu nientedimeno si congiunta alla Zinna nel petto, che si avvicina assai al caso d'essa; Tanto più che il Rondeletio hà per opinione, che detta acqua ivi fi adenaffe per l'iftefsa cagione, per la quale poté raccogliersi, e combinarsi col Cancro nella Paziente facata dal B. Solano: Soggiungendo il Rondeletio : Qued accidife puto propter laminam illam plumbeam, quam femper geftabat, & medicamenta fortitor refrigorantia, O repellontia, quibus ofus oft : 11 che e più verifimile in tutti due questi casi di quello, che alcuno crede f per impugnare la Malità del Cancro ), effere succeduto in Giouanna de-Blancas, cioè a dire, che la lamina di piombo da effa portata bauelle potuto indurre nel tumore fudetto il colore liuido, ò nero, che è con gl' altri fegni, quali in quefta erano conflitutiul del Cancro.

Se bene dunque jo hebbi giusta raggione di hauere vn opinione diversa da quella di detti Signori Periti circa l'effenza del male, concordo pero vnitamente con effi nel determinare, che questa fanazione fosse miracolofa, ò fia in riguardo al male da me creduto infanabile a o rispetto al modo tenuto naturalmente impossibile da detti Signori Periti , & egualmente da me, come in più luoghi ho toccato in detta mia ferittura dal S. Pariter secunda fino al fine, registrata nella Positione doue fermai in raggione di vero miracolo il riempirfi di carne quella gran cauità, lasciata doppo l'estrazione di derta massa di carne qualunque esta si fosse. Ancorche non sussistesse il supposto della fanazione da vo male da me creduto naturalmente infinibile, ful quale principalmente fondai all' ora il mio giudizio: Non hauendo tralafciato però di toceare come hora di propo ito giudico vnitamente con i detti Signori Periti eller vero miracolo la cicatrizzatione di caultà così profonda in tempo si brene, e fenza conucnienti , e neceffarii rimedii , il che eccede l'opera della natura, e dell'arte : Augumentandoli il miracolo anco da altre circostauze da me considerate nella mia Scrittura co-

me fopra .

Onde conchiudo, che se bene il detto tumore non fosse stato vero Cancro, nientedimeno, attese le sudette circostanze, tengo l'opinione de' sudetti Signori Piacenti, Modio, e Pieri, e con loro pienamente connengo, la fanazione di Giouanna de Blancas esse selfer stata miracolosa.

Paolo Manfredi Protomedico Generale.

REVISA

Andreas Pierius Subpromotor Fidei.

#### Limana

CANONIZATIONIS

## B. FRANCISCI SOLANI

Ord. Min. S. Francisci de Observantia.

Super codem Primo Miraculo,

Sanationis loannæ de Blancas.

Consultatio Medico Physica pro veritate

## IOANNIS TRVLLI

Medici Collegij, & Lectoris, Medicina Practica & in Romana Sapientia.

#### BEATISSIMO PADRE



Auendo la Santita di N.Siguore rimeffo all'Eminentiffimo Sig.Card.Bichi; come Ponente della Caufa Limana Canonizationis del B. Francefco Solano Minore Offeru di S.Francefco, vu Memoriale prefentato dal Poftulatore di detta Caufa, in piè del quale S.E.hauendo fatto referitto fotto li 27, Gennaro profimo paffato del corrente anno

1793, à tenore del conjenuto in detto Memoriale, che postell'lo effer ricerca dul detto Poflutatore da dichiarare la mia Perita fatta fopa a lafinazione di Giosanna, da cui fi liberara a lumi perita e futa fopa a lafinazione di Giosanna, da cui fi liberara a lumi unocazione, da intercefficone del detto Barranefo Solano, non foffe proprio, e legittimo Cancro, come lo lo giudicai, e prefetementen giudico per le moler ragioni a da ma addotta, e ponderate pella detta mia Perisia fiampata, de inferta nella Poficarone data in Sagra Congregazione de Riti, mà foffe altra-tipecte di Timpor Cancrofo, come tengono Il Signori Medici Amonio pi Escenti, de Angelo Modio, de il Chirungo Gios Battiffa Pierl, fi pofia tal hipotefi nell'effenza del male fadetto, fecondo il termini da chi Signori Medici confiderat, la fanazione fa sevo, e proprio Miracolo, e fe tale foffe flato il mio fentimento nella detta mia Perizia flampata, de inferta nella fudetta Poficione,

Dichiaro, che da fei fortiffimi motiui riceuei l'impulfo à giudieare, & afferire fermamente, che la fanazione della d. Giouanna di Blancas fosseflato vero Miracolo del B. Francesco Solano, delli quali.

Altri riguardano l'effenza del male à mio giudizio incirrabile per fua natura, come quello, che l'hò tenuto, e tengo vero Cancro, fecondo li fegni, che rifultano dalle depositzioni del'Teltimonij, che tutti conuengono al vero Cancro, se in specie, che fusile vicita vua massa foda di carne posta poi foren d'un piatto, i in sigura d'wan nano colle sue diraccio;

dire

dire colle sue radici, e non semplici pellicelle rome del Sigr Piacette, e Modio hanno supposto, e per consequenza Miracolo di sesono genere, come dalla mia Petizia dal S. Dasad primam sino al tine del S. Distruptio

Tumeris .

Altri però riguardano il modo della Curazione, come dal f. In quinto capite con li feguenti ofque ed finem, qual modo di curazione fucceduta nel Timore di Giouanna di Biancas, se bene suste stato da me sempre considerato rispetto al vero, e proprio Cancro per sua natura incurabile, i motini però fono facilmente addattabili à quella forte di Tumore Cancroso considerato dalli dd.Sig.Periti per quello che considera Zaccuto Luftano, interpretando la dottrina di Galeno, riferiti da me nella mia. Perizia nel S. Quam obiettionem, come per quello, che dice Fabrizio ab Aquapendente nel cap. 22. parimente riferito nel S.In quarto capite ibis Et licet Cancer fixus non fit, eius tamen curatio eft periculof a = di forma che; ancorche il detto male non fuffe Cancro, secondo il sento delli dd. Sig. Piacenti, Modio, e Pieri, m vniformo con li medemi di qualunque natura, & essenza egli fosse il morbo della patiente Giouanna, che la desta fanazione, quanto al modo dell'estrazzione, per la breuità del tempo, dentro il quale successe la cicatrizzazione, susse veramente Miracolo almeno di fecondo genere, per le medeme raggioni da me addotte nella mia Perizia nel S. In quinto capite .

quibus v fus eft .

Gio:Trulli Medico Collegiale, e Lettore di Medicina Prattica

nella Sapienza di Roma: R E V I S A

Andreas Pierius Subpromotor Fidei

## CONSVLTATIO MEDICOPHYSICA

### DOMINI LOPEZ

Philosophia, ac Medicina Doctoris

# B.FRANCISCI SOLANI

Super duobus dubijs excitatis in Congregatione Antipreparatoria babita 16 Septemb-is Currentis ami 1701. respicientibus Primum Miraculum.

Sanationis à Cancro Ioanna de Blancas.

# PRIMVM DUBIUM

An Aquosus bumer emanant è Mammilla cancerata opponatur Nature Canero ?

# Super quo negatiua datur responsio; vt infrà.

E Venjtas adumbretur iunta text. in I. filio quem 23.

ff. de librrs, O polleums, & vt onne dubium tollatur
circa pracularum B. Solani Miraculann, quo multirem cancro mamilla infanabili laborantem fanani;
problema illud ficat ingenione excitatum, itis fedula
responsione dignam in prasfenti diluendema j. An-

feilicet effuxus albicantis materia; feu aquofi humoris è pradicto tumore fponte rupto ; alicaus fit à natura Caneri ?

Propofitam difficultatem attingis non tamen foluit lul. Cæfar Claus.

din. respont, Medicz, p. Pozyadan uszist Feldi myana Cari-asamusat detana. Via al rem notram spectare bue. Kem inganengrediar, poi taura priis flaurie; yan Elliumi sprii yan singueaggrediar, poi taura priis flaurie; yan Elliumi sprii yan singueoff engliranionen openu que à se, a citi delissimi sprii voci acifi, spictare adaudam propisi farents sicres quen geories tausum miti modanda; a expendenda propono. Primum quimm sissum miti modanda; a expendenda propono. Primum quimm sis-

.

reura esfectus ille, quo nebilis bee Monialis desinesur, quoniam res bec apud me eliquam disseulaterm babet: elterum eris, au assessific earabile, sel praseruebilis. Tertium, Espostremum, quibur vis litecas, or Religiosam bane muliorem Medicus consseten

Circa igitur primum , fi fpetto preterita , affirmare cogor , vicus mamme illia finifira redolere ideam Carcinomatis ; fi verd prefentia anima adverto, longe abeffe à fimili affectu tale vizus , mibi videtur. Quantum itaque ad primum fpettat posteaquam à quinque ennit plque ad banc diem, tumor purus in parte superiori mamme finiftra, inequalis, dolens, & aliquo modo lucidus, ac venofus entuberauit, que omnia carafterifmam careino natis coffituant proculdubio malum boc Carcinoma erit confituendum 1 quod etiam. en prafentibus confirmare licet, nam egregis Veftalis, cum agat annum tertium quinquagefimum ( qui ctatem adbune morbum maxi me pronam reddit ) & mamina valde etiam eidem fubijet folita la: boret , ac in vicere quedam ad interiora retractio obseruetur , nons video cur malam boc eancrum constituere Medicus non cogatur . Ex altera verd parte quoniam vicus ibidem ante quinque menfet excitatum, maieriam ichorofam albam fere femper minimeque nigrigantem . fine fetore emittit , idedcancer minime bic locum babere videbitur .

Pi orgè vorisatem bane digneferera, ia memoriam (go resourem i d, quad lib. è da different, morion, a estili de tumoris tradicio Calen, alias fellicies legisimos, quia à fimpliei bu nore fiast, a situ verò fipurio esfe, quia à materia mista producentar qua confiltuto, deteo bratione dad Ver, velue, de quo agitur, concerplum sife fiel firation valle, quasiam sit à minera non finetro, sed minta. en atablis, do pisuis tenui del.

Sed quoad secundum propositorum attinet, slatto malum boc incurabile prorsus esse &.

l'Iac adducta funt, vt abunde pateat tumorem mamilla à B. Solano fanatum cancrosum suisse, & infanabilem, vt citatus Claudinus fatetur, qui licet Vir doctiffimus ambigebat tunc an legitimus cancer illæ effer, quia nondùm fua ætate adeò in aperto erat mamillarum ftructura, quam pofteà accuratior Anatome detexit: Illis nimirum inesse præter arterias, venas, & neruos, glandulas , vafa lymphatica , tubulos lacteos &c. Isbrand. Diemerbroeck Anasom. lib. 2. cap. 2. , Theeder. Craanen. traff. de Homine eap.40. : Ex quorum vaforum diversitate . humores etiam diversi emanant, prout videlicet hi, vel illi tubuli discissi, corrolique fuerint à scindentibus, & corrosiuis cancri ichoribus; quih ideò verus cancer, & legitimus effe definat, vt apertum fit ex traditis à lo: Dolas in Encycloped. Chyrurg. tom.z. lib.5.c. 8. : Materia diverfitat, que effuit ex cancro exulcerato, confiftit in discissione diuerforum vaforum, feu tubulorum, quia in nonnullit tenuior, O. albidior, in quibufdam eraffor conferuatur Suecus . Confirmatur ex dictis à 1. B. Verduc in Pathologia Chyrurg. Gallieo idiomate. seripta cap.7. = La matiere qui coule des cancers vicerez n'est pas toujours & une meme confistance , tantot elle eft liquide , e blanche . e tantot elle eft plus epaiffe. Tout cela ne vient que du melange des liqueurs , e de la differente firutture des vaiffeaux des glandes . Quis igitur non videt in noftro cafu, ruptis lymphaticis, & forsan lacteis mammæ ductibus profilijsse aquosum illum, seu albicantem humorem ?

Idem etiam contingere poruit alije de caufis, ve ex redundantia materiz ciuscemodi in sanguine, aut in reliquis fluidis, ità ex vulnere copiolus albicans humor profluxit, tefte Thom. Bartolin. Epiftol. centur. 3. epift. 38, plures etjam extant observationes de. lacteo liquore è vena fecta erumpente Bonet. Medicin. Septempional. tom. 1. lib. 2, felf. 22. 6.3. , 6 4. , O 6.5. de fero lacteo venz fectione extracto. Ad rem verò maxime facit historia apud eundem Medicine Septentrional.lib. - Paralipomen.ad fett. 1. obferu. 3. tom.2. fol. 568. = Obfidebatur nuper finifira mairone bonefiifima mamille cancro, & illo ob non aduocatam tempori manum medicam immedicabili , sui cum fe adiungeret infignis totius , O brachis . & manus finifire mixto dolvre sumor, rogatus cam celeberrimo D.D.Simone Pauli confilium, fuali in folgtium egre ( nam reflitutionis plene (per decolauerat ) cauterium in brachio, quo aperto profluxis. primis 24. boris non pus , fed lac , aut certe ferum latti fimillimum . admirante agra unde illi ladit riui in brachium fe fe infudifent . Non detumuit tamen inde brachium, quippe ab occultis canci ( radicibus forum O.c. Intered nullis fomentit paruit malum , fed sum ipfo mamme vicine carcinomate fatali demum bore miferam adflituit -Cuiusmodi historia en fortius ad rem postram facit, quod ex Summ. patet, cancrum ad brachium deueniffe, ibi = num.77. ; Il cancro molto grande, che gli paffaue fin fotto il braccio .

Pro coronide tandem sit. quod scribiur à Bonco Angreu, pressite, lib.4. scil. 2. obsfru 2, 7 in Schol, Interroganu Hildam. ernsch. ebfer. 39. Essi ni verus canter mamme, in quo simili materia alba reperta surent : Assemblier alphandet, materiam illam tenglam sibam, que son similem, in materialisi temperic cantros frepressa, musi-

lam afferre dubitationem , verus ne fit cancer Oc.

#### Secundum Dubium.

An Aquofus ille humor, qui en Canero erupit eumdem auellore potucris, vi ideò à Chirurgo abjque dolore facillime extraftum fueris?

Super quo pariter negativa datur Responsio, vt infrà,

P Oftremò excogitatum eff problema, An aquofus humor, qui ex Cancro promananir, cundem il de mollire, vol circum excame re potuerit, vt, abfque Miraculo, tam facile fine lerros, qui gine, & abfque vilo dolore, aut laceratione extractus fuerit? Sed refponfioni duo preabbednai: primum eft hoc problemate ful-

ciri, quod in superiori diserazione firmarum remanet legitimum feliceit extitisse cancrim, de quo agitur, dum tanta via cortodene i cidem humoribus triburur, quod cancris proprium elle in comperto est Mitch. Etimulter. Chymry. Medic. de superio in pletic Toestor. Consume. Press. Medic. andiest. on his-45 to interest. de Toestor. Consume. Press. Medic. andiest. on his-45 to interest. delle superioristical delle superioristical conservation of the consumeration of the

Secundum eft neutiquam supponi debere , dictum aquosum bumo-

rem totum contentum fuiffe in tumore antequam fponte aperiretur; nam ex cauitate remanente poft extractum cancrum, conuincitur, ibidem locum tantummodo fuific eiufdem magnitudini respondentem, minimeque capacem tante quantitatis humoris aquoli, de qua deponunt Teftes in Summ, n. 34. ibi ; Si ruppe. la pelle ofcendo fuori la quantità di mezzo bescale d'acqua chiara . O n.40. Rimanendafi una gran concauità nella detta Zinua, che seperia mezza nagnotta di 16, oncie, & n.42. Il concro, che era di groffezza nella forma , che è vua mano dal polfo in su, ed in detta. forma la lunghezza, o da un lato daua principio in larghezza, e forma della mano con le dita aperte, ed il fine in forma di polfo con radici all'ultimo in modo di vermini tutto negro, che caufaus foeuento. Cum ergo ( vt ex depolitione dd. Teftium resultat ) dicta cauitas non effet vilo modo capax retinendi tantam quantitatem humoris aquoli,certum eft eumdem humorem ibi contentum nonfuifie, fed ex alia parte profluxifie, nempe ex ruptis lympaticis, aut etiam lacteis mamillæ ductibus prodiffe, vt in præcedenti difertatione demonstraenm eft . :

Quamobrem ad responsionem deuchiendo abunde liquer eartifus morem cum intra tumoris interfitia moram non traxiflet non valuisse cancrum tenacissimum hostem excutere : duod nec etiam præftaret, licet ibidem detentus fuisset, alias potentior foret ferro, & igne, quibus non amplius cedunt huiufthod cahtri Setert. Prall. Medie. lib.g. part. t. cap. 20. , Bouet, Thefaur. Medic. pratt. lib.5. cap.28. Sebiain menual, Midic. proft. part s, fett . 1 cap? T. S. plzius apud Bones. Medic. Septensr. tom. 2. lib. 4. felt. 11. obferu. 7.; VI igitur totam rem breuibus contraham, fi fupponatur cancer è fuis fedibus emotus ab humore ifto aquofo, vel id factum fuit vi corrofiua, vel emollienti : vi corrofiua factum dici non poteft, talis enim effet perlimus omnium ichor in cancris canfticz, & arfenicalis indolis, qui omnes carnes exureret, & denastaret ad ipsam víque (vt folet)thoracis cauitatem ex traditis à Doleo Encycloped. Chyrurg. lib.5.c.8. I.B.Verdue. in Patholog.Chyrurg.Gallico idiomate feripta cap.7,, & passim apud Practicos AA. quomodo ergo credendum in nostro casu à tam prano hoste singulas cancri radices auulsas, nec vna relicta, que negocium, doloremque facesseret? Profectò id non ita contingere folet, omnesque Doctores corrosiunm cancri ichorem valde reformidant, nec vnquam ab eo zgrorum indemnitatem (perant, sed perniciem verentur, experiunturque.

Nec citam vi emollicni; nam praterquam quod cancer non emollitus, aut commitutus, fed folidus, de integre extractus, curatio per emollicnita cancro aduerfatur tefte experientia y vi es Galen, Prodellius quad Bauer. Tolgar. Med. Prodt. lib., cap. 32, by vi concludit, Adeeque tune putredinis antirin oft, Or parens mollificatio.

Experientia denique compertum eft non hac fiautitate ituxtà ordinem natura, de condicionis humane, cancrosi inuereratos fianzi, nec tale apud quempiam Auctorem memorise traditum inuenite porui. E contra vero în iniforiție itatis în pracedenții diferratione profluutim aquofi humoris nil profuit, de tamen în illa Moniali, de qua Claudin. erfponi, 5; aim à quinque menfibus adera-

Accedit ad omaimodam miraculi euidentiam, quod orificium vlceris
fpon-

Houte apertum minus cent, quam ve enide prodire possic cancer tautra molis, & hac de caus (Chyurgus illud dilater centaris; cumque vetuit maritus aprota, vet constat en Summaria n. 83. ». Andá fan marità a chiamer Gin. Equilar Chiraya, accid bessifica-qualle besta, che gli c'era aperia (St. e tià van os lante volfe aprire più le besca pre veier quelle, che busena de fare, mi i fan marità man la pranife; cil il detta Gin: de Aguilar mili chettro cera firemente, che in chiamanon mollitate discusse, avui Sunta mi, adfib abianta si figura del voftro famere, chi non l'ilente fanza, che i hipera ma la figura del voftro famere, chi non l'ilente fanza, che i hipera parten e sea man figura del voftro famere, chi non l'ilente fanza, che i hipera parten e sea contra manife, che diternos effere caure non amost cas i fine dia mazangente for. Quomodo hac l'accestion atterno que fine choire.

Non igitur vitra dubitandum, quod Digitus Dei oft bit, vt Exed.8. verf. 19. Quare &c.

Emanuel Lopez Phisic., & Medicin. Doctor.

REVISA:

Andreas Pierius Subpromotor Fidei.

### CONSULTATIO MEDICO PHYSIC

#### DOCTORIS EMANVELIS LOPEZ.

#### Super primo Miraculo, alias tertio Sanationis à Cancro Ioanna de Blancas, circa quod difficultates disoluuntur .



Erspienm aded eft miraculum à B. Solano patratum in fanatione tumoris, qui finiffram mamillam Ioannie de Blancas occupabat, vt de conullus feribentium dubitauerit , circa vnum tantummodò aliqui , ex DD. Scribentibus dubia subtilissma excogitarunt; An scilicet legitimus cancer tumor ille extiterit, &

licet cancrum fuiffe fatis jam probatum fit, in præfenti tollendæ quacumque difficultates, vt integre nitidiffima miraculi veritas

Prima igitur, & pracipua difficultas est defuisse in agra dolores pungentes, aut lancinantes, quos verus cancer inducere folet : eiufinodi tamen doloribus cruciatam fuisse Ioannam , luce meridiana clarius patet ex Summ. n. 81. Gli fi erano leuati li dolori O.c. E che per li pregbi del Santo benedetto gli fierano leuate quelle punture , quod exacte respondet Italico vocabulo Fittate , & confirmatur alijs depolitionibus , vt n. 21. Sentendo fieriffimi dolori , e non potendo flar à giacer contutto il corpo fe non con la metà di effo dalla cintura à ballo. e'dalla cintura in tu appoggiata atla tefliera del letto , fenza poter accoffar à parte alcuna detto lato finifiro , idem deponitur num. 15. 54. 72. 93. 66. E non dermina fe non molto poco per li dolori grandi che haueua ; ed affanni , O. n. 102. Che fe bene era groffa di carne à caufa Wel male , e grandi dolori , che baneno , fi era ridotta molto fiacca ; e di cattino colore .

Insuper dictos dolores contitabatur ardor quidim , vt ex Summ. n. 4. Effergli cresciuto l'ardore con gran dolore , O n. 10. qui quidem ardor eft vnum ex fignis cancri præcipuis , ex Auicena lib. 4. fen. 3. 16. 2. C. 25. de Cancro, in quo eft caliditat quedam, & cancer quidein eft vehementis doloris , quod coincidit cum dictis verbis Summ. ardore con gran delore, quod folent agri exprimere Italico verbo Bruggiore . Acceditetiam, ad confirmandum dolorem fuille vehementem , quod Medici confilio , adhibita fuerint folia hyofciami , ob'vim narcoticam , feù flupefacientem Summ. n.4. 6 10.

Secunda difficultas est rumorem à testibus describi nigrum, cum tamen caucer liuidus elle debeat , feù vergens tantummodo ad nigredinem, ad quod respondetur, à pluribus Austoribus nigredinem in'cancro affignari, vt à Petr. Camannes in Galen. de Arte curat. ad-Glaucon, lib. 2.pag. mibi 136. Color. niger. , Paul. Barbet. Chirurg. part. 2. lib. 1. C. 13. liuidus aut niger. Hyer. Mercurial. de morb. Mulier. lib.4. C.10. Cognoscitur colore nigro , aut liuido , O. nigro Cardan. contradicent. Medic. lib. 4. contraditt'.45. in med. apparent in ambitu vene nigre, aut fufez immo ex relatis in Summar. de colore partim violaceo ; fiue liuido , partim nigro certifimum cancri fignum deducitur n. 59. Per di fopra eerti fegni pauonazzi, 5.85.

134

8. 84. Come en pugno di vernel fadorenzi e e per dil lefre e ra vennio
8. 85. Come e pugno di vernel fadorenzi e e per dil lefre e ra vennio
8222 i dio deveno delli vermi, e negro di n. 98. Con alcune vene pug8222 i dio deveno in negre in hammour delinetter tencop è Benet,
5 lonini. Comjulu Medie, cont., e.p. Lo Lea Manget Biblioth Medie,
822 i Con I. 1925 ; 370. Com limit o uni colore vene promo virsua excep-

rentium nigricanie turgentia . Neque vrger obiectio, potuife nigredinem englei à compressione lamine plumbez,vel ab applicht herba Selano & seutro enim horum potuit procedere, non à lamina plumbea, quia ante ciuldem appofitionem, iam tumor nigricabet , vr ex Summ, n.z. Che nella Città di Montilla era bua Donna, ebe fi chiamana Giouanna de Blancas Esc. la quale da quattro anni , e mezno fà in circa chiamo quefto Teflimonio à fua Cafa , O bauendola vifitata riconobbe quefto Teflimonio va tumore nella zinna finifira affai negro O.c. logultur verò ibi Medicus de prima vice, que loannam de Blancas inuifit, cuius Medici confilio postea via est lamina plumbea , vt ex Summario num. 17. Nod item a fucco Solani ob eandem rationem , nam idem Medicus prius narrat nigrorem tumoris , & deinde confilium à se datum de adhibenda herba Solano. Eo magis quia Solanum non folum, fed mixtum fuccis, fen alijs herbis contufis, femper viuo nimitum, la-Quez &c. vt ex Summa.n. 19. Gli fi applicato va impiafiro di mortella, e di fempreniua,e foglie di lattuca,ed altre, quare parum aut nibil tingere valuit . Interim filentin inuoluendum non eft validum argumentum, quod ex adhibitis huiufmodi herbis defumitur ad cutdentiorem cancri notitiam , talem que à Peritis fuille indicatum , nam passim apud Practicos Medic. Auctores hoc remedium cancro præferiptum legitur, vt ap. Montan confult. Medie. conf. 188.in fin. lo.Zecb. conf. Medie. conf.40, Petr. Forefi.ob. Medie. lib.27. obf.47. nu.7. 6 in Sebol, nu.7.in fin. 6 offer. feg. nu.3. & in Schol.nu.11. & Chyrurg. obfer.lib.4. obfer.5. & lu Schol. & obf. feg . Paul. Barbes. Chyrug. lib.1. C. 13, Stenen Pauli Quadripartit. Botante, elaff. 3.0. Solanum , Io. Math. Faber de Solano furis fo pag. 60. circà finem. Theophil, Bonet, Thefaur, Medicopract, tom. 3. lib.s. C. 28. num. 23. O. Medicin Septentrion. tom, 2 .lib. 4, fell. 11. obf. 2,

Tertia difficultas eff , Cancrum pon videri hunc tumorem , cum ex eo difrupto prodicrit aquofus humor, & foleat ex cancro fanies fatida mahare: Verum aquofi humoris eruptionem non opponi natura cancri iam oftendi in alia consultatione cuidentibus Au-Borum documentis; & immerita retorquetur Claudin. responf. Medic. 35. quem, vt legenti parebit, ibi citaui ad oftendendum infanabilem fuiffe morbum loanna de Blancas, cum in ea responf. Claudin. & fi cancrum mamilla in Moniali , fpurium exiftimet , quod à quinque mensibus materiam albam; minimeque nigricantem fine fztore emitteret , minilominus concludit idem Claudin. Statute malum bec incurabile prorfut effe; quod multo magis locum habet in nostro cafu. Omitto etiam hic ostendere aliquando è legitimo cancro materiam albam prodire , quo spectat tex. Auic. lib. 3. fen. 21. traff. 2. 6. 14. fecundum plurimum mali coloris, nigra, & quandoque eft rubes , O viridis , O rare fit alba , quia noftro in cafu recentiffima apertio cum effet, & citiffime à B. Solano confoudatum vicus illud adeò cauernofum , idque opere natura m

excedenti etiam in hoc, quod in illis paucis sanationis diebus, nullibi legatur in Summario materiam vilius modi ab vicere manassepræter illam, quæ semel illico à rupto tumore prodiuit.

Quare non vrget Dubij alia pars debuille nimirum manare ex parte Lefa materiam nigram, & fætidam, funus enim in cafu iam polito fupra ordinem natura, ju quo prater illum humorem aquofum. primo ruptionis impetu eliminatum, nil aliud constat prodijste ex Summ.n.46. & 88. Accedit quod Auctores loquentes de hac materia fætida &c. intelligendi funt de ea, que promanat in progressu temporis, & que prauitate in dies adaucta, non parûm etiam ad id faciente aeris continuo appul fu, pessimè corrumpitur, & fætet à nullo enim Auctorum feriptum vnquam inueni fignum effe infeparabile à Cancro legitimo aperto, ve materia ex eo extillans sit fætida flatim à ruptionis initio; quin potius contrarium habetur ex Hifloria Hippocrat. Epidem. lib.s. Tex. 100. Mulieri in Abderis carcinoma erat circà peclus, & per mammam effluebat faules fuberuenta intercepta autem fiuxione, mortua eft . Hac mulier carcinomate, boc est legitimo cancro, laborabat, veconstat ex Comment. Franc-Valles, ad hunc locum, & tamen non nigra, sed subcruenta Sanies profinebat, neque fatida erat, fi enim talis, id Hippocrates nonreticeret, vt in eius lectione versati norunt . Planum verò omuimodè fit posse è cancro recenter aperto manare materiam neque nigram, neque fetidam ex Thom. V villis de Anima Biutor.part. 2. cap. 12. vbi de hoc morbo ita scribit, Cunque humor ab iji decedents primo tenuit , 6. aquofut eft , poflea atratus , valde fatidut, & corrofigus enadit .

Quarta difficultas est ingentam pelliculam intrà apertam tumoris cauitatem, quod potius folliculum posset denotare, sed aduertendum eft, guod quando Medicus narrat se vidisse quid simile pellicula. vidit tantummodo extremitatem maffe illius cancrofe contente intrà abditam recens aperti Tumoris cauitatem, tunc enim auctor fait agra, vt Chyrurgum vocaret, vt Summ. n.6. & q., qui adueniens dictam cancri molem extraxit, fatis, vt compertum iam eff, adiutus miraculo, qui verò extractum cancrum viderunt non polliculam, fed maffam cancrofam, feu fruftulum carnis cum radicibus, & venis violaceis nigricantibus, & inlignis magnitudinis vidiffe retulerunt , vt exprellis verbis , Samo. n. 42. Vidde à bell' agio il detto Chirurgo la Teslimonia, a l'altre persone ini presenti il Canchero , ch' era di groffezza nella forma , ch' è una mano del polfo in su, Oin d. forma la lunghezza , e da on lato dana principio in larghezza., O ferma della mano con le dita aporte , O il fine in forma di polfo con radici all' oltimo in modo di Vermi tutto negro, che caufaua fpanento à guardarlo , & n.50. Che Giouanni de Aguilar Chirurgo Oc. gli baueua cauato fuori il Canchero,e lo mostrarono à questo Testimonio,che flaua in on piatto , d. bauena la forma d'ona mano con li fuoi deti aperti , come mano mezza aperta , e di lungbezza in tutto più d'on palmo, e di groffezza d'un pollo di braccio, e per di fopra certi fegni pauonazzi , e dall' altro lata della forma di mano baucua certe cofe come radici , che pendeuano . Idem patet ex n.84, cum fequ. n. 97. & fequ. Praterea, quod d. Medicus narret vidiffe pelliculam in cancro a dhuc delitefcente, iplum talem fuiffe confirmat, folent enim cancri membranulas habere, ve conffat, preter alia, ex Historia relata à Tulpio observat.lib.3. cap.34.& apud Bonet. Anatom. Pract. lib.3.

sect. 35. obleru.g. Carcinomatis specimen memini me aliquando propalam oftendiffe Medicis, ac Obfletricibut, in valua quiufdam molicris à canero bterino erudelem in modum occifa, Or inferies , facta Medieit cadauerit copta in vulua vidimut delituiffe tumorem , vt liaidum, 6. atrum , fic bumore , ac fanie undequaque perfusam ; adberefeebas autem membraneit fuir filamentis tam arche tunicis vulua , vt non potuiffet inde eximi fine fealpelli aaxilio . Ad rem etiam noftram exacte adaptatur descriptio cancri in hac Historia liuidi, & atri , quod ijdem Teftes referunt de cancro Ioanna de Blancas extracto, ve ex Summ.n.43,Con radici all'oltimo in modo di Vermini, e tatto negro, O. n.59. E per di sopra certi segni pauonazzi n. 85. E per di sopra era venato del medefimo colore delli vermi, O. n.98. Ex quibus patet non fuisse tumorem Ioanna ex ijs , de quibus agit Roderic à Castro de Morb, Mulier, lib. 1. cap. 17, ibi enim non describuntur omnia figna cancri, prout in nostro casu, in quo extractus cancer tam conspicuus omnem tollit dubitationem .

Dubium de nomine Zaratan nou iadiget discussione, constat enim !!. lud aliquandò in processu irrepsisse traductoris incuria, ideòque deletum, & licet non deleretur non officeret, eft enim vocabulum. non Hispanicum, sed Arabicum, cancrum fignificans, ve tradie Joannes Munnick Chirurghus ad Prax. hodiern, lib 1. cap, 22. Cancer , Carcinoma Gracis, Arabibus Sartan, & Bartholom. Hidalgo in Thefaur. Chyrurg. Hispanico Idiomate excusso tract. q. cap. 12. infcribit del Canero, è Zaratag en las tetas, ideft de cancro, fiuè Za. ratan in mammis, apponam eriam aliqua ex dicto cap, quià ad toşam rem nostram valde conducunt , El Zaratan es un sumor duro, y por la major parce dolorofo, y descolorido, y espantoso à la visia, y no guarda igualdad; En su principio no esconocido sino de los Ciruganos expersos, y exercitados, mas despues se gaze muy grande, y toma color bosco , ociniziento , y cazi todos estan rodeados de unas venas gruessas O.c. Et paulo infrà , Que caufa tenga el Canero , et el bumor melancolico embeuido en las venas pequenas , y grandes de la redonda , y en eflas fe và poco à poco podreciendo, bafta que fe haze maligno de sodo punto , y ensonces es canero exuleerado O.c.

Si præterea omnia figna in Processu tradita singillatim ad trutinam. renocarentur semper miraculo plures probationes adderentur, sed ne fermo in longum protrahatur, pauca tantum perfiringam, nimirum accidiffe loanne ex vi morbi cibi fastidium , maciem insignem, vigilias, & fpiritus imminutionem, Summ. n.2 1. Mangiando molso poco, e façendosi come si fece, melto afeiutsa di carne & c. n.66, Staua molto siacca à causa dell'Infermità, e mangiava molto poco, 👟 non dormina , fe non parimente molto poco per li dolori grandi , che baneua , O affanni per d.Infermisà n.72. E ger li dolori non pateua dormire, e fi marauigliana di vederla flare così fiaeca, e finagrita , effendo flata ona Donna groffa de. On. 102. E che fe bene era groffa. di carne, à caufa del male, e grandi dolori, che baucua, fi eras ridotta molto fiacca, e di cattino colore, que omnia laborantibus Cancro accidere tradit Hippocr. lib. 2. de morb. mulier Text. 24. Si quis plura dederit accipere renuunt Orc. Et inferius : Et ipfe per totum corpus attenuate funt , fpiritus eft imminutus ; Et paulo infra fubiungit; Cum igitur ad hoe temporis progresse sucrint; sane fieri non possunt, sed percunt ex bis morbis. Et bac ab Hippoct.recensita effe figna Cancros confummatos, & incurabiles oftendemia afferit

Petrus Camannas comment in Galen lib. a.de Arte Curat ad Glauc.

pag. mihi 136.

Denique al firmandam veritatem legi possitus granissimorum Medicorum de Cancris responsa de casiu nostro consimiles, y et exempli canis llyer, Mercurala consil, Medic. tom.4. cons. 6.1. Tumeran inqualens, durans, sinishan, y e-beheripum, y ammi seriptis traditom (3), in sicrira anama periliasfrem natronam glare caneram (6); cumque legitimum, de vosquina minimi shahtandam visitus. 10: Zech. consist. Medic. 6.1. Tumer duran; restandas; inequalis; vostri in abubita targista, obsive, a utineradu socher genati, vinequalis; vostri in abubita targista, obsive, a utineradu socher genati, vinequalis; vostri in nobilifisma undieri fongenerale unuman denera, caner visipur in nobilifisma undieri fongenerale unuman denera, caner visipur della consistenti della dell

Conflat igitur euidentia huius miraculi, non folum quoad modum, fed etiam quoad fubflantiam.

ettam quoad tubitantiam.

Emanuel Lopez Phil. & Medic. Doctor.

REVISA.

Andreas Pierius Subpromotor Fidei.

### SECVNDVM MIRACVLVM Alias Septimum.

#### EX PRIMO PROCESSV.

Inflantance liberationis Cinitatis Montilie à Peste iam in ce per annum grossante.

A N O 1681 de meeft Maij pestiérea lues irrepsi la Cuistatem. Montilis do honoulla, sour ais invecta fieraut contigus Villa Montilis do honoulla, sour ais invecta fieraut orthey, tandem post decem mentes laté dista se vique peruenti, y t celari amplitia non postite proter unertaiteut Moniamos frequenti unuero co-cumbeanium per sebrer mustilateut Moniamos frequenti unuero co-cumbeanium per sebrer muliguas; Carbanculos, as Eubouset los guinbuis, & Ataliis insbarentes, intait primo initio Aprilis anni 1883, aperum fierri publicum Noscomium, in quo meeste ma-pas Ægrotanium dragas fecut acti și înă Etaliter quod vuo dica x 16. Infermis illud ingersfii quaturordecim misterbiliter Animam estabalacenite, firstă adhibito omali remedio, quod hujustodi milo cocurrere poste i iuxti iliud, quod de simil Peste dicebat Ouidius like-Matemarphos.

Estima suprabat opti villague içechant
Net Midrarur ades, imparissi plana wokunta
Net Midrarur ades, imparissi plana wokunta
Erumpi i eldet, sosmaçur austuribus urrer.
Ne yarriya villague tel sfernisya stellasi erro
In parten leti tirini venit, atque fabiti erro
Ser abiti, seremya vileni is famere Aurbi
Industru amiri, Es milla quid ville cura ossi
Pitti eniu milli Pitti eniu senit.

Super vacancia igitiri omnibus humanis uxiliji fubiji animos Religioforum e Francifican Familia al Beari Solani opomerecurren dic-29, Aprilar, vbi Pethia alie gasflabatur. Quamobrem proceefionaliere Beati Imaginem circumsuterant unda peder. Cracibus humeros onerati, faciem, & caput cinere afperti, & fijineti coronis redimiti, & ria incedentibus aggregarea et malutivod vuineri Populi ai crymin 3, ac puecibus comitantis, donce procedio conflitti in porta Nolocomij, bique Religiofi refugerunt Informarij dou Canifiraalterum Uvis palis, & alterum Cruthus referrum , vt.ea Ministri diffribuerent Informis fubi inococatione Beati.

Jacinato in Vesperam die przfasi Ministri distribusionem Usaram..., & Crustlourum inter fusirono peregeurus, qui viu illu degulatis siba suspicija Beati, statim convaluerunt, ac postera die adeò validos se reperieurus, vanedum eisos fibi destinatos, sederiam portiones ipsta Ministroram comederint, & Miraculum auchum sutt, exquo nec die Processionis, nec sequenti vilue sa inseltino sipi. Immo comperum est, quod in Instrais, si qui aderant, malum... speciem matanti, & cità Moscomium, quod multo ante poterat obsferari, retisca pere no è expectationem Regia licentis per plurer dies, tandem die 19, lusio joberaum remansit, tempore quo ob magnum acris calorem Pestis debetat atrociiu graffari, & diest y peresta, fut aid su Processio cum langiam Beati per totam.

Ciuitatem pro gratiarum actione, & ob huiusmodi Miraculum ca a pit adificari Templum ad honorem Beati Vrbe in media,

Hoc adeo eximium Miraculum probant fexaginta Teffes ad inftantiam Procuratoris Caufa, & viginti quamor ad inftantiam Subpromotorum inducti, qui ad euitandam prolixitatem ponuntur infrà in bre-

viori numero cateris tantum fummarie indicatis,

Primum extremum hoc est horridum malum atrocis pestilentia debaccantis Montilia vna cum aperitione Nofocomii . & inutilitate. remediorum , concludunt Teftes de vifu num. 1. 8. 18, 41., 6 duobus fequentibus 63. 64. 78. 79. 93. 95. 96, , O- 116. cum duobus fequentibus 127., O fequen. 163., O fub num, 198, Recurfus ad folum Beatum habitus mediante Processione cum eius Imagine probatur ex eistem Teftibas de visu nam, 12, 23, 32, 45. 66. 89. 98. 120. 134. 150. 151., O. 163., vt fimile exemplum habemus de. fæva peste Romæ sedata sub Pontificatu Gregorij Magni immediate post gestatam in Processione Imaginem Beatissime Virginis, que fervatur in Basilica Sancta Maria Maioris quemadmodum legitur in libello Officiorum particularium eiusdem Basilica pag. 19. ibi -Illam ( nempe Imaginem ) à Santio Gregorio Magno , celebri , folemnique supplicatione delatam , peflilentiam , que tune Vrbem atro. citer vexabat , depuliffe Orc. omnes pie fentiunt , O fatentur - Et huic narrationi confonant Sigon. Gregor. Turonen. , O. S. Antonin. relati a Spinell. de Deipara Laudibus cap. 20. num, 18,in fin, Vade Montiliani Beneficii memores pro gratiarum actione aliam peregere Processionem in honorem dicti Beati num, 30, 54. 103.123. 124. O' 155, atque in aternam memoriam tam infignis Miraculi, Sacra Æ des ad honorem tanti Liberatoris excitata fuit nam-107.0 145. à qua postera Processione, & Templo erecto, elicitur etiam vniverfalis, & firmiffima opinio, quod ob merita, & interceffionem folius noftri Beati fuerit eadem Ciuitas liberata, vt in fimili tenuerunt Auditores Rotz in Relatione B. Andrea Corfini apud Lezzan.confult. 1. num.167. tom.4.

Quo verò ad (ecupdam extremum inflantanee liberationis Ciuitatis ab huiufmodi zerumnis habetur evidenisfima, ac convincentissima probatio ex dictis Testibus tam pro Causa, quam pro Fisco inductis, qui

inter fe funt amninà conformes .

Primo fuper co, quod ex memoratis Infirmis post distarum Vuarum, & Crustulorum comessionem aisqui statim consulterint, aliqui melistis sabbere experint, num.1.1.24.27.26.46.47.48.67.99.121. 135.152.170.6719.8 ex jistem multus penistu obierit, non obflante, quod ex illis nonnulti jim laborarenti nextrenis mam.2.26.

47-59,69,83.121.135.0-152.

fed tardatum fuit ob expectationem licentia Regia veluti alter ex

dictis Medicis refert citato num.4.

Tertio , quod pradicta ecitatio morbi e o temporis eunerit: quo lues ...
exittebat in fuo maiori incremento, vt habetur num.8.13;130.161.
pli 173:174:176:180.191.;0.194.0.194.0.0 in parte ambiquat magis conferebat ad ilius vires confouendas y. 8.4 di magis diffundendum contagium tim ob actis its meperiem, timo be ventorum qualitatent, tim demian propter efitivum calorem num.9.13-15:111-140
161.176:178:180.181.102.0.2010.01

Quartò, quod tunc temporis, quo liberata Montilia remanfit, finitimæ
Terræ de huiufmodi Morbi fæuiore impetu ingemebant num. 1

37.75.105.114.129.142.158. Ø- 168.

Quamobrem hæc improuifs, ac inftantanea cellatio horrendæ luis nullam habens caulam naturalem, fuit ab omnibus habita pro infigni Miraculo Beati, vt notant Teftes num. 15.16.31.38.61. 73.85.89. 00.106.115.131.136.145.159.160.0° 169.

Relevantia verò huius excelfi Miraculi ex pluribus manifeftatur.

Primo, quia cum agatur de Peste, cuius venenatam qualitatem indicant Bubones . & Carbunculi in agrorum Corporibus apparentes . que funt duo principalia fympthomata veræ Peftis, vt tenet Rinerius in prax. Medic.lib. 17 feet . 3. cap. 1. pag. 3 43. S. Qaoad Morbos , ibi : Sed precipui Morbi duo funt , nempe Bubo, O Carbunculus , qui nonnisi in vera Peste reperiuntur , consequenter dicitur agi de Morbo immani, herculeo, & insuperabili, in quo soli Deo est permissa. poteffas medendi, noncuique mortalium data, vt per hæc verbaponderat Zacus prax. Med.admiran.lib. 3.obferuat. 38.000.104. . Co Galenus lib.de Theriac.ad Pifon. 13. huiufmodi Tabem appellat venenatam Feram commune exitium minitantem Hominibus, Brutis, & Plantis . Huius atrociffima Belva venenum ( funt verba Perr. Foreft.in prefat.ad lettor.ad trattat.de febr.peftilent.) fubinde in princi. plo ita lasitat, vt multos fua tyrannide traculenta fub cuniculis quafi occulte inuadat, ac peffundet, proflernat , antequam Medicit doctis . & antefignanis innotescat . Et licet venenum admodum tamen obstrufum , O occultum,quibufdam Medicis peritis innotuerit, aded faust bac lues peflifera , ot nec ipfi ab ca tuti videantur, cum , Or egrot , tum Medicor ipfor breui confumat , O interficiat , nullis antidotis inuantibus . Quam comparationem cum Fera, prosequuntur Rota Auditores in Relatione S. Francisci Xauerij Mirac. 3. post mort. S. Quod verò, quam dicunt effe Ciultatum deftructiuam, ac nullis ferme cedentem medicamentis , & Carol. Vallefin Prognoft. Hippoc.lib. 3.cap. 21. S. Graffante porrò col.mibi 919. loquendo de hoc pettifero veneno deriuato in Ciuitatem Maffiliensem ex contactu quarundam mercium appulfarum ex Africa (vt eft cafus nofter ) necnon de illo, quod irreplit finè vllo cælefti influxu ex Sardinia Neapolim, & de Neapoli in VrbemRomam de anno 1656 proùt quoque contigit in casu nostro Summ.num.5.33.34.55.62.72.86.87.92.125.132.138.147.156. & 166. illud affimilat publico incendio, ac peftifera flamme huc, illudque vaganti, ac omne hominum genus absorbenti, que quidem ftrages in noftra Ciuitate Montiliæ ferè per annum durauit pertinaciffime Summar.num.7.44.63.87.94. 116.126. 132.133. O. 147. nullis Medicorum, ac Procerum fuffragantibus diligentijs vti often fum eft ..

Quapropter cum ex improuiso sucrit hec atrox flamma cohibita ad sudas Deo preces, ac imploratam Beati opem, profesto constar manifestusime, id suisse opus miraculosum dextern Excelli, Escale 13 1.

221

Qui tranfeuntes per ignem , O aquam eduxit in refrigerium Pfal.65. 6. Qui excutit flammam ignis, Daniel. 3. Quique dilectis fuls congelit, ot fapin Afpidem, & Bafilifcum ambulent, O conculcent Leonem & Draconem , ( Pfal.90. ) vt in fimili ponderant Rotz Auditores in Relatione B. Ioannis de Deo 1. Mirae. in vita, S. Id verdefal. mibi 37. Ea etenim eft buius morbi vis & seuities, vt nonnisi temporis diuturnitate mitigari, & ceffare posit , & propterea Miraculo tribuerunt Auditores Rotz in diela Relatione S. Francisci Xauerii , Mirac. 2. poff mortem dicto S. Quod verd , timprovifam liberationem. Malace ab huiusmodi contagiosa lue; còque libentiùs est Miraculo tribuendum, ex quo Teftes Medici dicto Summ. num. 15. 16., O 178. ld conftantiffime afferuere, quibus omninò eft deferendum, vt in nostris pracifis terminis contagiofa luis tenuerunt Rota Auditores in Relatione S. Raymundi , par. z. in 16. Mirae. circa fin. S. Caroli, par.3. de Mirac. verf. Quarto accedit !udicium Medicorum, & S. Francifei Xauerii, codem Mirac. 3. dicto S. Quod verd, O. dee.4 n.3.penes Zaceb. quest. Medicoleg.som.2.

Secundo, quia Peftis Montiliz reftitit co temporis , quo in fummo rigore graffabatur, ac in majori numero, ac antea homines occumbebant, vt num.8. 13. 20. 43. 44. 63. 110. 118. O 130. ex quo magis augeri Miraculum firmauit Rosa in dilla Relatione S. Francifci Xauerij d. S. Quod verd , rationem reddens ibi : Nec ofpiam vifum fuis, nec per naturam videri poseft, vs Peftis , que in fummo rigore. graffarctur, flatim, O- omnind naturaliter ceffaret O.c. ot enim Hippocr. Aphor.30. circa initia , O finet omnia funt mitiora , in vigore vere vehements fima funt omnia , O morbus sant ifte nullis cedebat remedijs, quapropièr miraculoie contagiofa bec, O pestifera luci admentu Corporis P. Xaucrii , (aduentu dicemus nos Iconis nostri B. Solani Processionaliter delati ) compressa est, & cuanuit , non. paulatim , vel temporis fpatio , non prefidijs à natura , vel arte comparatis, non Cali conflitutione, vel intemperie mutata, ot naturaliter, raro tamen, & tarde euenire felet , fed Xauerij meritis ( Solani dicemus ) onico momento Deus Pestem compressit, ot plane Diuina, & nature ordinem superante, ot feilicet boc Miraculo Serui sui fantitasem deelararet , & juxtà hunc Auditorum Rotz fenium proceffit Bulla Canonizationis eiusdem S. Francisci Xauerij , de qua fancte mem: Vrbanus VIII. Conflit.3.S.4.verf.In qua cum feuifima Peflis ; pag. mibi 17. Bullar, tom. 5.

Tertio, qui celluit pradicta luts, quando ad cius sugumentum incitabatur ab miliuo calore tunc ingruent; yt pranotaumus, quo tempore magii quim quocumque alio huot morbum efferuciere poadeate Zasto, que fluidistici; 1000. 1000, (37, 10.1, 10): PP Affletun; S alumumum filte masim [nimer, teropumum quan incoute miliu compecio probas Sepaiale Pelli liba. 109, 101, 62 hurisconfiltiu Cormack Madager, 3, 17, 2011. 2021. 103. 113. 113. 115.

Quarto, quia subsequenti die immediato ad Processionem prasiatamnullus suit instrunatus, neque occubuit è Pessilentia, ex iam dicitis sub S. Secundò qued subsequenti, i duu maxime attenderunt Auditores Rora in d. Relatione S. Francisci Xaueris d. S. Ques verò.

Quintò, quòd eo temporis, quo liberata remansit Montiliana Ciuitas à Pelle, he catrociter cladem sam consinuabat in consiguis locis circumeirea d. Ciuitatem y node videtur nenouatum exitiss Miraculum Babylone patratum, de quo in Donisi, 33, 22, ex quo foris, non intis il la pessifiera flamma perseurant; 212

# SVMMRIVM

### TESTIVM

### Super secundo Miraculo?

Ex Positione Anni 1692 ubi est VII. Pag. 82.

Devifu.

Testis in Process. XXV.D. Ioannes Bernabe de Arroyo, Destor Medicus, in Salmantina Academia, Ciuis Montilite, vobi prosessioneme exerces, estatis annovum 73, iuntò 13, interrogat. Process. fol. 744-etrgo in sin. Respondis.

Anno 1681. Spidemia graffante, Proceffionalitée Bear opur inupeata fuit.

HE ritrouandofi la Città di Montilia appeffata nell'anno paffato del 1682., e nell'augumento di detta infermità , fi fecerepentinamente vn doppo pranfo, che non fi ricorda di che giorno ne mese, vna Processione dalli Religiosi dell'Ordine di San Francesco, nella quale portauano l'Imagine del Beato Solano, e varie dimoftrationi di penitenza; & à detta Processione si aggregò molta gente, inuocando con gran tenerezza, e diuotione l'intercessione di detto Beato , perchè Dio Nostro Signoreliberaffe quella Città dal trauaglio, nel quale fi ritrouaua; & effendo andata detta Processione sino alla porta dell'Ospedale, portando fopra la machina , in cui andaua l'Effigie di derto Beato, certe caneftrelle di vue paffe, e biscottini, quali si diedero agl'Infermieri di detto Ofpedale : fuccesse, che essendo state difiribuite agl'Infermi, che attualmente erano in quello, non ne morì alcuno di quelli, che mangiarono dette pue paffe , e bifcottini ; e fin da questo giorno cessò totalmento la peste in questa Città; il che sà quefto Teftimonio , perche si ritrouò presente alla Processione, la quale ritornò al fuo Conuento, e per hauer affiftito alle Confulte delli Deputati di questa Città, done si hancua la notitia individuale di tutto quello, che passaua, spettante à detta... Epidemia, con che fu ferrato l'Ospedale di fi a vn mese incirca, e poteua effersi fatto anche prima, se non che aspettaro. no l'ordine da Madrid per farlo, e non venne da quella Corte. fino a tanto, che furono molto bene afficurati della fanità di det-

Null us înterije ex lis , qui vuns, & eruftuls Beati nomene difizibuta, comedetunt .

A die Procession's Epidemia exempla foit.

Pofi menfem elaufum fuirNo focomum, 8c priùs elaudi po terat e

Origo difta Epidemin

I pidemiz figns .

Ei interragan da Sun Signenie, di cite qualità era binfettione dell' Eipiamia, e de accidenti, d'e pai recompagnifiero. Diffe, che cra stata introdotta per robba contagiofa, che vi sil portata da differenti parti, che patiana oi il medisimo male, chome s'enne i si chiaro dalla Giultitia, con affisienza di quello Testimonio,e che haucta gli accidenti, e segani, che ordinariamente portano con si l'Epidemie pessitienti, con sibri ardenti, delivit, vomitti, carbonchi, e buboni fotto le braccia; e nell'anguianglie; e questi di

COSI

così mala qualità ; che la maggior, parte moriua in breuissimo ; tempo, come lo vidde questo Testimonio . . . .

Interrogato, di che maniera , e quando fia fluta introdotta in detta. Città .. Diffe , hauer gia detto , che per caufa di robba , che vi .. fi porto da luoghi appeftati, e non fi ricorda del tempo, incui fu introdotta, folamente, che l'introduttione fu a poco,

Interrozato, quanto tempo baueua durato . Difie , che dal tempo , .. che s'introdusse, sin che cessò, gli pare, che passarebbe più di ecampline. vn'anno.

Interrogato, se fu più crudele nel mese di Luglio , è più benigna , e se morinano pina d meno perfone prima del detto mefa di Luglio. Dille, TempusProcefficait lues erat che sù li principi), che s'introdusse, andaua placidamente, enè morjuano pochi, e che nel tempo dell'Ospedale, era (specialmente nel tempo della Processione di penitenza ) nel sno augumento, e ne morivano molti, non ricordandofi, che mefe era,

Interrogato, che costitutione di tempo, e di aria fosse auanti il detto mefe di Luglio, e dentro il medefimo mefe, e fe correuano venti, di Ex qualitare te che conditione, e quali . Diffe , che folo fi ricorda , che in tutto il pondi ai tempo, che durò l'Epidemia, furono tempi freddi, temperati, e caldi ; e nel tempo, che successe la Sanità si ricorda che il tempo era temperato, & a proposito per augumentars, e pon dimipuirfi; e non fi ricorda, che venti correuano .

Interrogato, the diligenze fi fecero dalli Gouernatori di detta Città , e quali. Diffe, che fi fecero quelle folite, farfi in fimili occasioni Dilie di visitar le Case in compagnia de'Medici , separar quelli , che si ° dichiaranano effere appeffati, & abbruggiare la robba delli medefimi: e quando fi apri detto Ofpedale, prouederlo di viueri p e Ministri necostarii, e mettere in esto quelli , che firitrousuano,

icfetti di detto male «

Interrogato , fe s'incrudeliffe la medefina Epidemia nelli popeli, e laoghi circonuicini , ò fe cefsò in quelli nel medefimo modo, & all'isteffo tempo . Diffe, che in tempo, che in Montilia fi patina del detto male, lo patiuano ancora gli altri luoghi , come erano Aguilar , la Puente de Don Gonzalo, Monturque, Espexo, & altri luoghi, che non fi ricarda, folo sà, che questi medefimi perseuerarono in detto male, e con molto rigore, doppo la Sanità miracolofa di of opened to a contract Montilia.

Interrozoto, come fappia , che la detta liberatione ha feguita per l'intet coffione del detto Beato Solano , a perchè non poffa attribuirfi ad altre siute. Diffe, che oltre quello, che ha dichiarato, non sà, che vi fosse altra intercessione, & innocatione più di quella del detto Bearo Solano in detta Processione di penitenza, nella quale vidde tutto il popolo inuocarlo con lagrime, e la Sanità negli, lafermi dell'Ospedale per le dette vue passe, e biscottini , che così mangiarono in nome del detto Beato, e fu notorio, che li detti Infermi , & Infermieri sforzatotto molto la dinotione , & inuncatione, duel tempo, che cessò, così per flare nel crescimento, come penellere tempo adequato per augumentarfi più tofto , e.non ritrouare causa naturale , a cui potersi attribuire , s continuare ne luoghi circopnicini diffanti vna lega, mel che fi siconofce molto bese ; quanto a propofito era il tempo , & in. quelli

10.

II.

Summarium Tellium

15. Nullum asentale suxilium .

16. PublicaMiracuti exifimacio

Devifu in plaribus .

Tempus contracte fuit .

2 8.

Saud Pelle Ciuitatem graffan
te, decem polt Menfet apettun
fust Nofosomium.

19. Vno die 14-Pelle infelti beenbuerunt.

S. 20. Oh plurimorum infestionem. nitstuta fuit Processio.

And Shirt Coupers

esta ir silvata

Diema fidoria in interretiione Beapi .

Proceedings B. Longo circumference.

Invocatio Besel etta larry-

...20.

quelli perfeierana con rigore, non ritroua, che poteffe efferoi aiuto naturale, fe non folo il Diuino, per mezzo del quale, e di detta interceffione, riconobbero tutti effere fiato operato miracolofamente, tenendolo tuttie queffo Teftimonio all'hora, & al prefente ancora per Miracolo operato a d, interceffione

11. Teffit; in Process. XV1. Frater Didacus de Corduba Concionator of Theologus Ordinis Recollectorum S. Francisci, & Guardianus Regalis Conucutus S. Laurensis Montilla, etatis annor.52. iuntă

idem 13. interregat. Proceft. fel. 469. refpondit .

Qualmente effendo trauagliata dall'Epidemia di peste la Città di Montilla nell'anno 1681, per non effere priuati dal Commercio degli altri luoghi, li Cistadini di detta Città andarono celandola, e diffimulandola per lo fpatio di dieci Mesi incirca, sino à tanto, che si accese di maniera, che non posè più tenersi celata . per il che al principio del mefe di Aprile dell' Anno 1682., fu aperto publico Ofpedale di Appeffati in detta Città , leuandoglifi il commercio da tutti gli altri luoghi, e continuò detta Epidemia per tutto il mese di Aprile con gran mortalità di perso. ne; Il che sà quefto Teftimonio, flante che con occasione di effere entrati tre Religiosi del suo Conuento ad assistere alli poueri Infermi di detto Ofpedale, inuiana ogni giorno perfona, per hauer notitia di detti Religiosi, e per lo stato di detti Infermi ; E nel giorno 29. del detto mefe di Aprile hauendo fatta la medefima diligenza, gli rispose Frà Antonio de Flores, vno di detzi Religiofi, il quale era Infermiero maggiore, incaricandogli, che dicesse à questo Testimonio, qual'era Guardiano del suo Convento, che calcaffe la mano pegli efercitii di penitenza, perche fiera aggrauata molto più l' Epidemia, in modo, che erano morti quattordici ; Non fi ricorda però questo Testimonio . fenel medefimo giorno, ò nell'antecedente, & intefo da questo Teftimonio la fudetta rifpofta, e vedendo la grauezza, con cui cresceus il male in detta Città, per il numero eccessiuo della quattordici Morti, e per hauer saputo la quantità delle persone, che in quel medefimo giorno n' erano caduti Infermi, rifolico fare unitamente con li fuoi Religiosi una Processione di publica ponitenza, nella quale li detti Religiosi andauano portando varie dimofirationi di ella , & vn' Imagine di rilieuo del Beato Solano fopra vna machina, ad effetto, che il popolo inuocaffe la. fua interceffione , e per mezzo di quefta vnicamente, ( come lo (perana quefto Teftimonio ), (i confeguifle la Sanità di detta. Città . Víci detta Processione, a quello, che fi può ricordare. nel giorno 30. del detto mese di Aprile alle due hore del doppo pranzo incirca, e perche fu preparata detta Processione con gran fegretezza, víci dal detto Congento con li foli fuoi Religioli per tutto il camino, che vi è dal fuo Conuento fino alle. muraglie di detta Città , dalla quale vistasi incaminata all'Ospedale detta Processione, si commosse tutto il popolo alla disserione del Beato Salano, & incorporato in detta Processione con.... gran clamori , e molte lagrime inuocana desto Besto , à fine. che gli confeguiffe da Dio rimedio, di cui haucua di bifogno la fus afflittione . Arrivata all'Ofpedale detta Processione , e posta

l'Ima-

l' Imagine del detto Beato alla porta di effo, fi replicarono le dette preghiere , non folamente da tutti quelli della Processione, mà ancora da alcuni degl'Infermi , i quali abbandonando i proprij letti, vicirono, domandando mifericordia à Dio, auanti l' Imagine del detto Beato, alli piedi del quale fopra la dettamachina preuentinamente questo Testimonio sece porre due ca dim lenabantar. nestrelle, vna di biscottini, e l'altra di vue passe, le quali in... quel medefimo iftante furono poste nell'Ospedale per distribuirle frà gl' Infermi, e le mangiaflero con diuotione, per effer cosa del detto Beato, e nel giorno seguente inuiò à dire à questo Testimonio il riferito Frà Antonio de Flores Infermiero maggiore il gran benefizio, che gl' Infermi attuali di dett'Ofpedale haueuano sperimentato con le dette vue passe, e biscottini , mentre ritronandofi quattro , à cinque di effi già moribondi, e che in tutro il giorno, in cui fù fatta detta Processione, non haucuano potuto mangiare; Alla diffributione di dette vue passe trà tutti gl' Infermi ad iftanza di detto Frà Antonio de Flores, benche stassero senza poter aprire la bocca detti quattro Infermi, gli fù aperta, e gli s' andaua mettendo ad vno ad vno dette vue paffe, quali trangugiauano facendofi animo con quell' alimento, di maniera, che coiì li detti quattro Infermi, con tutti gli altri, fi ritrouarono nel giorno feguente così vigorofi, che fi mangiarono non folo le provisioni destinate per loro, mà ancora quelle per socomo paratos contederunt gl'Infermieri, li quali non mangiarono à pranfo per tal caufa, fe non vn poco di brodo, & alcuni ceci, e tutto questo gliclo inuiò à dire , come tiene detto , il riferito Fra Antonio de Flores, e doppo in differenti congiunture glie l'hà replicato, conla circoftanza di più, che detti quattro Infermi moribondi non morirono, e gli altri Infermi, che erano in detto Ospedale al tempo della detta Processione fanarono, à quello, che si può ricordare, e continuando nel giorno feguente con la medefimaambasciata, n' hebbe in risposta, ebe in quel giorna non era entrato Infermo alcuno in detto Ofpedale, & in oltre feppe ancora lo ffesso nel secondo , e terzo giorno per hauer inuiato la medesima ambasciata, & in segno di questo miglioramento continuato, gl' Infermieri, e gli altri Ministri di detto Ospedale posero 1.1. & 1. die post proessione mem nellos informes delatus in esso vna bandiera bianca, che questo Testimonio vidde sin... fuit ad Nosocomium i dal fuo Conuento, e nelle risposte susseguenti, che ogni giorno inuiana il detto Infermicro maggiore à questo Testimonio, gli fece intendere, non folo la continuatione del meglioramento, mà ancora, che se bene cutrauano alcuni Infermi, surono pochi . & in quefti fi era riconosciuto dal detto Infermiero , e da. vn tale Murillo Infermiero di detto Ofpedale , che detta Infermità di Pefte fi era conucrtita in Terzane, e che li Tumori, che crano in aleuni , non teneuano Buboni , il che era per non venire con malignità, ne hauere radici, e molti di effi, che entrauano, haveuano folamente febri , quali fi riconofceuano per Terzane, fenza Tumore alcuno, e gli pare, che dalli tredici, ò quattordici giorni, secondo si ricorda questo Testimonio, vidde l'Ospe- for dale ferrato; E paffato detto tempo incirca, con appronatione della Città, si fece vna Processione, con l'assistenza della mag- la gesturem acti gior parte del Popolo, e di detti Religiofi con l' Imagine del etuliata fuit,

Er vun & cruftelis Beati nomore difinberi agui admo-

25tets erbot fibi,& Miandtes No-

26. Dichi quaquoz agri,& alijtempore Procession mis liberi o

28. Marbus in aliam, & me fperiem tranfiuit .

Paulo post clausum fuit No

reffonaliter B. Imego c

116

detto Beato Solano (Gpra Ia (ia Băra a portando la detta Îmagie va pa Îma bianca, la qual de îrrotoo, fu (leuzal da van Palma piccola, che fluau nel Corriletto del Nouisiato di detto Conneutro, vicino alla Cella, in cui tece il Nouisiato il detto Beato Solano, e detta Procedione girando per la Città a, fino ad armare alla Chiefa di nofleta Signora de los Remedios, che è delli Frati di San Giouanni di Dio, doue gli fic canata van Meffe, quale terminata, i nen espió a il Conuetton della Monache di Santa Chiara, doue gli fia Istata van leffa, rimanendo ini la detta Concinne grei l'infroro al fio Conuetto, aldo un vito i ècde nella cordenzache detta Sanità fi confegui per l'intercettione di d.S. Solano.

3 1. Ab ounnibus incereeffioni Bessi Sanitas tributa fust -

32.

Et interrogato, doue prosequi la prima Processione di penitenza, che si fece nel giorna 30 di Aprile, doppo che giunse all'Ospedale,e si secero

lui le preghière riferite.

Diffe, che dal detto Ofpedale s'incaminò nel medefimo doppo

pranfo per alcune firade di detta Città, e fi porrò a detta Chiefa di noffra Signora de los Remedios, doue fornono fatte altre deprectioni con li medefini pisati, e clamori Popolari, e di li cune pafo alla Cappella del Beato Solano, che chiamano il Portico, quale fà nella Cafa, doue nacque detto Beato, e fi fice lea,
medefina deprestatione, e di li poi fen espito al Connemo di
controllo del controllo del controllo del controllo
controllo del controllo del controllo del controllo del controllo
controllo del controll

che dalla detta Proceffione rifultò molto feruito à Dio noftro Signore, flante l'emendatione, che molti hebbero de fuoi peccati. El intercasto di che qualità era l'Infectione di d. Epidemia, e che accidenti, e frant l'accompagnoffero.

Qualitat, & Egna Epidemiz. Diffe, ché la detta Pefte era per contatto, e che l'accompagnauano Buboni, Carbonchi, e Delirij, con Febre molto ma-

gnauano Buboni, Carbonchi, e Delirij, con Febre molto maligna.

Interrogato, di che maniera sia stata introdotta in detta.

34. Origo einidem,& rem pus du-

Diffe, hauer intefo dire publicamente, che v'era ftata introdotta à caufa di robba contagiofa portataui da altre parti nel principio dell' Anno del 1681., e durò fino al tempo, che hà dichiarato.

Interregato, che cossitutione di tempo, e d'aria fosse ananti il detto mese di Luglio, e nel medesimo Mese, e se correuano venti, quali, e di che conditione.

Qualitas neris rempore Peftis . Di

Diffe, che nel tempo della Peffe, è ordinariamente li venti, che fogliono correre, fono di Ponente, e che la coffellatione di quella Terra è fecca, e di buon temperamento per effer fondata in alto, e non sà altra cofa.

e non sa altra cola. Interrogato, fe si fecero diligenze alcune dalli Gouernatori di detta Città e nuali

36, tà,e quali .

Diligentia ad Pellem extina Diffe, che quelle, che vidde fare, furono, separare il commercio di

Desirate Edit

alcu-

Super secundo Miraculo i alcune Cafe, che gli s' era attaccato il Contagio, abbruggiare . diuersa robba, aprire l'Ospedale, e prouederlo di tutto il ne-

Et interrogato , fe si incrudelisse la medesima Epidemia nelli Popoli, e luoghi circonuscini, e fe cefiò in quelli, ò nò del medefimo modo,e nel medefino sempo .

Diffe, che quello, che saè, che prima, che folle la Peffe in Montilla, era flata in Lucerna, & in altri luoghi, conforme l'intefedire publicamente, e nel medesimo tempo, che si patiua in Montilla, intese dire ancora publicamente, che v'era in altre parti; E doppo di effere ceffața la Peffe in Montilla, vi fu ancora in altre parti : Et in specie intese dire , che n'era trauagliato Monte Mayor , luogo circonuicino , doue era andato il Chirurgo , che haueua affiftito nell' Ofpedale della Peffe in Montilla : E gia ha dichiarato il tempo, che in Montilla staua con più rigore detta Peste : Non sapeudo pero, se della medesima maniera correua. in altri luoghi, folo seppe, che nella Villa di Espexo correua... con la medetima forza ; E non sà , se quando cessó in Montilla, foile ceffata, à no del medelimo modo , e nel medelimo tempo ; Et auuertische si ritroua egli in dubio, se la Processione di penitenza fosse nel fine del mese di Aprile, che hà detto, ò nel mese di Maggio; Mà però, che più s' incliua à credere, che fosse nel

Interrogato , come fappia , che la detta liberatione fia feguita per l'inserce/hone del detto Beato Solano, e perçbe non puole attribuirfi ad altro ainto .

mese di Aprile .

Diffe, che per tutti li fegni, e circoftanze, che riconobbenella materia, e tiene riferite, e per le medefime ritrouarfi con certezza, qualmente non puotè effere, se non per mezzo miracolofo detta fanatione, hauendo inuocato per la medefima così questo Testimonio , come tutto il popolo l'aiuto del Beato Solano . e non di altro .

Tellis, in Process. XXIII. Fr. Antonius Flores Laicus Professus Ordinis Minorum S. Francisci de Obseruantia Maior Infirmarius Nofocomii, atatit annorum 53. circiter, iuxtà idem 13.interrogat. Process. fol. 68 4. respondit .

Che come refta riferito , fi trouava questo Testimonio nella Città di Montilla, nel tempo dell'introduttione del Contagio, e s'andò introducendo à poco a poco, fino al fine del detto anno dell' otrant'uno, e fentiua dire, che moriua molta gente; e quefto Peftie declaratur à Tefte. Testimonio, come sperimentato in altri Contagi, ne' quali s'era ritrouato, diceua alle tali perfone, che gli dauano questa ragione, questa è Peste, e sin dal principio di Gennaro dell'anno seguente dell'ottanta due ando accendendosi con maggior forza, di modo, che si disinganuarono li Cistadini di detta Città : e su li primi giorni del mese di Aprile di detto anno si apri, e con ordine della Città, Ospedale publico per cura degli appestati, prouedendolo delli Ministri necessarii, frà li quali entrò questo Testimonio per Infermiero maggiore di esso, nel quale entrauano molti Infermi, e ne moriuano molti, e con questo rigore continuò tutto il mese di Aprile, accrescendosi il numero degli

In Locis Suitimu tam Montiliam Peitrs perfeue

pem Peftis Miraeulo B.at

De vifu. Infirmarius .

Sub form anni 1681, ect platima ex parte peribat .

41. Menfe Innunn) 168at luer aus gebatut .

42. Inicio Aprilis aperté fait No-

43. diem moriebantur . 44.

45. eeffio , & innocatio Benfi .

46. Vus, & Cenftula ennfignars firernnt Seruis,ve duttibucrent Ægris .

47. Aliqui Infirmi in extremit laburaners , & russ , & ernifula comedentes, vices cefumpletunt -

48. Nullus ca noche ubift. 49.

Alzeris Infirmorum comefilo, wide iph confuetum eibem... runt , & fani euaferunt .

50. Die Processionis, se daubus quentibus nullus ad Nofocomium delarus lust-51.

Mirum Epidemia deeremen-

52.

Processione peracta morbus transuit in aliam meliorem Speciem .

appeftati ogni giorno più, di forte, che vn giorno, che di ventifei, che n'erano entrati nel giorno antecedente, ne morì quattordici, inuiò vn' ambasciata il P. Guardiano del suo Conuento à questo Testimonio, per hauer notitia dello stato dell'Epidemia di detto Ofpedale, gli rispose questo Testimonio, che calcasse la mano negli esercitij di orazione, e di penitenza, perche il male fi andaua accendendo con grande accrescimento; e pare à questo . Testimonio, che ciò su nell'vltimo giorno del mese di Aprile, nel quale ricenutafi detta risposta dal Padre Guardiano, verso la sera del detto giorno, vsci in Processione con tutti li suoi Religiofi, portando in esta l'Imagine del Beato Solano, e li detti Religiosi veniuano facendo in quella grandi penitenze, & arrinarono alla Porta del detto Ofpedale, di done questo Testimonio, e gli altri Seruenti vscirono alla Porta con lumi, che haueuano apparecchiati per quando s'amministrauono li Santi Sacramenti agl'Infermi, e ftando in detta Porta inginocchioni , facendo deprecationi , e preghiere al detto Beato Solano, li detti Seruenti, e molta gente, che s'era accompagnata in detta Processione, con lagrime, e clamori, furono pigliate dalli Religiosi di sopra la machina del detto Beato Solano certe canestrelle , che si ricorda, che erano due, di vue passe, e biscottini, le quali furono confegnate à questo Testimonio, acciòche le diffribuisse agl'Infermi à nome di detto Beato Solano, e la Procesfione s'incamino verso detta Città : & in quella notte questo Te- . ftimonio, e gli altri Seruenti diffribuirono, e diedero à ciascheduno Infermo delle vue paffe, e biscottini; e si ricorda, che quattro di effi flauano talmente all'estremo , che non le potena . . no mangiare , e come questo Testimonio l'andaua distribuendo, & animando detti Infermi, perche le mangiaffero, dicendo effer regalo, che gli haueua portato il nostro Amico Santo Solano, li detti Infermi facendofi animo, le pigliarono, e mangiarono à poco à poco, e per esserui trà essi li detti quattro, che non le poteuano mangiare, gli furono poste nella bocca per forza, & andarono pigliando vigore, e fi sforzarono di maniera, che le poterono mangiare, e questi medesimi Infermi, e gli altri ancora fi ritrouarono per la mattina più vigorofi, e nessuno di essi mori, anzi nel giorno feguente alla detta Processione si ritrouarono di si buon'animo, che non folo mangiarono la prouisione destinata per loro, ma di più quella delli Ministri di detto Ospedale , con che fanarono ; effendo da notare . che nel riferito giorno seguente alla Processione, ne nelli due immediatamente doppo entrò Infermo alcuno in detto Ofpedale, il che vedendo questo Testimonio, e gli altri Ministri di detto Ospedale, posero bandiera bianca in vna Croce di ferro, che stà incontro alla porta di detto Ospedale, in segno di essersi conseguita la falute, e Sanità da detto male; e se bene doppo di questo entrarono in detto Ospedale alcuni Infermi, che sariano vn giorno per l'altro due, ò trè, in tutto il mese di Maggio in circa, osseruò questo Testimonio, & il Chirurgo di detto Ospedale, che il male haueua mutato specie, atteso che di quelli, che così entrauano, la febre non era tanto maligna, e che li tumori non haucua. ne

Super Secondo Miraculo.

no le radici come li buboni, e pui finanzano, che morizano, come magior brenita; con che, sè cificolo cellera succordi cellera succordi cellera succordi cellera succordi cellera succordi cellera successi della composita di cellera successi della composita di cellera successi della composita di cellera successi della cellera della celler

riccourt.

Ei interregario da Sus Signaria, di che qualità era l'infettione della
Peffe, e che accidenti, è figni l'accompagnavano. Diffe, che detta
Epidemia fiattaccava per contatto, e che diva tumori nell'anguinaglie, e fotto el braccia caronochi, con le febri maligan-,
vomiti, e delirij, à fegno tale, che faceva di mediere molti lenarre.

ganne.

Interregato, che diligenze furmo fuste delli Genermotori, e quali
Diffe, che prima, che fi aprille l'Olpedale, non si quelle-,
the fectro, am che nel tempo, che flette apretto, lo prosiddero del necessimo, se insuaumo al metelimo in Relie, si indero del necessimo, se insuaumo al metelimo in Relie, si ingastifica vicino al detto Olpedale Ministiri, che portusuno robba per abbruggiare, se inrefe dire, che le Cafe, di done lalesuaumo, le laciciauso derrate; se inolner videle, che terminata la detta Pette, le dette Cafe per ordine della Giufititi si
sena
feurezusuo.

Interrogato, come fappia, che la detta liberatione della detta Città di Montilla fia feguica per intercessione del Beato Francesco Salanose perche non puole attribuirfi ad altro ainto . Diffe , che per le ragioni, che hà dichiaratoje perche nella detta Processione negl' Intermi, e Seruenti non vidde altra inuocatione, che quella del detto Beato Snlano, & à quella feguiffe la Sanità, che hà riferita dal male pestilente in quella malignità di Peste, che prima haueua, ma più tofto effendofi mutata, e non morire in detto Ofpedale degl'Infermi , che vi erano , quando arrinò la Proceffione di pesitenza , niffuno ; e non hauer haunto notitia , che in ex Infemis detta Città morisse più alcuno di detto male, e per non esserui. fata altra inuocatione , come hà detto , ne altro aiuto naturale, al quale fi poteffe attribuire; & hauer vifto quefto Teffimonio : Nor friam che tutti quelli , che hanno parlato, in queffa materia , di ogni grado, e conditione tengono per certo, e fermo, come anche quelto Testimonio tiene , che fu , & è Miracolo operato dalla. Maeffà di Dio ad intercessione del Beato Solano.

Teffis in Praceff, XL1. Licensiatus Dominus Alphonfus Marquez Eupeus Panferrado Cappellanus Civis Muntilia annurum.
 30. iunto idem 33. integrogatorium Proceff. fol. 1082. tergo refpondie.

Che nell'anno passato dell'ottant'uno, cominciò ad infettarsi detta Città sù li principij del mese di Giugno della Casa di Nicola de los Moros, quale era Custode maggiore della Villa di Montur-

53. Exrinên Epidemia Nofocomium die 13. Innij elaufum.

54. Pro gratiscom actione erga-Beacum acta fun alsa Procedia

> 55. Signs £pıdemi≅,

56. Combultio serum infoltarum 57.

Expurgatio Domotum poft excuedam Peftem.

58. Solius Betei muoentione Pefiis cefinuit.

Statim ac prima Processio Noscoomium peruenie, null ex Infirmis abi degencit obile -

Nor Britm in Cluieste .

6 2.
Ab omnibus orfintio Pellis trabuta fuit Micaeulo Beati .

De vifu.

Lagium Epidemin.

201 Summarium Tellium .

63. Liufdem incrementum.

64.
Apertum fuit Nofocomium

65.
Imago Beati procedionalites
defector.

Invocatin Beati.

67. Vuz , & Cruftula Infirm Beati intultu difitibuta .

68. Presum, & innocationis con tinuacio

Post Processionem nullus in Nosocomio ncentuir, nee ad illud Infirmus yflus admenic.

Paulò post elaufum fuit Nofoconsium .

Janitatis continuatio .

que, & haucua portata certa robba da detta Villa, che flava già infetta di Contagio, il quale Nicola mori repentiuamente, e da? detta Cafa andarono infettandofi le aftre de' parenti ; & amici' fuoi, con i quali baueua commercio. & andò accendendosi à poco à poco, fino al principio di Gennaro dell'anno feguente 1682. che stana la maggior parte della Citta infetta, e ne morina molta gente; e si ricorda, che nel Sabbato Santo furono sepellite vadeci persone; è nelle Chiesa si secero due sosse, nelle qualt si buttarono li Cadaueri, e per non efferui in detta Chiefa altra Sepoltura, che toffe in frato di aprirfi , fi andò à seppellirsi fino alle Chiefole fuori'; e vedendosi nella Città , che già non si poteua tener più celata la Peste, che era in esta, fu publicata, & aperto l'Ofpedale, done s'innianano gl'Infermi, che fi ritropanano con detto male; e nel detto Ofpedale morina molta gente, hauendolo così intefo dire, e per li corpi morti, che vidde buttare nelli Cemeterij gli pare, che ne morina la maggior parte di quelli , che in esso entrauano ; e stando questo Testimonio nel fito, che chiamano di Santo Biagio, per Sopraffante delle guardie poste di detta Città per le dispositioni necessarie della medefima, e dell'Ofpedale, & accorrendo ad vna queftione, ch'era occorfa fra li Seruitori di detto Ofpedale ; che si ricorde , che fu nel doppo pranfo, vidde venire i Religiosi di San Francesco in' Processione con molte penitenze, & in quella l'imagine dell' Beato Solano, e giunfero alla porta di detto Ofpedale, di due s'incorporò in detta Processione, molta gente, e dalla parte di dentro dell'Ofpedale, e per fuori fi fecello con lagrime molte deprecationi al Beato Solano, acciòche intercedesse appresso Noftro Signore per la falute di quella Città ,1 & Infermi di effa , & intefe dire, che fopra la machina di detto Santo erano ffate pigliate certe caneftrelle di vue paffe, e bifcottini i dulli erano flate date agl' Infermi, acciò le mangiaffero per Religina, e flatfero con viua fede, che Iddlo gli hauerebbe liberati per detta intercessione , e vidde entrare detta Processione nella Città continuando detti clamori , e pricehi , e non l'accompagnò à caufa di rimanerfi nella fua occupatione, e verfo di notte la vidde vícire dalla Città, per ritornariene al Conuento, & in detta Processione andaua la maggior parte della Città con moltà ceraaccefa, continuando dette tagrime, e preghiere , e nell'akrogiora no intefe publicamente ; che well'Ofpedale non ne moriua 'alcund', ne widde quefto Toftimonio , che dalla Città fi portaffero all'Ofredale più Infermi, perche fi diceua, che la Sanita, che vi era per l'in? terceffiune di detto Santo , era così grande , che di detto male non era caduto più neffuno Infermo, e quefta Sanità ando con's tinuando in modo, che di li à poco tempo fi ferrò l'Ofpedale publicandosi la Salute, e senza tornare ad essere più infetta di detta infermità, e non fi ricorda del tempo, o giorno ; che fà I aperto, e serrato detto Ospedale, e quando si fece detta publià catione di Salute , folamente gli pare , che nel mefe di Giugho di detto anno dell'ottantadue già non vi erano più fegni di tal business of the start and and a contract of high male. eriya aki pilincing datameted da eriya deriya

Suber-Secundo Miraculo.

El interregan de Som Signaria, de los quilla era l'evietti. et elle-L'Allemine s'ete articlenis fignal l'attempt profision de l'actiona de l'action

giarno.

Apterragato, Ai che maniera, e quando fio flata introdetta utila Citta,
Aquanto tempo hausua darato. Difie, che circa il primo punto, già
ha rifondo, e. che quanto al secondo comincio dall'oltimo di
Maggio dell'ottant'uno, e termino mirecolofamente, come hà

desto, nel mele di Giugno dell'ottantadue .

Interreggens, fe la più fire netwesse di Englis è piu pletida, est varirans più, pous professe assuti dette vesse, che cassituines di trump, e di ariu sulle assuti dette vesse, che cassituines di trump, e di ariu sulle assuti dette vesse, casti. Diste, che perì mete Luglio dell'ottanzador, gia non vi era Peste, e che circa l'altro di più son se ne ricorda.

Interregato, le finne flate futte aleme diligenze dalli Generatori , e quali. Diffe, che ne furono fatte molte, prima, che fi aprifica doppe de la regarda d

vifto.

Interregues s fa is madefine Epidemie visconado mill Popalis, Languis cromotionis, si e feito, è mi sputti dei madefines mode, fei elle ilifelie trospo. Diffe, che nel tempo, che detta Città di Montilla, patria il consargio, lo pariamo aucora le Ville de Aguilar ; Monurque, Montemayor, Elpeto, e Caliro, Lunghi circonsicità, è altri, i quali doppo le Santa di Montilla, e reno trauglia i i tattania da detto male, il che as primieramente per nonto que feccondiziamente, perche derta. Città doppo fi guadatia da, detti Laoghi, della di cui guardia esa quello Telimonio logratico della di cui guardia esa quello Telimonio logratica della di cui guardia esa quello Telimonio logratica della Città nella Polificipo del Bolco delle Roueri va Granaro, docue per Canil, che attraserizanto e le margile, fi daugi il Vipa po per detti Luoghi appeltati, il qual detto Granaro durò per lo fasti del medi tri medi.

haierregats, some fappie, she la detta liberatione fia figuita per l'intressipan de latte Reate, a person ant finglia nativalent de signi Diffe, the l'insocatione, the intele in detta Proceffoncdi petitemas, fii fatta folamente al detto Beato Solano, a fiocefifiautocote la Saalia, che ha riferito ; e tutti fianno nella ficle, che giò fii d'an intersettione, e si quello riconofcimento tutti filono aftervarata, pella di la di uni otto ci, cidicheduno nel modo ; che ha

potuto, e non sa, che vi foffe altro ainto . . . .

V. Tellis in Pracifi. XII. en industis à Subprounteribus D. Emanuel de Andrade oriundus Ville de la Rambia Mercator, Incola Mentille.

Qualitte', & figna Epidemie

de n

Extinctio Petiti migreuloti

74-

State on Attended

fabarer Loca finitima .

77-Ad folum Beatt invocationem fanitas febfequeta.

De vifu .

Summarium Tellium

123 tille annorum sa. vnus ex Deputatis à Civitate Montilie ad occurrendum propagationi Epidemia, iuxta idem 13. Interrogator. Procefs.fel. 1662. refpondit .

81. Prims die polt Pre

ata eft . Paulò poft

85. Soni Beati tribuitur . 86.

Origo , & dutatio Pettis.

Che nell'anno paffato del mille feicento ottant'vno fi dicena in. quefta Città, che fi era infetta di Pefte , e quefta andò dilattandofi à tal fegno, che per Pasqua di Resurrettione dell'anno seguente( per quanto fi ricorda ) fu aperto l'Ospedale publico fuori della Città, doue si portanano gl'Infermi di detto male, e ne morina molta Gente , & in quefta affittione , dalli Religiofi del Conuento di San Francesco extrà muros di detta Città, fi fece vna Processione, nella quale andavano i Religiosi con molte dimoftrationi di penitenza, e portauano in essa l'Imagine del Beato Solano , la quale vidde quefto Teftimonio nella Porta di derto Ofpedale di Peffe, e che in detta Processione vi andaua moita gente di detta Città di ogni grado, e conditione , e con le lagrime pregauano il Santo Solano, che intercedeffe appreffo la Maestà Dinina per la falute di quella Città i con la qual Procesfione andò quefto Teflimonio fino alla Piazza della Corredera. di detta Città , & in quella si andaua sempre più intromettendos. gente con lagrime, e preghiere tutti verso il detto Beato, e molte Persone di quelle con Groci, e scalze, e con altre Penitenze, dal qual fito fe ne parti questo Testimonio per la premura, chehaueua circa il far prouifione delle cose necessarie per detto Ofpedale, e seppe, che in quella forma era ritornata la Processione al Conuento, di done era vícita, conforme quello, che fi dicena publicamente, e sin dal giorno doppo la detta Processione si riconobbe la Sanità generale nella Città, & Ofpedale, e di li à poco fu ferrato, publicandofi la Salute, & intefe generalmente effere ftata la fanità miracolofa ad intercessione del detto Beato Solano, nella qual fede ftanno tutti con molta diuotione, e riconoscimento di detto Miracolo, rendendogli ciascheduno le gratico nella forma, che puole .

Qualita, & figna Epidemia . Et interrogato di che qualità era l'infettione dell' Epidemia , e che accidenti, d fegni l'accompagnaffero . Diffe, che era contagiofa, e fi attaccaua dall'uno all'altto, e fuggiuafi l'un l'altro, e per contatto di robba, che fusse stata di qualche appestato, e si diceua publicamente, e vidde alcuni, che gli veniua con febri, e vomiti, e diceuano hauere tumori in diuerfe parti del corpo, e fentiua dire dalli Medici, e Chirurghi, ch'era Peste di molto cattina qualità , li detti tumori, che si chiamauano buboni .

Et interrozato di che maniera , e quando fia flata introdotta nella. Città , c quanto tempo era durata . Diffe , che intele dire efferui ' flata introdotta à causa di 10bba, che vi era flata portata da Luoghi appeflati , e che per quanto fi può ricordare, durò parredell'anno mille feicento ottant'vno, e del mille feicento ottan-

Interrogato, fe fu più fiera nel mefe di Luglio , è più placida , e fe meriuano più , è meno persone auanti il detto mese di Luglio . Diffe , che folamente fi ricorda , che prima , che foffe fatta detta Processione di penitenza, era quando moriua molta gente, e per il mese di Luglio del mille seicento ottantadue gli pare, chenon vi era più Pefte in detta Città, e fi era publicata la Sa-

Interrogato , che cossitutione di tempo , e di aria fosse auanti il detto

113

mefe di Luglio, e nel medefimo mefe, e fe correnano venti, di che conditione , e quali . Diffe che gli pareua, ch'era naturale, e che correvano venti di Ponente, e non sà altra cofa.

Interrogato, le fiano flate fatte alcune diligenze dalli Gouernatori della Città , e quali . Diffe , che dalli deputati fopra la Peffe , che Guberni furono nominati dalla Città, fi taceuano à tutte le hore diligenze concernenti à smorzare l'incendio di detto male, separando gl' Infermi, e mandandogli all'Ospedale, riconoscendo quelli, ch' erano inferti di detto male, abbruggiando robba, prouedendo l' Ospedale di Ministri, e delle altre cose necessarie, e facendo le

diligenze, che sono opportune, e richiede questo caso con tutta premura, le quali vidde questo Testimonio.

Inserrogato, come fappia, ebe la detta liberatione feguiffe per l'intereeffione del detto Beato , e perche non poffa attribuirfi ad altro aiuto. : Diffe, che in detta Processione non intese altra iunocatione, solo che quella del Beato Solano; e non sà, ne hà inteso dire, che vi fosse altro aiuto, a cui si potesse attribuire detta Sanità, & hà · veduto tuttiftare in quefta fede, che fu miracolosa per dettaintercessione, senza hauere inteso cosa in contrario, e questo Te-· fimonio ftà, e viue nella medefima fede .

VI. Teftit in Process. II. Didaeut Lopez Hurtado Cinis Montilia, publicus Regius Scriba ciufdem Ciuitatis, annorum 50. iunta 8. Inserroras. Procella fol. 103. sergo refpondis .

E cal inoltre attribuifce , e tiene per certo , che l'efferfi liberata la. Città di Montilia dal contagio pestilente, che pati dal mese di . Maggio dell'anno paffato 1681, fino al mefe di Giugno dell'anno feguente 1682-fu miracolofamente, e per l'intercessione del Beato Solano, perche dalla Pentecofte di detto anno 1681. in-- cominciorono à sentirlo differenti Case in detta Città di Montilla ricordandoli , che furono le prime quella di Nicola de los oni Moros, Nicola de Luque, quella del Teftimonio, e di D. Francesco Ramirez. & andossi spargendo per tutta la Città, di modo che la maggior parte per Natale del detto anno, si trouò accesa del detto male, e moriuano in tutti li giorni da otto, è dicci perfone , sino al principio di Gennaro dell'anno seguente dell'ottantadue, e nel detto mele fi placò detto Contaggio, e poi tornò betdie. con maggior rigore ad accendersi la detta Città, se bene la Giufitia, e Reggimento di essa procurano di far credere, che non era contaggio quello, che patiua, affinche non fe gli toglieffeil commercio, con dar nome all'Infermità, di Epidemia. Sà il Teftimonio con individualità, ch'era Contagio, fecondo le dichiarationi , che in fegreto fecero li Medici di detta Città auanti M il Teffimonio, come Scrivano di quella. E nel mese di Marzo di detto anno entrò in detta Città Don Pietro Bernardo, con ordine del Confeglio Reale, per riconoscere detta Infermità, con prenentione de Medici, e Chirurgho, e flando alloggiato nel Collegio della Compagnia di Giesu; fi attacò al medefimo Collegio il detto Contagio, e morfero due persone, e doppo con queste diligenze fu leuato il commercio a detta Città, e nel giorno 29. di Marzo del detto anno dell'ottanzadue, detta Giuftitia, auanti il Testimonio, quale in tal tempo spediua l'Offitio del Capitolo, fuit, fi concertò di formare Ofpedale, e nel giorno 7, di Aprile fi per-

De vifu .

92.

93.

Summarium Tellium

96."

Ob numerum Infector um nutgna erat so Cimate confuño.

9".

Indicent Proc. dio in hono-

124:1

rem berri , ad ebrintudatte.a erffationen: Petet . . .

QS.
Is uncatio publica Beats pro &besateone Constates I Polis.

A de diff a Procedionis Telles, to Habitatorice successioner successioners familiation.

Die folemetteis Corporis Christ nullus Infirmus in No-Lecquito remanfit . 101. Die 12. Iunij Nofocomium.

elautum fuir . IO2 . Coram Telle comfrufti fuerung

Coram Telle combuffi fuerun

Die 15. Iunij tacta fuie alia Processio io hooorem Beati , pio gratiarum actione. 104. Et ex tune nullus Pesse rattus

sepercus funt.

Loca finitima adhile Pefte ardebant,

Ostor triborrint erfactionem Pellis Mirzeulo Beari...

107.
Ob dictum Mirzeulo m corpit fabricari Ecclefia ad honorem Beari in media Cinicate.

Toffir fait amaibus narratis prafeus.

Qualitas, & Symptomata luis.

I I O.

Post e rectum Nosocomium Pe
fits dirits infancebar.

fite diride infaurebat .

III.

Poft primam Pageoffionem.

Mother remite e nt feptirit

fettiono, e con effetto rimafe aperto, e feruito da'Ministri per l' amministratione de Sacramenti, e per Infermiero Fra Antonio de Flores dell'Ordine di San Francesco . & in tutto il detto mese di Aprile , continuò il detto Ofpedale con molta frequenza d'Infermi in tanto numero, che cagiono confusione alla Città, per la qual caufa la Religione di San Francesco vsci in Processione, portando in esta il Beato S. Francesco Solano vo doppo mezzo di per vno degl'ultimi giorni del mefe di Aprile, li Religiofi con Croci su le spalle, scalzi, coperti la faccia, e testa di cenere, coronati con corone di foine,e molte alree forti di penitenze,e pofero l'Imagine del d. B. Solano alla porta dell'Ofpedale se dalla barra calò il Testimonio vn canestrello di vue passe, e Fra Alonzo Pelaiz vno de biscottinische si diedero all'Infermiero per gl'infermiste entrò , la Processione nella Città e si commosse la maggior parte de'suoi Habitanti, supplicando al detto Beato Solano con voci mescolate con lagrime, e che domandasse à Dio Nostro Signore hauesse pierà di detta Città , e la liberaffe da detto Contagio , e dal detto giorna riconabbe il Teftimonio, e tutti gli Habitanti la Sanità nella detta Città , e nel giorno Vigilia del Corpus Domini , rimafe l'Ofpedale fenza Infermo vernno , e doppo , fe bene alcuni sitornarono, che furono portati al detto Ofpedale, furono di quelli de Luoghi , e fiți , done le erano trasportati dal detto. Ospedale, ? per la conualescenza, e delle persone, che stanano separate dal Commercio della Città , per efferfi attaccato nelle loro Cafe, nel tempo, che fi.formo detto Ofpedale, enel giorno 131 di Gingno II di detto anno fi ferrò in totum il detro Ofpedale, & alla prefenza del Testimonio si abbruggiorono li letti , e nel giorno poi de 15. di detto mefe in rendimento di gratie la detta Città per la Città; fece processione generale con l'Imagine del Beato Solano, e dal detto giorno fi continuò a non efferui alcun Infermo di detto male contagiolo, e fi ritrouò libera, flando in quefta occasione accefa di detto Contagio la Villa della Puente de Don Gonzalo, quella di Monte Mayor, quella di la Rambla, e la Città di Ezija, tutti Luoghi circonuicini a detta Città, di vna, tre, es sei leghe di diftanza , e tutti gli Habitanti di detta Città attribuirono all'intercessione del Beato Solano la Sanità di efsa, per la qual causa, & effer cessato assolutamente senza effer ritornato in tutto, nè in parte detto Contaggio, fi attribui a cosa miracolosa, e si tratto di cominciare, come si comincion fabricare vna nuoua Chiefa, dedicata à detto Santo in mezzo della Città nella firada di Sottollon, e Cafa, doue nacque il

fente a tutto il fopra accennato.

E alle unose damande di detti Sigrapri. Diffe, che la detta Peffetecra, e li indicana di bidi Sigrapri. Diffe, che la detta Peffetecra, e li indicana in bubbonis, e tumori nell'asgunaglies forto le
braccie, dettro Orrecchie, e cerri pidicelli pictolis, quali ana
danano luqogo alle cara, in voomis, e febri peffulcuis, chia puele, s dopo fermato, li con più rigore, e che doppo che fin intra
la Procedione di Penjugnas, comincio a placare in tunto che li
confumb, como hi rigorio, e che à quello le piud irrocdrae;
assossi del merfe di Duglitza, e dei medefinno mefe cra tempo calicapitani, chia, co como fina o personale di considerato del concapitani, chia, co como fina que a chiadoli a consideratione.

detto Santo; il che sà , perche ( come hà detto ) si ritrouo pre-

encilla

Super (ecundo Miracalo. done feco , e che non fi ricorda che venta correffe , e che le ediligenza, che fi facenano dalli Giouernatori, erano proneder di Qualites n Vineri , Medici , e Chirurghi il deno Ofpedale , e fenziare le Cascinferte da quelle, che non érano injette, abbraggiar robba, che ffana inferta, prouedondo accio fredaffero le Beuande, Dilie Vaguenti, & Ogli, che ordinameno li Medici, non ricordan- dem Pettem. -doli di che qualità, e compositione eranos, e.che prima, che patifiero detro Contaggio, lo pativano attualmente la Città odi Cordoua, Lucena, Antequera, e Villa de Priego, Cabra, assem temper Penn grando Agoilar, la Parcire di Dos Gonzalo, e la Villa di Monturque, bu conincanti poli fantio-sem Montie. di doue fi attaccò; e nel tempo, che lo patiua detta Città, lo pativa patimente la maggior parte delli Luoghi rifetiti , e dopo che fu ficito flavano con effo, quelli che già tiene riferiti avanti delle nuone domande, e che attribuice il detto Miracolo al d. Beato Solano specialissi mamente per le ragioni, che hà riferite, e perche vidde sche l'Inuocatione commune , e particolare era al d. Beato, ene Sermoni, e Feste, che si fecero dopo della Fefa in rendimento di gratie, folo fi indrizzana, & attribuina cefficio Pefficio detta Sanità all'interceffione di detto Santo , il che è publico , terceffioni Beati .

DE VISV.

VII. Teftis, in Procef.XV. F. Alphonfus Pelaiz, Laicus Professus Ord. S. Francisci, etatis anner: 49. iuxto 13. Interfogatorium. Procef. fol-441- tergo respondit .

e notorio &c.

Che negl'anni dell'ottant'vno, & ottanta due pati detta Città di Montilla l'Epedemia pestilente, e che se bene nella parte, che fi attaccò dell'ottant'vno fu temperata , nell'ottanta due fi accese più, conforme riconobbe quetto Testimonio, quando vsciua per la Città à raccogliere la limofina , come cercante , che era , fin da co. de in alcun tempo in detta Città propuravano di diffimulatla, in fine che non gli leuassero il commercio con gl'altri Luoghi, sk:effendo venuto in detta Città vn Caualiero, che chiamauano Don Pietro Bernardo , quale diceuano venite con fordine del Configlio, e imontato al Conuento di eucho Teftimonio, nel giorno feguente per la mattina, che gli pare fosse al principio di Marzo dell'ottanta due , fi. portò, al Collegio della Compagnia di Giesù di dettà Cittàs per far di Il le diligenze, in riconoscere s'era Pefte quella, che fi pariula in detta Città, e verso la fera del detto giorno se ne ritornò al Conuento di questo Testimonio, dicendo, che se ne andaua fuggendo da detta Città; per dar parte al Confeglio , che era Pette quella ; che in effa fi pari wa : e di li a quindeci giorni fi apri l'Ospedale perta cura degli .) appefigti , essendonis posto per Infermiero va Religioso Laico del fuo Conuento, che fi chizmana Fra Antomo ide Florer, & altri Miniftri, e quefto Testimonla pastando in vicinanza di d. Ofpedale, vedeua cauar fuori, pet buttarli nel Cemeterio, molti morti di detto Ofpedale, e domandath alcone volte, lontano dalla porta di detto Ofpedale al detto Infermiera ; i ce altri Miniftri, quanti merinano ogni giorne j oglisticemno, che trà il giorno, e la notse moriusno da quindeci in wonti Perfone, e nella Città i dunado andana per la faz etres e riconoforni molei Infermi y progutabdo di forcorrerli , e confelerli con quello,

118.

126

l'hauena da liberare da detta Peffe , per l'Intercessione di detto Beato Francesco Solano suo Padre, e dinoto, e così si riguardana poco nelle occasioni , che si offeriuano di parlar con quelli , che flanano appeflati e pell'vitimo giorno di Aprile del detto anno 1682. flando in Refettorio al mezzo giorno, il Padre Fra Diego de Cordoua, quale era Guardiano del fuo Conuento, fece vn Sermone a tutti li Religiofi, fignificando loro il pericolo. in che staua detta Città con detta Peste, e che quel Conuento si softeneus con le limofine, che in quella fi faceuano, & affine, che riconoscessero li Cittadini, che non solo occultamente faceuano Oratione a Nostro Signore, & al Beato Solano, che si hauena da fare dimonfirationi in publico, e che in quel dopo pranzo haueua da effere, che perciò daua licenza, affinche ciascuno delli Religiosi facesse le penitenze, che tenesse indiuotione, in effecutione di che, alle trè del dopo pranzo, vícirono tutti li Religiosi in Processione di Penitenza, portando in essa l'Imagine di detto Beato Solano sopra voa Machina, e d'ordine del Padre Guardiano, questo Testimonio pose sopra detta Machina vna canestrella con vue passe, & vn'altra conbiscottini; e prima di arriuare all'Ospedale, si andaua incorporando gente, e giunti alle porte di detto Ospedale di cura di / Pefte, questo Testimonio d'ordine del detto Padre Guardiano, diede all'Infermiero de sopradette canestrelle di vue passe, e biscottini, ad effetto, che li distribuisse agl'Infermi in nome del detto Beato Solano, e come già fi era incorporato in d. Procesfione molto numero di gente con torcie, e candele accese, e iui fi daffero molti clamori, con molte lacrime al detto Beato So-Jano, supplicandolo della sua Intercessione per la fanità di quella Città, a preghiere di questo medesimo concorso, andaron e girando per molte firade della d. Citta, e furono, continuandofi detti clamori, fino al detto Conuento, andando molte delle dette Persone scalze , e con Croci sopra le spalle, e stando in d. Convento il Padre Frà Gionanni de Beas Religioso di esso, andò ful Pulpito, & eforto per la continuatione del pentimento delli loro peecati e domandare à Dio Nostro Signore il rimedio di quella Città, per l'Intercessione del detto Beato Solano, dopo di che cominciana ad andarfene la gente, lasciando ini la cera , che portauano ; perche ardeffe ananti l'Imagine del detto Beato Solano . Et pag. 446. in principio profequitur .

Inuocacio Beaci pro

Che per la mattina del giorno feguente mandò vn'ambasciata per questo Testimonio al d. Frà Antonio de Flores Infermiero il d. Padre Guardiano, ad effetto che gli desse parte, di quello era faccesso in quella notte, e rispose, che le dd. vue passe, e biscottini, si erano distribuiti frà gl'Infermi, da quali erano stati pigliati con molta Fede , Dinotione , e Lagrime, e che vi era gran miglioramento, e che in quella notte non erano morti più Infermi, quando nell'antecedente n'erano morti fedici, per la qual risposta si rallegrarono assai detti Religiosi, e ritornato con la medefima ambafeiata alle due del dopo pranzo del detto giorno al medemo Infermiero, qual diffe, che il d. miglioramento coa.

121

tiquana, e di tal maniera, che gl'Inferm did. Ofpedale non folo fi mangiorno tutta la prouifione, che vi era per loro, ma ancora quella . che era deftinata per gl'Infermieri , e che li detti, fibi, fed ettim Miniftit delli-Infermieri folo haueuano mangiato vn poco di brodo, quali, con quello, e con il gusto del miglioramento stauano molto sodisfatti , e con d. risposta riceuerono molta consolatione li Religiofi, e la Città per le medesime notitie, & il detto miglioramento, e fanità fi continuò di modo, che per il giorno di S. Antonio di Padona, per il quale si dispose la Processione in rendimento di gratie, non vi era nissun infermo in d. Ospedale, se non alcuni, che flauano conualescenti, quali dimoragano in altre case deftinate per detta conualescenza, & in quel medesimo giorno di S. Antonio di Padoua del d. anno dell'ottantadue ... con l'affiftenza di detta Città fi fece vna Processione, vicendo da d. Conuento con l'Imagine di detto Beato Solano, e nota per circostanza, che in riguardo di esfer Processione di gratie d'ordine di detto Padre Guardiano si fece la diligenza trà le Palme . che fono nell'Horto di d. Conuento, e Inon ritrouandofene alcuna bianca, quale portaffe d. Imagine, questo Testimonio ca. fualmente fi portò ad vna Palma picciola , che ftà nel Cortiletto del Nouitiato, done il d. Beato fu Nouitio, e nel d. fito ritrono una fola cima bianca, ftante che le altre erano picciole, come d. Palma, e verdi, il che vedutofi dal d. Padre Guardiano glie la pose, e portò d. Imagine del detto Beato Solano; e d. Proceffione fu dal d. fino Connento, girando per le firade principali. di d. Città e gionta al Conuento delle Monache di S. Chiara di detta Città, restò iui d. Imagine, done il giorno seguente gli si fece vna gran festa, e verso il dopo pranzo tornò à formasi d. Processione dal detto Conuento di Santa Chiara, sino al Conuento di questo Testimonio, e Cappella, che in quello tiene d. Beato Solano, e li Cittadini di d. Città hauendo veduto, il Miracolofo di detto fuccesso, continuando con le debite gratie, e diuotione in tutta la maggior parte delle strade di detta Citta, banno posto nicchie con l'Imagine di detto Beato con sua Lampadina accesa, procurando con puntualità l'oglio, e nelli giorni della Feffinità di detto Beato in detti fiti in quella notte auanti, & il giorno vi fono molti fuochi, con i gnali lo fefleggiano, come suo Diuoto, e Padrone della Città, che per tale l' hanno giurato, & in oltre ha veduto nella maggior

Solano. Et interrogato da Sua Signoria, di che qualità era l'infettione di dotta Epidemia , e quali accidenti , e fegni s'accompagnaffero .. Diffe, che la d. Epidemia era contagiofa per contatto, e che intese dire dal detto Infermiero, e dal Chirurgo di d. Ospedale, di cui non fi ricorda il nome, che erano bubboni nell'anguinaglie, e fotto lebraccia, & alcuni carbonchi con graui febri, deliri, riuoluzioni di flomaco, e vomiti .

parte di tutte le Case di detta Città l'Imagine del detto Beato

Et interrogata di the maniera, e quando fia flata introdetta in detta Città . Diffe, hauer già dichiarato, che nell'anno dell'ottant'uno cominciò detta Peffe, e che intefe dire,efferfi introdotta à canfa di robba infetta, portata à detta Città da altri Luoghi, che pa-

enti die Infirmi Nosoco ani comederunt esbot, nede

S. Abengi) firma fust alsa Proerffig pro graparum actione abique co quod vitutinfirmus in Nofocomio exifteret .

imonaliter circumfertur Imago Brazi eum maximis publice lettise fignis eg letitig fignificationt-

Summarium Tellium 428

tinano detta Epidemia, e paregli, che il tempo, che dutò in detta Città: fariano otto, ò dieci mefi in circa .

Interrogato se arriad al mese di Luglio del d. anno dell'ottantadue la Peffe , che pati d. Cista di Montilla , e fe in quello fu più crudele ò più placida, e le moriuano più ò mono perfone prima del d.mefe di Luglio. Diffe, che già tiene deposto, che cesso desta Epidemia per il giorno di S. Antonio, in cui fi ferrò l'Ofpedale, e furono rese le grazie, e che il miglioramento di detto male si sperimentò immediatamente doppo la Proceffione di penitenza, quale fù fatta nell'vltimo giorno di Aprile di detto anno,e che fù proseguendo il miglioramento con gran felicità sino al serrarsi di dett'Ofpedale .

. . . . . B ce . Interrogato fe in detto tempo corrended Hemi ge quali trano. e. di the qualità , e coflitutione coi) per il mefe di Aprile , e Maggio, come per il mese de Giagno, e Luglio. Diffe, che non fi

> Intervogato che diligenze furono prattitute dalli Gouernatori della · Chità, e di quali medicamenti fi ferniumo all'hora in effa . Diffe , l'abbrugiar la robba dell'Appellati , hauer aperto l'Ofpodate. · & applicate à prevedere tutte il necessario mà che non sa quati medicamenti fi applicauano agl'Infermi , bensì , che à gl'infermieri . & ad altre persone fane vedeus portare alcumi preservatiui, come panni bagnati in sceto preparato; & altre cofe in the state of th

Inserrogato fenelli laogbi , e Ville adiacenti à Monsilla vi era le medefima Epidemia ,e fe vi fu ananti , à dopo, à fe in quelli ceftà desta Epidemia nel medefimo tempo, e del medefimo modo, che in dette Città . Diffe , che quello , di che fi ricorda è che fu introdotta in detta Città à causa di robba portatani da altre parti, che pariuano detto male i che conforme hà dichiarato, intefe dire .. E con ancora intese dire , che nel medesimo tempo , che Montilla patina detto male, lo patinano ancora Aguilar, Monturque . e la Puente . E doppo della Sanità di detta Città non sà fe altri lo patirone, ne fe nelli Luoghi riferiti cessò il detto male pel medefimo tempo , e nel medefimo modo, che in detta Città .

Interrogata come sà, che detta liberatione procedeffe dall'Intercessione di desta Beato, e perche non fi puele attribuire ad altro atuto. Diffe, che per le ragioni, che riene riferite nella fua deposizione, mentre vidde, che flando la Peste nel suo maggior vigore al punto, che si fece l'Inuocazione feruorosa al detto Beato nella Processione degl'vinmi giorni d'Aprile, all'istante siricono be vn miglioramemo così grande fenz'altr'aiuto, che fappia fe non - che , anzi bene sta in fede questo Testimonio , e generalmente tutti li Cittadini di Montilla, che confeguirono questa Sanità per Interceffione di detto Beato &c.

VIII. Teflis in Proc. XXVI. D. Barsholomeus Gil de Aguilor Clais Momilia, ac einfdem Prafes Ordinarius , 6 . Officii familiaris etatic amor.co. iunta idem 12. Interrogate icm Proc. fil. 964. in francische i 4 attali einfre a in principia refpendit .

Che alle metà dell'anno dell'ottant'una intele dire; che vi era la - cuiz

Petit ceftautt die S. Actonil. & B. ats Mirkeulu u parme sl. lice pol primum froceffo. - - syntere Bases

of a fire group gar me

128. Diligentia Gubernato

120. Tempus , quo Montilia Pefta vexabatur, ab es etiam affi-

130. Dum Peftis mages incalefee. bat, flatim ac furt facta prima l'roceffio in honorem Beati, maxima apparuit conuale-

Sanfrio ab omelius funt Miraculo Beati .

Ex auditu Deputato. rum füher Peffe, Och aliquibus de vifu .

Super secundo Miraculo.

Peffe in vaz Cafa di Nicola de los Moros nella firada che chiamano di San Sebastiano . c che di li s'era andata attaccando ad Origo, & incremento a Parle. altre Cafe, & in questo modo ftette fino al fine di quest'anno,e fu li principii dell'anno feguente dell'ottantadue ando auanzandosi con maggior vigore,e ne moriua molta gente, e dallaCittà fi determinò aprirfi , come fi apri l'Ofpedale publico per cura della Pefte nel mese di Aprile dell'anno dell'ottantadue, & intese dire publicamente in detta Città , e specialmente da Don Alonfo Granados Rettore di detta Città, e deputato fopra la Peste e da Alonso de Aguaio deputato parimente sopra la Peste e da Don Baldaffar Enriquez de Harana fimilmente deputato. che in molti giorni moriuano in detraCittà da quindici in fedici Persone . e per il fine di questo mese vidde questo Testimonio, vscire dal Conuento di S.Francesco extra muros di detta Città, vna Processione andando li Religiosi scalzi con dimostrazione di penitenza, e con cenere su la faccia,e sopra la testa, & in essa l'Imagine del Beato Francesco Solano, e questo Testimonio s'incorporò in detta Processione, e nel camino andò incorporandosi molta gente, & arrivarono alla Porta di detto Ofpedale di Pefte, e tutti diedero molti clamori, e voci con molte lagrime domandando à Dio Noftro Signore la liberazione da questa Peste, popendo per Intercessore il diBeato Solano, e leuarono di sopra la Machina del d. Beato Solano certi Caneftrelli d'Vua paffa, e Biscottini, quali si diedero agl'Infermieri, acciò gli diffribuisfero trà gl'infermi, che erano in d. Ospedale, e di li entrò nella Città, girando per molte strade di essa, nella quale andaua gran concorfo di gente d'ogni grado,e conditione,e tutti con le medefime lagrime, e clamori all'Intercessione del Beato Solano, e gionsero in quelta forma sino al d. suo Conuento, & intese di- Illieo pot pi re nell'altro giorno publicamente, e specialmente da dd. Deputati, che le dd. Vue paffe, e Biscottini erano ftate diffribuite à dd.Infermi, e che di essi non n'era morto alcuno; ne tampoco nella Città haucuano ritrouato alcun Infermo, da portare al d. Ofpedale, tenendoli ciò da tutti per Miracolo operato dalla Maesta di Dio per Intercessione del diBeato Solano, quali tutti haucuano posto per Auuocato à tal'effetto, & in riguardo di questa fanità il continuarsi, di li a molto poco tempo, che gli pare faria poco più di vn mese vidde questo Testimonio serrare il d. Ofpedale; e subitamente vsci questo Testimonio a fare vn feit. viaggio fuori, e non seppe altra cosa .

Et interrogato da Sua Signora, di che qualità era l'infettione dell' Epidemia, e che accidenti, o fegni l'accompagnaffero . Diffe, hauer inteso dire, che era per contatto di robba portataui da Luoghi appeftati, e che da quelle prime Case, che si appestarono, andò attaccandos alle altre, & in oltre intese dire, che dana febri molti grandi, e vomiti, delirij, e bubboni nell' anguinaglie, e fotto le braccia, & altri indifferenti parti del corpo.

Interrogato, di che maniera, e quando fia flata introdotta in detta Citta; e quanto tempo era durata, e fe fu più crudele nel mefe di Luglio, è più benigna, e se morinano più, è meno persone auanti di d.mefe di Luglio . Diffe,hauer già dichiarato quello,che fapeua,

112. .

133. ad fogandam Peftem .

Summarium Testium

Poft primam Proceffignen ceftauit Peftis .

130 e che doppo la detta Processione di Penitenza , ne tampoco per il mefe di Luglio vi fosse più Peste in d. Città , per esser cessata. come hà riferito ..

Interrogato, the collitutione di tempo, e di aria foffe auanti il detto mefe di Luglio, e dentro il medefimo mefe , e fe correnano venti , di che conditione, e quali . Diffe, che nelli meli di Gennaro, Febraro, Marzoje Aprile fu temperatoje che non fi ricorda, che venti

correvano .

140. Qualitas actit ,

141. Diligentie Gubernstorum.

142.

Post fanstam Montiliam, per-

durant l'effer rexatio in Locit beitimis pet fex menfet , &

amplias.

Interrogato, che diligenne furono fatte dalli Gouernatori , & quali. Diffe, che quello, che vedeua era, che andauano accompagnati da Medici notando le Case, delle quali s'haueua notizia, che vi era alcun' Appeltato, e mentre non vi fu l'Ofnedale , quelli, che erano appeltati, li feparauano, e gli abbruggiauano la robba. e quando vi era l'Ospedale, l'inuianano al medesimo, & abbrugianano la robba, e prouedeuano l'Ospedale di Seruenti, e Viueri necessarij.

Interrogato, fe s'incrudeliffe la medefima Epidemia nelli Popoli, e Luoghi circonuicini , à fe cefià , ò nò in quelli nel medefimo modo, O all'ifiefo sempo . Diffe, che nel medelimo tempo, che patiua detta Peffe la Città di Montilia, la patiuano ancora Aguillar, Espexo, Caftro del Rio, Monte Mayor, & altri Luoghi circonpicini, e questi medefimi Luoghi doppo la Sanità di detta Città di Montilla perseuerarono più di sei mesi doppo à patirne con molta fierezza , conforme seppe dalle persone , che stauano per guardia alle Porte di detta Città & hauerlo intelepublicamen-

te in effa .

Interrogato, come tà , che la detta liberatione fia feguita per l'intercoffione del detto Beato Solano, e perche non puole attribuirfi ad altro ainto . Diffe, che , perche , come hà detto , non vi fu altra Inuocazione più di quella del detto B.Solano, nella conuocazione del Popolo, alla Processione di Penitenza riferita,e non sà,

che vi fuffe altr'aiuto &c.

144. Poft primem Proceffionem.

143. R. Colanus fun fe

aftam in honorem Beati ceffa. ait Peflis .

145. Publier demonstrationes ond ceftaten Peftis fun ope Et Super 14. Artic. Proc. fol.771. tergo dixit . Che fu certo l'effetto dell'Intercessione del detto Beato Solano, nell'Inuocazione che si fece nella Processione di Penitenza, poiche doppo di ella cessò l'Epidemia pestilente tenendosi per miracolofa detta Sanità concessa da Dio per detta Intercessione; & in riconoscimento di ciò da tutti si procura, e si pongono li mezzi possibili, acciò si termini la Chiesa nuona, che si stà fabricando al detto Beato nella Cafa, in cui nacque,e nella maggior parte delle firade di dettaCittà hanno posto per foro digozione l'Imagini del detto Beato in nicchie alte, fatte à proposito con fue Lampadi accese, tenendo tutti verso di esso particolar diuozione, il che è verità, publico, e notorio, e di ciò n'è flata , & è publica voce, e fama &c.

refpettiud . 147.

Origo,& icerementum Peftis,

De auditu , & de vifu IX. Teflis in Proc. XXXIII. D. Francifcus Ramirez Munoz Clericus, O- Cappellanus Ciuis Montilie etatit annor.50, iuxta 13.Interrogatorium Proc.fol.8 99.refpondit. Che nell'Anno paffato del 1681, del mefe di Giugno s'introduffe

il male pestilente in detta Città, dando principio secondo la voce commune, che corfe in vua Cafa di Nicola de los Moros,

nella

Super fecundo Miraculo:

nella firada, che chiamano di San Baftiano, & andò dilatandofi in altre Case placidamente, sino alli principij di Gennaro dell' Anno feguente del 1682., che ando crescendo con maggior vigore , & augumentandofi nelli Mesi seguenti sino alla Pasqua, e che riconoscendosi esser già preciso di publicarsi la Peste, & aprire l' Ofpedale, così tù fatto dalla Città, aprendo l' Ofpedale publico per la cura di Peste suori delle muraglie di detta Città, doue si portauano gl' Infermi, che vi erano di detta Infermità, & in quello moriua molta gente, morendo ogni giorno da. dieci, fino à quattordici persone, & in vn giorno al fine di Apri- bant 14 entente intetti . le li Religiofi del Conuento di San Francesco extra Muros di detta Città fecero vna Processione di Penitenza, portando li Religiofi molte dimostrationi esteriori di essa, & in detta Procesfione l'Imagine del Beato Francesco Solano, quale vidde quefto Testimonio dentro della Città nella strada, che chiamano di Santa Brigida, e s'incorporò con quella vedendo quello, che hà riferito, e gran concorfo di gente con molte lagrime, e clamori , chiedendo affettuofamente al detto Beato Solano , che Giutta libeteur a Pette . intercedesse appresso la Maestà del nostro Signore, che concedesse la salute à quella Città , liberandola da così graue male, & afflittione , in cui si ritrouaua , nella quale Processione affistette questo Testimonio, sino, che tornò ad entrare in detto Conuento, & in essa, e nel medesimo Conuento si continuarono le suppliche, e preghiere con molte lagrime al detto Beato Solano, e doppo ritornando alla detta Città con molti altri, che parimente vi crano flati, gl'intefe dire, che detta Processione eraarriuata alle Porte dell'Ospedale, doue erano state date à gl'Intermieri di esso certe Canestrelle, che il detto Beato Solano haucua sopra la sua Machina di Vue passe, e Biscottini, acciò gli distribuissero à gl'Infermi in nome del detto Beato, e gli domandassero la Sanità, e nel giorno seguente à detta Processione intese dire in detta Città publicamente, e specialmente si ricorda da Don Baldassar de Harana, e da Don Luigi del Puerto Deputati della Città sopra la Peste, che miracolosamente per mansie. l' Intercessione di detto Beato alle preghiere, che gli si erano fatte in detta Processione, era sanata detta Città, e gl' Infermi dell' Ofpedale, e non trouauano più Infermi di detto male da inuiare al medefimo, e detto Ospedale stette aperto sino à mez- Nusoee zo Giugno in circa per vedere le à caso ritornassero altri Infer- vique ad diem 17. luni), si socmi, e vedutafi la continuatione nella Sanità fu ferrato, e si posero Bandiere publicandofi la falute, & intese dire, che si era fatta Processione in rendimento di gratie al detto Beato Solano, la tione, fuir elassem Naso quale non vidde, tenendolo tutti per Miracolo fatto à detta In- in gratianum aftionem. rercessione .

E; interrogato de fue Signoria di che conditione era la qualità dell' Epidemia , e che accidenti , d figni l' accompagnaffero .

Diffe , che intele dire notoriamenie , e specialmente dalli Medici di Qualita, & effectus Pagis . detta Città , che erano Don Giouanni Bernabè , e Don Francesco Solano, che detta Epidemia era contagiosa per commercio, e che veniua con Febri molto grandi , delirii , e con tumori nelle anguinaglie, e fotto le braccia, e moriuano in molto breue. .... tempo .

148.

Quotidie ex Pefte occumbe-

Prucedio pomitentia in huno rent Beatt ad placendam cor-

151.

152. poft dictam Pro-

Nee infecti reperiebratut ad Nofocomium deferendi

154.

Sed vifa Sanitatis co

156.

1 - - , 1 , 6 , - - 1

Interrogato di che maniera, e quando fia flata intredotta nella detta. Città,e quanto tempo era durata .

Diffe, hauer già dichiarato fopra di ciò quello, che fi ricorda .

Interrogato fe fu più fiera nel mele di Luglio, è più benigna, e fe morivano più,ò meno persone prima del mese di Luglio,che cossitutione di sempo,d d'aria foffe auanti di detto Mefe,e nel medefimo Mefe,e fe correuano venti di che conditione,e quali .

Diffe, che quello, che sa, l'ha dichiarato, e che nel mese di Luglio del 1682. non viera Peste in detta Città dal tempo della Sanità miracolosa, che hà riferito, ne si ricorda, che venti cor-

Interrogato, che diligenze fi facellero dalli Gogernatori, e quali

Diffe che quello che vidde fu che prima, che fi apriffe l'Ofpedale . gl'Intermi, che vi erano, si metteuano nelle Cafe, doue habita uano in Luoghi separati, e la robbasche si trouaua, che potesse essere infetta, fi abbrugiana , e dopo che vi fu l'Ofpedale, gl'Infermi fi mandauano in quello, e si abbrugiana la robba, e detto Ospedale fi prouidde delli Ministri necessarii, e gli s' inuiqua il Vitto necessario.

Interrogato fe fi infieriffe la medefima Epidemia nelli Popoli, e Luoghi circonuicini, e fe cefiò, è nè in quelli nel medefimo modo, O all'ific fo

tempo .

158. Diffe, che publicamente intese dire, che nel tempo, che detta Poft mite fangtam Montiliam tionaust vezatio Pefije if-Città stette trauagliata dal Contaggio, si erano trauagliati analije Locis finitima) . cora i Luoghi circonuicini , come fono la Puente , Monturque , Monte Mayor, Espero, Priego, Fernannuñez, & altri, e vidde, che doppo che fù pubblicata la Salute in detta Città di Montilla nel detto mese di Giugno dell'ottanta due si riguardauano dal commercio delli prefati Luoghi, e diceuano, che in quelli domi-

nava la Peste con molto rigore, Interrogate, come Jappia, che la detta liberatione fia feguita per Interceffione del detto Beato, e perebe non poffa attribuirfi ad altro da tutto il Popolo, che flette in effa, altra Inuocatione, fuor

che quella del detto Beato, ne sa che vi fosse altra, & à quella

fegui la Sanita, che hà dichiarato, e tutti flanno in fede d' effer

flata detta Sanità à detta Intercessione; & in riconoscimento di ciò in tutta la maggior parte delle strade di detta Citià , hanno poste Imagini del detto Beato dentro nicchie, fatte à tal effetto con le sue Lampadi, doue frequentano la loro deuotione, e gratie, & in tutte le Case per tale diuotione tengono l' Imagine del

detto Beato, e non sa, che vi fosse aiuto naturale per detta Sanità, anzi stauano tutti credendo con il parere delli Medici, che nel tempo del calore fusicemente à detta Sanità. haueua da crescere con maggior augumento detto Contaggio, come si vidde nelli Luoghi circonuicini, che continuarono con quello, che te-

siuto.

1 (0. dur BesturSolanus Diffe, che in detta Proceffione di Penitenza non vidde, nè intefe-

160. s tribuerunt ceffat

161.

Et fuper 14. Artic. Procef. fol. 906. dixit . 162.

fo rifponde .

neua molto vigore , fino che torno à rinfrefcarfi il tempo, e que-Che hà dichiarato il chiaro effetto dell'Intercessione del detto Beato Solano , mentre che doppo detta Processione di Pe-

Super fecundo Miraculo .

.144 mitenza cessò l' Infermità dell' Epidemia, e non sà, che doppo vi fosse altro Infermo di essa, tenendosi per miracolosa, e concessa da Dio à detta Intercessione, il che fu, & è verità, publico, enotorio, edicilo n'e flata, & è publica voce, e fama .

X. Teflis, in Proceffu XXXIX. Icannes de Zea, & Aguilar, Sa- De vifu, & fatto procrifta noue Ecclefie Beati Francisci Solani, Ciuit Montilie, prio . esatis Annorum 37., iunta idem 13. Processu fel. 1051. tergo, re-

toondis . Che faranno trè, ò quattro Anni, per quanto fi può ricordare, che

detta Città pati l'Infermità di Peffe, e flando la Peffe con molto rigore, di che moriua molta Gente, conforme diceuano, va... giorno li Religiofi di San Francesco di detta Città fecero vna Processione con molte penitenze, & arrivarono all' Ospedale, e da quel giorno cesso la detta Peste per le preghiere, che coumolte lagrime fece moltiffima Gente di detta Città , che affifte Tefft a me à detta Processione, & inquesto tempo della Processione fi ri- beptos tuit. trouaua questo Testimonio rinferrato in sua Casa per ordine della Giustitia, perche haueua vn Bubone nell' anguinagha dal lato deftro, & era da otto giorni in circa, che ne fiaua male, havendogli principiato con Febri affai gagliarde, & à detto Bubone non haueua applicato medicamento alcuno, à causa di stare così ferrato, ne hauere chi glielo portaffe, come ne anco hauer haunto Medico, che lo curaffe, ne fattofegli altro medicamento, che due sanguigne al principio del suo male, quali gli furono fatte d'ordine del Dottor Don Francesco Bohovos; il qual Bubone il detto giorno di detta Processione, stando questo Testimonio con detta Febre affai gagliarda, e dolori in detta parte, alle sei hore del doppo pranso gli si ruppe, rimanendo egli sano, e fenza Febre alcuna, il che quefto Teftimonio attribui à Miracolo operato ad Intercessione del detto Beato Solano, perche in quel doppo pranfo fentendo da doue staua rinferrato invpa Cafa nella firada de los Alamillos il rumore, e voci della Gente in detta Processione con pianti, e di cuore si afferì questo Teffimonio, e chiamò io suo soccorso il detto Beato Solano, e l'apertura di detto Bubone fe la curè da fe, ponendoui certi filacci per effere molto picciola, e di lì à foi giorni fi era ferra-

ta, e flando la Città già sana, mediante il Miracolo, che Dio haueua operato per Intercessione del Santo Solano, & hauer veduto la Giuftitia, che questo Testimonio anche egli staua bene, gli aprirno la porta, dandogli licenza, che potesse vicire, e gli abbruggiarono la robba, che teneua nella stanza, doue staua rinferrato, il che fu di li à pochi giorni di detta Sanità, & ef-

che haueuano implorato del Reato Solano appresso la Maestà di Dio, & in riconoscimento di ciò nella maggior parte delle. ftrade della Città, fono andati mettendo Imagini del d. Beato Solano con le sue Lampade, & hanno tenuto, e tengono d. Sanità

per miracolofa à detta Interceffione .

fendo vícito per la Città , intefe dire da tutti , che detta Sanità ; " 16¢. che godena la Città, fi doueua riconoscere dall' Intercessione, Ab.

134 Summarium Tellium

766. Delgo , & effectus Pe Elinterrogas de Sus Signoris , ai che conditione era la qualità delle Epitamia, e che acidani , i figna l'accompagnifice. Diffe, che la detta Pelle intefe dir. hauer hauuro pruncipio da robbi introdotrasi da Loughi appellari gete che li figniche portuau/siono flati quelli, che parimente hi dichiarato i, di intefe dire, che ad al altri venius della medelima maniera, con vomiti, e delirij; che le bene quello Telinomoi a monora il nebbe alcini, sono gli pare,

che fossi accessivo legario. Interegato, dictematives del cario legario. Interegato, di commitero e, quando fia stata introducta una silica Cirità, quante tempo era durate, e fi si più pera nel meste di Luggito de più piatale, a fi contrascopi bi, ames profesa anun'il actes meste, tete estimativa di tempo. El aria si autanti, e ad mestigono mel si tempo. La committa e e quali considera di tempo. La contrascopi del committa e e quali contrascopi del committa del committ

67. fa, fopra di quello, che gli viene domandato.

Gnbernstorum diligen

13, joby at quello, che gla viene domandato.

Interregato, che dilignent jano filsa; faita dalli Gomenatori dalla 
Città s, e pauli. Diffe, haver già dichiarato quello, che fii fatto 
con lai medefino, e lo fletfio fastebero con gli attir; & interfe 
dire, che quello, che fector con lui, io fectoro parimente conaltri prima, che fa sprifle l'Opedale, a quale poi porreauso rutti 
quelli, che cadeuano ammalati di detto male; e fe bene quando 
adde inferno quefto Tellimonio era aperto D'Opedale, e lo 
volexano mandare al medefimo lo lafciarono rinferrato in 
derta flazza, perche tencua vana ferrata si al fartaladi done; gli 
porgetuano da mangiare, e per effere Compare fino vano de De
putati, e la Giufitti afi porto vi su le chiaucy e doppo, che fii 
fer
rato l'Opedale, vidde che abbraggiauano molta robba, si di 
quello, so come di altre Case.

168.
Poft fanazam Monti-Jam Pertis continuauit in Logis finitimis. Interrogato, le la wedefima Epidemia : internación nelli Popolia; Luogió vicilni , ef. cefo jà » a hia n'é da medefina mado , nestifylife,
temps . Diffe ricordarfi, che nel tempo, che Montilla pativa il
Contagio, lo pativono ancora alcunt Luoghi circonúicini, che
erano Monte Mayor, Fernanuñe, ja Rambia e Montalban, hauendolo così intefo dire , & ancora intefe dire , che doppn, che
flava Montilla fanaquetii medefinii Luoghià extirerano traflava Montilla fanaquetii medefinii Luoghià extirerano tra-

169.
Ab omnibus cellatio
Pellis tributa fuit inprecellioni Beati.

untirergato, comé pair, et le detue liberatione fo feçuita per Finteregato, comé pair, et he detue liberatione fo feçuita per Fintereceffone del detue Brato; e perche non poffe atribuirfi adaltro alun. Diffe, che non tince altre ragioni, che quelle, che del dichiarato, c flare tutti nella Città, nella credenza, che fiu per detta intereceffone, e non per altro aiuto, e quello rifonade.

XI. Tefiis, in Procefs. I. D. loannes Franciscus Hurtado Ciuis Montiliæ, Maior Architectus dictæ Cinitatis, annorum 40. Procefs. fol. 172. iuwiö 13. Interrogat. respondit:

170. Nullus ex ils , qu comederunc Vust , in

E fin da quel giorno non folamente fi riconobbe Sanità dalla detta Epidemia, ma ancora, che Fr. Antonio de Flores Religiofo Fance(cano Laico, quale a affiteu a I detro Ofpedale, afficuro a questo Testimonio, che di quelli, che haueuano mangiato li fu-

detti

Super Secundo Miraculo . 135 detti bifcottini , & vue passe per reliquia , non n'era morto alcuno di detta Infermità &c.

XII. Testis, in Processa VI. Reu. Pater soannet de Aragon Societatis Iesu, Lettor Sac. Theologies, annor.38. Processu fol.269. iuxtà 8. Interpogat, respondit:

A die prima Procellio nit nellus interijt

Che portarono in Proceffione l'Imagine del detto Beato per la junggior parte delle finade di detta Città dal Consuedo di San France(co exrà muros di effaç widde, e sà che fin dal giorno di detta Proceffionealla quale concorfe quafa tutto il popolo, neffuno morì di Peffe, bensi, che cefsò affatto, (cur'altra diligenza dec.

XIII. Testis, in Processia VII. Licentiatus D. Antonius de Aguayo, & Aguailer, Presbyter, Theologus, & Constitution, Commissirius Santii Officia, & Vicarius Ecclesse Ciuistis Montilie, ann. 56. Processia 50.304, inxià 8. Interrogat. respondit.

I 72. Illieò fucceffit convalefennia -

E dal górnio immediate feguente fi riconobbe grandifimo mi- mia-siaglioramento, coi uella Città, como cell'Offochia, perche tutti Mémiaglio Infermi , the flaunso in quello, si riconobbero la matrina...
con cuadent miglioramento, e flendoche hauseuno perduta la
voglia di mangiare, nella fera, che arrius detta Procedinone del
Pesto Solano, nel gorno feguence tutti il detti nifermi si mangiar ono quanto si tecnus preparato per foro, e di più ma oglia
manenta, da detti infermi sica. sa preparata per foro. Secretti, si

mangiata da detti Intermi e

El suxià 13. Processus fol.307.

E che dall'istante di detta Processione su riconosciuta la Sanità riserita &c.

Er comperta fuir Sans-

XIV. Testis, in Processus XVII. Litentiatus D. loaunes Marin de Alba, Saterdos & Concionator, Satra Tocologoia Prosessor. Ciuis Monsilia annorum 36. iuxta 13. Interrogatorium fol. 556. tera. in fine dixit:

- E dal giorno, che su fatta la Processione di penitenza, che sh dichiaratosi, ricomobbe la Sanisi improussa (a prese Hiff-Inflanseeze) questo Testimonio la tiene per misracolo, non solo preter naturale, ma ancora contra naturale, perche in quel tempo di detta Sanisa, in riguardo del temperamento, che tuen riterito, il Medici, e tutta la Ciristi teneuano per certo, che la detta rito, il Medici, e tutta la Ciristi teneuano per certo, che la detta te cesto repeniamente (in Orig. Hiff, Inflantaneamente) nella forma, che hid detto, ma di piùs non terro si arti fentre, ce nel tempo, che in detti Luoghi ciritonuicini, che hà rifettito, profeguiuxa com maggior rigore & Caristi.
- XV. T./lisin Proessy XIX. Licentieum D. Baltbolar Enriquez de Arana Sacrorum Canonum Dostor, & Aduecatus, Maior, Minister Familiaris Santil Oficis, Dux Maior, Index Conferenter Regius, Gubernatoris Locumetneus, Giais Montilie, annor-64-Proessy (alco.), sixt 31, Interrogata, fin fin chiti:
- Che per tutto quello, che tiene detto, e perche folamente inuocarono,

Surrecarium Tellium

174. Illied post innocationom bean fuenetfit Sa. Bitas .

rono, e pufero per intercefine il detto Beato Solano, e non alcun'altro, & hauer riconofciuto, che a detta inuocarione feguà pronta, & inftantanea la Sanna; & anche, perche quefta Sanità fucceffe in tempo, che la Medici differo , che naturalmente cra tempo di accrescersi più tofto, e non di eftinguersi &c.

175. minfic libera 4 Peffe . 176,

ge , que ditris infaus.

ge deberet .

XVI. Teflis, in Proceffu XX. D. Catharina Corduba, & Aguilar, Nobilis Ciuis Montilia, annor. 52. Processu fol.623. funtà 13. Interrogat. dixit:

A die poli primain Pro E nel giorno feguente alla detta Processione intesc dire publicamente, che miracolosamente per l'Intercessione del detto Santo Solano era stata liberata detta Città dal detto male.

Et in fine fol.627, tergo dixit : Pellis celiano , tempo

Che per le ragioni riferite , e perche le innocationi , e deprecationi, che ciascheduno in particolare, & in commune fece, solo furono fatte a detto Beato Solano, e non ad alcnn'altro Santo je per effere segnita la Sanità nella breuita, che hà riferito a detta inuocatione, e Processione di penitenza ; e perche anche li Medici, e Chirurgi, che affifteuano alla cura di detto Contagio I, differo, che in quel tempo, che si consegui la Sanità, era più a proposito, e più naturale a dilatarsi detto male, che non a miti-

XVII. Teffis,in Processu XXIV. D. Franciscus Solanus Doctor Medieus in Academia Complutenfice. annorum 5 . Proceffu fel. 719.,

177. Aremoratum ecfracionis l'eftis . 178.

Pellis ceftanit , ter

re , quo diritte infauj-

iuxtà 13. Interrogat. divit :

E dalla certezza di effersi conseguita detta Sanità per detta inuocatione, ne nacque lo sforzarfi tutti a dare maggiori elemofine per la Chiefa, che fi ftà fabricando nella Cafa, doue nacque i detto Beato in detta Città . E perche la detta Epidemia nel tempo, che cessò, ffaua nel suo augumento, e non in tempo, che naturalmente poteua cessare, perche li restauano altri due tempi di fommo vigore, e declinatione, ne tanpoco affifteua... l'influenza del rempo, perche correua la coftituttone, che hà dichiarato, come anche la continuatione nelli Luoghi circonuicini.

XVIII. Teflis , in Proceffu XXVII. D. Francifeus Marquez del Batio, Ciuit Montilia, Philosophia, O. Sacrerum Cenouum Deller, O. Aduscatus, annorum 30. Processu fol.793. iuxta 13. Interrog. in fine dixit :

179, Polt primary Procef-Sonem nullus á Pefte fuit amplius raftus .

Et liauer inteso, che sopra la machina di detto Beato in detta occasione, si portarono corte canestrelle di vne passe, e biscottini, quali furono censegnati agli Infermieri di detto Ospedale , acciò si diffribuissero agl'Infermi in nome di detto Beato, e che gli furono dati, dalli quali effetti ne rifultò la Sanità non folo negli Infermi, che erano in d. Ofpedale, ma di più nella Città non fi ritronò altro Infermo di detto male pestilente in Casa. che si potesse dire, che nuouamente gli si era attaccato, per il ... che, come hà dichiarato, si conferma in questo, che si conseguì detta Sanità a detta intercessione, e non per mezzo di altro aiuto, perche non sà, che vi fosse, anzi il caldo che si andaua introducendo, hauena da causare maggiore incendio, e non la re-

pentina Sanità, che ha dichiarato.

180. Peffis e frauit, o dirris intguite debebar .

Super Secundo Miraculo:

XIX. Teffis, in Proceffu XXVIII. D. Joannes Emanuel de Sarauia; Ciuis Montilia, Seriba Regius, O Notarius Apoliolicus, ann. 25. Proceffu folk 17. tergo, kunta 13. Interrogat. in fine, dixit :

Che negli aiuri naturali non vi fu rimedio, anzi andaua accrefcendolise nel tempo della detta ceffatione, era, quando credeuano, Pelis sefizuit , quando che con il calore, che haucua da venire nel tempo feguente à detta Sanità, haueua di accrefcerfi, e così lo pronofficarono Medici, quando vedeuano, che nel tempo dell'Inuerno, quale Pon atimam Processi è contrario, haucua haunto l'augumento, che hà dichiarato, e foccelsir illicò Sannat. per non efferul ftata altra inuocatione, più di quella del detto Beato Solano in detta Processione di penitenza, alla quale segui fopranaturalmente la detta Sanità, e ftare tutta la Città in queno conoscimento, in testimonianza di che, nella maggior parte delle firade di essa hanno pofto in Nicchie, fatte à proposito Plmagine del detto Beato con le sue Lampade, frequentando il loro riconoscimento, e diuotione .

XX. Tellis, in Processu XXXII. D. Isannes de Luque & Abila, Sacerdes, Ciais Montilie &c. annorum 40. Proceffu fol. 883. tergo, dunta 13. Interrogas. dixit:

Che doppo detta Processione cessò detto male à detta Intercessione, e non fi ricorda di hauer visto, che vi fosse in detta Città, Post ett fino il giorno d'hoggi altri Infermi di detto male &c.

183.

XXI. Teflis, in Proceffu XXXIV. Isannes Trapero Ciuis de Zofiar, annorum 50. Proceffu fol.918. tergo , iuxtà 13. Interrogatorium ;

Che vi fù la Pefte in Montilia , e vidde l'Ospedale aperto , doue si curava , e moriua molta Gente repentinamente, & intele dire , Repentins feit on che era fantata la Città da quell'Infermità per Miracolo, che -Iddio haueua operato ad Interceffione del Beato Solano, e non vi fu , ne vidde effer più Pefte in detta Città , affermando tutti all'hora, & al presente, che fu, & è Miracolo à detta Intercesfione &c.

XXII. Tellis, in Proceffu XXXV. Cathorina de los Reyes, & Luque, puor loannis Ximenez. Ciuis Montilie, annorum 21. Processu fol.935. tergo, iuxtà 13. Interrogat. dixit :

Che era stata fatta vna Processione dalli Religiosi del Conuento di San Francesco, e che andanano con molte penitenze, è che in essa portavano l'Imagine del Santo Solano, e molta gente piangendo, e domandando al Santo Solano, che pregaffe Sua Diuina Maeftà, acciò rendesse la salute à quella Città, e che da detta Processione non:vi fu più Peste, ne intese dir più , che moriua alcuno di detto Male &c.

XXXIII. Tellis, in Processu XXXVI. Maria de Luque vxor Petri Matritenfit, Ciuis Montilia , annorum 23. Processa fol.951. tergo, iuxtà 13. Interrogat. dixit :

Fù la Pefte in detta Città di Montilla, & intefe dire, che morina molta Gente &c. i Religiofi di San Francesco vicirono in Pro- Pet 1 cessione, facendo molte penitenze, & in quella portanano l'Imagine del Santo Solano, e vi andauano molti Huomini, Don-

184.

1.38. Sammarium Tellium

nçe Rejazzi con molre lagrime, domandando al Sante Solano, che pregalle Iddio, accio liberaffe quella Cirtà dal geau pericolo, in cui flaua, e che doppo detta Poccelimo: era cefaza detta Pefle, e che di elfa non era morra più gente, e fiù ferrato l'Ofpedale & Che

XXIV. Testis, in Processu XXXVII. D. Habella de Aguitar vonor Ioannis de la Mata, Ostetrix, Ciuis Montilia, annerum 40. in

Proetfu fol. 966. tergo, innta 13. Interrogat. dinit :

Fù aperto l'Ofpedale fuori della Città, doue si portavano gli Appeffati, & intefe dire publicamente, che in quello morinano molte persone di detto male; & vn doppo pranso vidde questa Testimonia nella strada di S. Sebastiano una Processione de Roligiosi di San Francesco con molte penitenze, & in quella vidde. l'Imagine del Santo Solano fopra vna machina portatile, e molta Gente di ogni età,e grado piangendo, e con clamori domandando al Beato Solano, che pregaffe à Nostro Signore, acciò liberafie quella Città dalla calamità , in cui fi ritrouaua ; e quefta Testimonia dal detto luogo andò accompagnando detta Proceffione, fino ch'entrò nel fuo Conuesto, doue refto il detto Santo; & in tutta la detta Processione surono tali, e tanti li clamori, e lagrime di tutti quelli, che andanano in effa, che parena va giorno del Giuditio, e tutti ricornarono alle loro Cate con molta fede, che per intercessione del Santo Solano haueuano da effere liberati da quel mal pestilente;r nel giorno seguente sent) dire publicamente, che miracolofamente per detta interceffione flaua fana la Città, e libera da detto male, e quelli ancora, che flauano nell'Ofpedale &c.

186. Post primam Processionem. illicò Ciustas Irbera euasic : Peste.

> XXV. Tessis, in Processu XL. D. Vrsula de Soto Mayor Hidalgo virgo, Nobilis, Ciuit Mouilla, annorum 35. Processu saliante iuxtà 13. Interrogat. dixit:

187. Post primum Processionem... Illico Ciuicas libera enaste à Peste. Chell Religioi di Sin Francefor di detta Cirtà haucuano fattavan Procefinos con mohe penitenze, è di in quella portante van Procefinos de l'accionaccia tutta la Cirtà, quale andata in clis piangendo, e pregnado il Beato Solano, e che intercedel apprello Dio Notro Signore per il Santà di quella Cirtà dalla Pette, che anno la trausgliaua, è di il giorno Reguetta, e doppo continuamente interdi dire, come l'Informati amirazolofamente era cefatta, e finua la Cirtà fana dal detto male mirazolofamente per le pregliere del Santo Solano &c.

XXVI. Testis, in Processio XLIII. Maria Raiz vuor Alphonsi Xinenez Errador, Ciust Montilia, annorum 45. Processo fal. 1126. iuntà 13. laterrogat. dinit:

188. Pet primam Processionem. Strim Pellis cestanis Che vi fi la Sanità, che nel tempo, che morina molta gente, fi futu van Procellono dalli Religioli di Sin Francefo con naula per emitenza, e portanano l'Imagine del Bento Solano in detta Procellone, e vi era molta gente di detta Cirià, che con molte, lagrina, e clamori chiedenano al Santo, acciò preguie Noftro Signopre, che liberzifie detta Cirià, cacciò preguie Noftro Signopre, che liberzifie detta Cirià da quell'Infermini à pefficienza, e doppo quefia "Procellione erano fastti gl'Infermi", e non mossiu più perfona alcana di detto male de, e

\* manathopolis period (105 eropli periode (1)

XXVII.

#### Super Secundo Miraculo.

XXVII. Tellis in Procella XLV. Maria de Santo Georgio . vidua relicia lounnis de la Mata, annorma 44. Processa fel. 1 158. tergo, iuxtà 13. Interrogat. dixit:

Vidde vicino il Monasteto di Santa Chiara di detta Città vna Procestione delli Religiosi di San Francesco con molte penirenze, & in ella l'imagine del Beato Francesco Solano &c. pregando il Beato Solano della fua Intercessione appresso la Maesta di Dio Nostro Signore, acciò si mouesse à pieta di quella Città , e li liberaffe da quel male peffilente « flando tutti con molta fede» che per mezzo delle fue preghiere hauena da effere liberata; e Pot pri nel giorno feguente alla detta Processione intese communemen- illico Pesis extinca ex te dalla gente di detta Città con molta allegrezza dire, che mi-

racolosamente, per le preghiere di dette Beato, la Peste era finita, perche gl'Infermi erano rifanati, e non cadeua più altro infermo di detto male,le quali voci furono continue,e non fep-

pe quella Teftimonia, che fosse caduto altro infermo, e di l'à poco tempo fu ferrato l'Ospedale, e publicata la Sanità &c. . XXVIII. Teftis , in Processa XLVI. Sebustione de Zemore , vuer Francifei de la Masa, Ciuis Montilie, ann. 56. Proceffu fol. 174. tergo, iuxtà 13. Interrogat. dixit:

Vidde nel piano, che chiamano di Palazzo vna Processione de Religiofi di S. Francesco con molte penitenze, & in esta l'Imagine del Beato Solano &c. con gran pianti, e clamoti, che pareua Il giorno del Giuditio, supplicando il Santo Solano, che intercedelle apprello Noftro Signore, che liberalle quella Città da cosi gran difgratia, che patiua, & il giorno feguente feutì dire publicamente, che Dio haueua fatto yn Miracolo con quella Città per le preghiere del Santo Solano, e per la molta fede, e fiducia, con che l'haueuano supplicato, e di lì à poco rempo su ferrato l'Ospedale, e publicata la Salute, e non intese dire, che doppo vi foffe ftato altro infermo di detto male, & all'hora , & al giorno d'hoggi ancora &c.

E che detto Miracolo di Sanità così repentina fù per le preghiere, che il Popolo fece al detto Beato Francesco Solano, e non sà; ne intefe, che vi fosse altra intercessione, ne che da altra causa potelle prouenire quel rimedio &c.

Et circh finem fel. 1 175, teres .

XXIX. Teflis. in Proceffu XLVII. Catharina de la Mata, vxor Didaci de Riuera, Ciuis Montilia, annorum 24. Processa fol.1190. tergo, iuxtà 13. Interrogat. dixit :

Et in questo rempo vidde dalla sua Casa passare verso la fera vna Processione di Religiosi di San Francesco con molte penitenze, e portauano l'Imagine del Beato Solano &c. piangendo, e con clamori pregando il Santo Solano, che intercedesse appresso Dioper la falute di quella Città, e la liberaffe da quel male sì pestilente, che patiua, e nel giorno seguente senti dire, che Iddio

hamena fatto vn Miracolo con quella Città , e per l'interceffione, e prieghi del Beato Solano , e che non ne moriua più neffano, ne fi portauano più Infermi all'Ofpedale &c.

tor.

XXX.

Sumptarium Tellium

140 XXX. Teflis, in Processu XLVIII. Antonia de la Mata, virgo, Ci-. mis Montilie, annorum 18. Processu felo 1206, tuxta 12. Interrer.

dixit .

102. n Processionem ilheò inceeffit Miraeulum .

· 100 , 650

Viddi la detta Processione nell'entrata della Città, e l'andò ac-, compagnando &c. fupplicando il Saato Solano, che intercedefde apprello Noftro Signore per la falure di quel popolo, e fu tanta la confusione, e lagrime, che fi ricorda questa Testimonia, che gli venne vicino il Conuento di Santa Chiara tant'afflittione di cuore,che fu meftiero, ritirarla dentro per qualche tempo, e foruzzarla con acqua, è mentre le Monache stettero facendo preghiere al detto Beato; e nel giorno seguente, e negl'altri doppo di ello, intefe dire publicamente in d.Cirrà, che era fiato fatto Miracolo circa la Sanità da Dio Noftro Signore ad interceffione di d.Santo, per le preghiere, che gli erano flato fatta. . da d.Citta in d.Processione, e che non morius più gente, ne cadenano più infermi di detto male, ne vidde paffare per le ftrade nin Infermi in fedie &c.

XXXI., Teflis, in Processa XLIX.D. Joannes Perez Crefps Sucerdos viriufque luris doffer Academie Salmantine, annorum 54. Pri-

cellu fol.1222. iuxta 12. interrogat. dixit :

Che verso il fine det mese di Aprile i Religiosi del Conuento di S.Francesco entrà muros di detta Città fecero vna Processione &c., e fempre con detti pianti, e preghiere, con fiducia quasi certa della d'intercessione . e questa il giorno seguente si vidde efficacemente eleguita, poiche intele per certo dalli Deputati fopra la Peste la Sanita, in modo che non seppe, che di detto male fosse morto alcuno nell'Ospedale di quelli, che vi erano, ne tanpoco , che in quello fossero stati portati altri Infermi . D'fd.1223, in modo che nel tempo, che ha detto , che fi ferro l'Ofpedale, e fu publicata la Salute, era tempo, che ancora li medefimi, che erano rifanati flauano del tutto bene, e per poterfene andare alle loro Cafe, dal che, con enidenza, si riconobbe, che era stata miracolosa detta Sanità, e quando si ritronaua il detto male nel suo accrescimento, e per aunicinarsi li caldi,

conforme il fuo corfo naturale, & al parere delli Medici hauewa da augumentarii più detto male contagioio & c. XXXII. Teftis, in Proceffu L.D. Aloyfius Peren Crefpo Nobilis Sucerdos Monifianus, annorum 46, Processu fol. 1243. tergo, iuxta

13 interrogat dixit :

.XX.5

Diffe &c. con fede moke viua, e di cuore: Adeffe con la fua protettione s'impegnarà il nostro Santo Solano, ditendendo questa republica, che stà così incendiata dalla Peste, & hora è il Mira-... racolo, quando li Medici afferifcono, che con la continuazione di questo tempo si hà d'abbruggiare maggiormente la Città o al che rispose il detto Don Francesco Isidoro: Mi pare di si, chio già il Santo va adempiendo l'impegno; al che gli replicò queflo Testimonio: Certo è , che li Santi patròcinano li loro diunti in congiuntura di tauto impegno, perche il venire la Peste, puol effere parurale; mà però il Miracolo flà in farla ceffara in tempo di tanto Jocendio, immediatamente intefe publicamente, che vi era Sanità miracolofa &c.

193-

195.

196. Poft primam Proce lico cefrauit Peffer . Super fecundo Mir scule .

XXXIII. Tellis in Prus LI.D. dans Alarta Ximenez Seriane Nobi-'iis Viduo retilla Perri de Atienza , & Blences Cinis Cordubenis

ann. 40. Proc. fol. 1261. ter. ianta 13. dixit ,

Vidde nell'Ofpedale di Nostra Signora de los Remedios una Pro- 1 370 6 200 ceffione delli Religiofi di S. Francesco con molte penitenze, &c in essa l'Imagine del B.Solano &c. con detta Processione andò chefta Teftimonis dal d'luogo fino al Consetto di S.Francesco) & in tutt'effa andana la Gente piangendo fortemente,pregando il B. Solano della fua Interceffione apprello la Maefta di Dio, acciò liberaffe quella Città da così pessimo male, e nel giorso feguente intele dire continuamente, e publicamente in d. Città, che Die Noftro Signore l'haucua liberata miracolofamente da quel male, per l'interceffione del B.Solano &cc.

XXXIV. Teffis in Proc.L.II. D. Francisca Victoria Seriano Nobilis Virve Cordubenfis ann. 26. Proc. fol. 1276. inxta 12. dixit . .

Che vidde va doppo pranzo vicino alla Chicía di Noftra Signora de los Remedios Religioli di S.Francesco in vna Processione con molte penitenze, & in essa portavano l'Imagine del B.Solano, e questa Testimonia accompagnò detta Processione sino al Connento di S.Francesco, & in quella andana molta Gented'ogni grado, e conditione, piangendo fortemente, e supplicando il B.Solano, che intercedelle apprello Noftro Signore per la liberatione di quella Città da detto male, e dopo imefe dire, che miracolofamente à prieghi di detto Santo era flata. Pot pi rifaneta , e che l'Ofpedale era ffato molto poco tempo aperto a desta saunt. tenendofi ciò da tutti publicamente per Mizacolo à desta inter-

ceffinne &cc. XXXV. Teffis in Proceff. LIV. Gabriel de Blancos Civis Montilia!

ann. 23. Proc. fol. 1329. ter. & fequen. iuxta 13. dixit . 11 sar Che stava tutta la Città molto appestata, e vedeua portarii molti à fepellire, & in alcune fepolture buttamano 4.0 g. Cedauert. & intefe dire, che molti ne fotterranano nelli eiffretti, e da vn. riffretto della fua Cafa vidde per le feffure in vn'altre della L Cafa di fopra vn braccio d'vno, che hauenano fotterrato in a quello, & in questo tempo s'aprì l'Ospedale &c.,, & vn giorno, che questo Testimonio stava nel Conuento di San Francesco ! extra muros, vidde vícire li Religiofi del Convento con offa di morti in bocca, e le faccie piene di cenere, & altre cole fimili, e portavano l'Imagine del Beato Solano, & arrivarono alla 1 porta dell'Ospedale, oue già vi era molta gente, che fi era mesfa nella Processione, e quelo Testimonio venius parimente in effa, e tutti dauano molti clamori, e piangendo, pregauano il Santo Solano, che intercedeffe apprello Noftro Signore Giesu Chrifto, che li liberaffe da quel male, e doppo entrò detta Processione nella Città, e girò per molte firade di essa, è sempre più andaua crescendo la Gente, in modo che, quando giunfe alla Cafa del Santo, vi era la maggior parte dellaCite ta,accrescendosi le lagrime, e preghiere, che tutti faceuano al Santo per la fua Interceffione , & in quefta maniera ritornò al Connento &c. Sentij dire, che già, per le preghiere del Santo, flaua rifenata, e tutti con molia allegrezza rendendo gratie a Pofi primam Pro Dio, & al Santo Solano per così gran Miracolo, come haueua mitas fanata extitit.

THE TO ME STATE In Origin, Hifpan. los Corrales.

Summarium Tellium

1 142 - fatto, e fi continuò questa Sanità , & à poco tempo vidde ferrato l'Ofpedale, e non efferui cofa, che dimoftraffe, che vi era la Pefte &c.

prio .

Carrier and

De vifu , & f. Elo pro- XXXVI. Teffis in Procef.LV Jeanna Ximenen Vidua relicta Didaci del Van Cinis Montilia ann. cs. Proc. fol. 1251. O ter dunta 12. dixit .

Che vi fù la detta Città di Montilla la Pefte , nel qual tempo ftiede quefta Teflimonia inferma di male contagiofo , fenz'vicire di Cafa, e per qualche tempo in letto fatta fpedita, e Sagramentata, e da alcune perfone, che veniuano à fua Cafa fentiua dire, che vi era la Peffe nella Città , e ne morina molta Gente , di modo che nella firada, done habitana questa Teffimonia hà contato diuerfe volte quelli, che ne morirono di detto male, e furono da 56. persone. Et anco intese dire, qualmente era flata fatra vna Processione con molte penitenze dalli Religios? di S. Francesco, e che in quella portagano l'Imagine del Beato Francesco Solano, & andarono all'Ospedale, e che in detta, Processione, vi fu moltissimo concorso di Gente, pregando con lagrime il Beato Solano, perche intercedesse appresso Nostro Signore, che liberaffe da quel male detta Città, e che doppo la .d. Processione, per intercessione del detto Beato, era stata liberata da quel male, e ferrato l'Ospedale, e che ciò successe miracolofamente, à prieghi del medefimo Beato, & in quefta fede

200 Foft eri am Proces mitas fanata temenfit .

-----

XXXVII. Teftis in Proceff. LVII. Nicolaus Burguetio Faber Mu-Parius, Cinis Montilia, annor. 57. Proceff. fol. 1385. iunta 13. Dixit .

ftanno tutti &c.

201.

Che in quest'occasione i Religiosi di S.Francesco haucuano fatta . vna Processione con l'Imagine del Beato Solano, e che vi era fato molto concorso di Gente, supplicandolo, che intescedesse apprefio Noftro Signore per la loro Sanità, e doppo fentiua dise publicamente nella Città, che per l'Interceffione del S.Solano era cessato quel male nella Città , e dentro pochi giorni vidde l'Ospedale serrato &c.

XXXVIII. Tellis in Procef.LVIII. Maria de Aguilar, V vor Matthie de Efpene, Ciuis Montilie, annor. 37. Procef. fol. 1399. terge iuxta 13. Interr. Dinit .

Et vn giorno vidde passare per la strada, che stà fuori della Città verso il Conuento di S.Francesco, i Religiosi d'esso con Teste. di Morti, Cilicij, e cenere fopra la faccia, e nella Processione portanapo l'Imagine del Santo Solano, e vi era molta Gente, che con clamori diceuano; Santo mio fauoriteci, e protegetici da questa Peste, & alcuni huomini andavano legati con corde, e poste le spade sopra le braccia, Corone di Ginestra con... fpine poste sopra la testa, e dopo di li à pochi giorni intese dire, che la Città era rifanata, e non vidde condurre più Infermi all'Ofpedale, e diceuano, che il Santo Benedetto haueua interceduto da Dio tal Miracolo di fanar quella Città dalla Pefte &c:

202. Cinitas libera euafit & Pefte .

4.

XXXIX.

Super Secondo Miraculo:

XXXIX. Tellis in Proc. LIX. Maybias & Elpres Monitionus and nor. 44. Proc. fol. 1 411 serg. inxto 13. Dinit

Chè ui est moits Pette, e morissano molte perfore, & sacora, chès, if eta aperto Opirdale l'ioni caliga (stata, & lis que quito morissano, molti infermi, e che li Religiofi (el Capuesso di S.Franccio di d. Città, hautesto fistat van Propertione con molte penienzas, ce che in quella portusuno l'Imagine del B. Solano, e che in de l'america de la Capuesta del Capuesta de la Capuesta del Capuesta de la Capuesta del Capuesta de la Capuesta del Capuesta de la Capuesta del Cap

203. Post primam Procefmem Ciuitas fanata actrit.

XL. Testis in Proc.LX. Nicolaus Bargueño Faber Murarius, ann. 38. Proc. fol. 1427. iuxta 13. Dixit.

Che ne morius molta gente, di incontraua per la firada molti monti, che fi poetruano à fepellire, e dopo videa spevno l'Osfedale
di Pelle ivoni olda Città, de intefe dire, che li Religiodi di San
Francefo hancano hatta van Proceffione con molte penitentà;
e che in quella portuano l'Inagio ed El Solano, e che la Gente, che l'accompagnaua, pregana il B. Solano, ch'intercedifica
pperific Die Noftro Signore, accio liberatifi e Citti da quella il
Pedie, e dopo intefe dire, che Dio Noftro Signore l'hauteus lerata quella Infermità, facendo Miracolo per l'Intercedifione del
S. Solano, e che fi era ferrato l'Osfedale, e tauto ciò tennero, e
tengono per Miracolo del S. Solano &c.

oft primare Procedle em scheuit Peftis-

### Ex 24. Testibus inductis à Subpromotoribus.

1. Testis Licentiatus D. Franciscus Sanchez de Tero, Sacerdos, Ciuis Montilia, Incola Carduba, aunor. 46. Processo fel. 2527., 6 terg. iunto 13 Dinie.

Che nel principio dell'anno feguente dell'ottantadut, s'accrebbe molto la detta Petle; e mortatia d'Habianti, viddei in quella Città, che gli era flato negato il Commerciospercheper vendere i Vini èc., fi faccua Magasteno in Campagas, e ondacteno il Vino con Canali, de anche fenti dire, che vi era publico Olice-dale di Petle, dont morius montis Gente, che in quello tempo il cres fatta vana Procefitone di penirenze dalli Religiofi di S. Franceico, con l'Imagine del B. Soltano, per meritare tà di ili interecciono con la Maefià Diuma, acciò liberaffe quel Popolo datimile calamità, pelle qual Procefitone ia Genece connocata haueua fatto grandi acciamationi, e preghiere al findetto B. Solano, al che mirzoolodamente fegui i fa fatte dec.

Poft primum Processio nem mire Pellis cessanit.

 Teftis D. Alphunfus Pacheco Cinis Complatonfis, Incola Cordaben. Eques Ordinis Aleantarenfis, Prafettus Stabuli Regiue Catholica, S. Officif Familiaris, ac Cinisatis Abulanfis Retter perpetuus; ann. 1 35-Procedit SA. Later Junta vs. Divis.

Come in quella Città fi era patito vna molto crudele Pefte, nella

polla nom Cinicas liberaqua- euste à Pette s

amount (may

confeguire la Sanità, e questa Intercessione si vidde, poichemiracolofamente dopo la detta Processione, la detta Città fi

trouò libera dal detto Male &c.

## De supradicto Miraculo deponunt etiam alij Testes, qui tunc temporis Montiliæ degebant, nempè.

III. Teflis in Processa D. Ioanna Francisca Hurtado, Virgo, Ciuis Montilie, annor, 22. iunta 13. Interr.fol. 217. ter. de vifu in pluribus, de facto proprio .

IV. D. Angela Arias, & Galeano, V nor Didaei Lopez Hursado, ann-49. iuxta 8. Interr. fol.233. iuxta 13. fol.238., O. fuper art.14.

fol. 2 42. de vifu in pluribut , O facto proprio .

V. D. Hieronymus Montes Fuftero , Presbuser, & Beneficiatus Ciuitatis Montilia , annorum 46. iuxtà 13. Interr. fel. 254. de vifis in pluribus . VIII. Maria Candelaria , Vxor Petri Gomez de Ariona Ciuis Mon-

tilie, ann. 32. iuxta 8.fol. 324. ter. de vifu, O. facto proprio quoas eius Virum, & iuxta 13. fol.327.

IX. Antonia de Rinas, Vida Christophori Flores, ann. co. Ciuis Mon-

tille, bi tempore Peflis degebat, ficut refert iunta 13: Interrogat. fol.341. Super art. 14.fol.344. X. Lucia de Castro, V nor Luarentij de Vellimar, ann. 25. Ciuis Mon-

tilia. O pralem tempore Peffis, iunta 13. Interr.fol. 255. XI. Lucia de Caftro , Vidua Christophori Kamirez , Ciuis Montilie,

ann.60.juxta 13.fol.308. de vifu in aliquibus . XII. Laurenius Vellimar Ciuis Monsilie, ann.21. iuxta 13.f.339.

tergo, de vifu . XIII. D. D. Pranciscus de los Rios Boboyos , O.s. iuxta 13. fol.405. de vifu.

XIV. F. Antonius Muñoz Laicus Professus Ordinis S. Francisci, ann. 65. iunta 13. luterr. fol. 419. de vifu .

XVIII. D. Franciscus Henriquez de Hurana Nobilis Sacerdos, I.V.D. O Cancellaria Granat. Aduocatus, Ciuis Montilia, ann. 65. iunta 13. fol.573. de visu in pluribus .

XXI. D. Casharina Bernarda de Harana, Nobilis Virgo, annor.13. iunta 13. Interr. prelem in Ciuitate Montilie, de auditu à Parentibus fel.644.

XXIII. Licentiatus D. Balthafar Marcellus Enriquez de Harana, I.V.D. Nobilit Ciuit Montilie, ann.29. iuxta 13. fol.663. O fuper ars.14. fol.671. de vifu .

XXIX. D. Maria Hieronyma de el Castillo, O Aguilar, Ciuis Montilie, de vifu in aliquibus fol.833. & fuper art.14.fel.837.

Super fecundo Miraculo.

XXX. D. Ioanna Fernandez de Soto Mayor, Vidua Ioannis de Aquilar Sepulbeda, Civis Montilie, iuxta 13. fol. 843.8 fuper art.14. fol. 851. ter. de vifu in aliquibus .. XXXVIII. D. Alphonfins Kuiz Mazuela, Cluis Montilie, annor . 26.

iuxta 13. interr. fol. 1036. de vifa it pluribas .

XLII. D. Ifabella de Sotomayor Hidalgo, Virgo, Ciuis Montilie, ann. 48 .iunta 13. fol. 1102. prefent in Ciuitate , de auditu .

XLIV. Licentiatus D. Antonius de Toro, & Agudo, Sacerdos, & Theologus , Ciuis Montilie enn. 48. iuxte 13. fel. 1138. O iuxte 14. art. 1147. 6. ter. de vifu.

LIII. Ioanna de Blancas; Vidua Laurentij Marquez Galan, Cinis Montilia , ann. 47. iuxta 13. fol. 1303 , ter. O fup.art. 13. 0. 41.

foi. 1312. de vifu , & fatto proprio . LVI. Brigitta Ruiz la Hidalga, Vidua Alphonfi Ruiz, Ciuis Montilie , ann. 24. iunte 13. foi. 1367. ter. de vifu in pluribut .

# Item ex Testibus examinatis ad instantiam Subpromotorum deponunt, qui sequuntur.

III. Teftis, Ioannes Francifcus a Cruce, & Silua, Salmantinus, Incola Cordube, ann. 32. iuxta 13. fol. 1553. ter. de auditu à Montilianis & ab Infectis .

VI. Licentiatus D. Ioannes Hieronymus Saluator , Clericus , & Cappellanus, Theologie, O. Philosophie Professor, Ciuis Montilie, In-

cola Cordube, annor. 30. iuxta 13.fel. 1584. tergo, de auditu, ot VII. Licent. D. Ioannes Garzia de Almoguera, Diaconus, O Subean-

tor Ecclefie Cathedralis Cordube, Ciuis eiufdem, ann. 23.iuxta 13. fol. 1535. ter. de auditu, ot fupra. VIII. Licent. D. Lucas de Espexo, O. Mellado, Sacerdos Ciuis Mon-

tilia, 6. Incola Corduba, annor. 42. iuxta 13. fol. 1611. de auditu, ot fupra.

IX. D. Gregorius de Vzeda , & Robles Nobilis Cordubenfis, ann.62. iunta 13. fol. : 623. de auditu , ot fupra .

X. Licent. D. Franciscus Thomas de Llamas Sacerdos, Ciuis Monti-

lie , & Incola Cordube , annor.17. iuxta 13. fol. 1635.de auditu , ot Supra . XI. Licent. D. loannes de Toro Hidalgo, Sacer dos, Civis Montilie,

Incola Cordube, ann. 3 1. iuxta 13.fol. 1646. de vilu initij Peffit , in reliquis de auditu , ot supra . XV. R. P. Ignatius de Vargas Societatis Iefu, Gadicenfis, S. Theologie

Letter , & Retter Collegij Cordubenfis , ann. 48. iunta 13.de autu generali .

XVIII. D. D. Franciscus Ronquilio Brizeito Mediolanensis , Eques Ordinis de Calatrana, Dux Exercitus Regij, olim Regens Palentie, O ad pralent Gubernator, & Dun major Regni, & Civitatis Cor dubenfis , ann. 41 inxta 13 fol. 1744 de auditu à Testibus de vifu O de netorietate .

Summariam Tellium

XX. D.D. Aloyfiu: Ferdinandus de Corduba Ponce de Leon, Eques de Caleiraga > Signifir maior o Ponus en 24. Magnatibus > Fieces met de la Petha de las Infantes : D. Dominus allorum Locorum , Ciuis Cordubenfis , ann. 32. iunta 13. fol. 1764. de audisu generali .

XXIII. D. Alphonfus de Corduba, & Aguilar, en Primatibus Hifpanie; Equet Respublicanus, & brust en 24. Magnatibus Cissitatis Cordubensis, 2011. 36. iunta 13. fol. 1794. de auditu à Tessibus do visu, & de publicitate.

XXIV. D. loamet Franciscus de Roa & Vzeda , Ciuis Cordubensis , bis Iudex Status Nobilitatis d. Ciuitatis , & Sindicus Generalis Ord: S. Francisci, ann. 40. iunta 13. sol. 1806. de publicitate .



32

Nonnulli

# Nonnulli Testes supra summarie adducti, co modo per extenfum dati.

Vt in Politione Anni 1688. obi efi X.'à pag.151. XXIV. Teffis DD. Francifcus Solanus Medicus iuxtà idem 13. In- DE VISV IN PLURIBUS.

terrogatorium Proc. fol. 715. : Respondit .

Che nel mese di Giugno dell'anno passato dell'ottant'uno s'introdusse la peste in Montilla da Nicola de los Moros Cittadino, che era di detta Città, e Guardiano posto dal Signor Marchefe de Priego nella Terra della Villa di Monturque i il quald'ordine della Giuftitia andò à vedere questo Testimonio, esfendo morto quasi repentinamente, per riconoscere, se eraflato di peste, ò per altro accidente, e riconobbe effer morto di peste, nella Casa del quale doppo morirono del medesimo male due figli del fopradetto, & a poco à poco infensibilmente s'andò dilatando per diuerse firade di detta Città fino al fine di Decembre dell'anno 1681:, e del mese di Gennaro dell'anno seguente dell'ottantadue andò pigliando più vigore detta. infermità, e continuò ad accrescersi sino alla fine di Marzo, quando essendo procedute consulte, & adunanze de' Medici, e che già la peste era molto publica, sù aperto Ospedale per la cura di peste, in cui si metteuano tutti quelli, che si ritrouauano con detto male, e continuò ad augumentarfi, e nell'vitimo, Pro agrotorum enta Nosocoò penultimo giorno del d. mefe d'Aprile li Religiofi di S. Fran- mium fuit apertum. cesco extrà muros di detta Città fecero vna Processione di penitenza portando feco l'Imagine del Beato Frà Francesco Solano, & arringrono alle porte di detto Ofpedale, e nella machina portauano certe canestrelle di blicotti, & vue passe, quali diedero agl'Infermieri, accio li diffribuiffero agl'infermi in Stafida vez , & centolis Beati nome del detto Beato Solano, e continuò la Proteffione per nemine benedicita e inter lale firade di detta Città, e questo Testimonio la vidde nella strada, che chiamano de Corredera, accompagnata da moltagente della Città, che con clamori, e molte lagrime gli domandauano; che intercedesse appresso Sua Diuina Maesta per la falute di quella Città; & hauendo visitata la sua Cappella, che chiamano del Portico, se ne tornò al suo Conuento, conforme differo, perche questo Testimonio non l'accompagnò in riguardo, che andana molto occupato affieme con la Giuflitia, riconoscendo gl'Infermi, che erano nella Città per mandarli all'Ofpedule : e nel giorno feguente per la mattina intefe dire publicamente in detta Città, che le dette vue paffe, e bifeotti erano fate date agl'infermi , conche fi riconosceuano con notabile miglioramento fenza morirne d'effi fe non due, o Ex de vuarum, & et tre, quando welli giorni antecedenti erano morte ogni giorno da otto in dieci persone, e nella Città non ritrouò in quel giorno niffuno appettato da mandare all'Ofpedale, e nelli feguenti al- Post di Beati inno detto giorno fino, che fi ferrò l'Ofpedale, non ritrouò altri, bo fe bent ve the furono portati aleri , non crano infeiti dal male con- Alij uni na lata infe . ma lata tagiofe, ma benil da certe febri benigne, che si convertiuano in filian morte, sel benigna

206.

207. & duobus fubfequentibus .

3124 : \*

215. Per se dier ante diftam ob\_ elufionen nullus arget Hofottale admentt .

216. Publica granatum actio pro obtehta liberatione interesffione Beats .

217. Qualitat, & figus d. Epide-

218. Epid

210.

220.

221.

223

148 ternane di buona qualità , pereke il morbo contagiofo haueus mutato foreir,e su quefto riguardo il detto Ofpedale fi ferso à mezzo Giugno, che haueuano terminate le quarantene gl'Infermi, che erano in detto Ospedale al tempo della Processione, Medici. Chirurghi, Infermieri, e Seruenti, effendo paffati più di 15. giorni antecedenti, che non era andato nessuno à detto Ofpedale di quelli , che fi erano tronati con febri terzane , & all'altro giorno doppo ferrato detto Ofpedale, si fece vna Processione molto solenne al detto Beato Solano con assistenza... della maggior parte della Città in rendimento di gratie della Sanità riferita riceunta da Dio Nostro Signore per detta inpocatione, & interceffione del detto Beato Solano, la quale vidde questo Testimonio.

Et interrozato da Sua Signoria, di che qualità era l'infettione. dell' Epidemia, e che accidenti, è fegni l'accompagnanano. Diffe, che era di maliffima qualità., e per contatto di robba, il che si riconobbe, poiche nelle Case, doue s'attaccò, era di persene, che haucuano portato robba, e trattato con luoghi appeflati; e venius con fomma malignità, come lo dichiarano li fuoi accidenti, che erano carbonchi, buboni fotto le braccia, e nell'anguinaglie, e li carbonchi in differenti parti del corpo, con febri acute, & ardenti, euacuatione di ventre, delirij, & vomiti, e moriuano fincopati (fegno perfettiffimo di peste) come vidde questo Testimonio in più di 200. Infermi .

Interrogato, di che maniera, e quando fu introdotta in detta Città. Diffe, che per il mese di Giugno dell'ottant'uno à causa di robba, che portò il detto Nicola de los Moros! dalla Villa di Monturque, che patina il detto male, & altra, che porto Nicola de Luque el Zurdo dalla Città d'Antequera, che parimente patiua di detto male , come fù certificato in prefenza di quefto Testimonio, & à quest'vltimo gli morirono sette figliuoli, moglie, e madre di detto male, e la robba, che fu trouata à questi due, quale era di molta consideratione, s'abbruggiò tutta .

Interrogato, che costitutione di tempo, e d'aria su auanti il mese di Luglio, e dentro il medefino mefe, e se correuano venti, di ebe conditione, e quali . Diffe , che nel tempo , che fu la pefte in d. Città, che hà dichiarato correua, vna costitutione (secondo dice Ippocrate ) calda , & humida , e con pochi venti , e quelli, che correnano, era del Ponente, e del mezzo giorno, che sono venti adequati in detta Terra per la peste.

Interrogato, che diligenze furono fatte dalli Gouernatori, e quale ... Diffe, che secondo l'opportunità, che correua, secero tutte le diligenze, che gli toccauano, ferrando Cafe, riconofcendo infermicon affiftenza di Medici, e Chirurghi, abbruggiando robba, & aprendo l'Ospedale nel tempo, che ha riferito, prouedendolo di viueri, e Minifiri, e quando fi ferrò, fu abbruggiata tutta la robba, che in quello v'era.

Es interrogato, sc s'incrudel? l'Epedemia nelli Popoli, a Luaghi circonuicini, à se cesià, à nà in quelli del medesmo made, co nell'ifteffo sempa . Dille , che prima , che s'introducelle la Pe+ ne mentalel mon inge jun fie in Montella , vifti in Monturque , Lucena , & Antequere , c.

Super Secundo Miraculo .

nel tempe, che fù in Montilla, perfeueraua in Monturque, e fù ancora in Agnilar., & Espexo, e cessata in Montilla perseuerò in detti Luoghi circonuicini con fierezz a, & inoltre fù ancora in Montemayor, e Puente de Don Gonzalo, e con molta erudeltà, il che sa per le notizie di certe lettere de Medici, e Chirurghi di detti Luoghi, che vidde, & offerua, che la Villa di Montemayor ( fecondo le tradizioni antiche ) non haueua

patito d.male fino al tempo, che ha detto . Interrogato come fappia, che la d.liberazione fia feguita per l'interseffione di d.B. Solano,e perche non poffa attribuirfi ad altro aiuto

Diffe, che per le ragioni già dichiarate, e perche la d.fanita fegui all'interceffione, & inuocazione Popolare di d. Processione di Solum inuocazione Ber penitenza, fenza che fappia, vi fosse stata alcun' altra Inuocazione, bensì la diuozione commune così certa, & accresciuta, che offernò, che nel tempo di d. Contaggio nella firada, che per loro divozione popenano va' Imagine del d. Beato nella In vilt , vbi erat appoint Beaiua Nicchia con fua lampada, fe fi poneua prima, che nella ti lango, petit ann protettafirada fi foffe attaccato il male, fi conferua, e conferuo libera, e se alcuna Casa di d. strada staua appestata nel d. tempo, se nè progredimente reftaua iui il male , e non passaua ad attaccarti ad altra Casa, dalla qual'esperienza nacque l'esser hoggi molto poche le strade di d. Città , nelle quali non habbiano posta l'Imagine nellaforma sopradetta, e dalla certezza d'esfersi conseguita d. Sanità per d. Inuocazione, ne nacque lo sforzarfi tutti à dar maggiori limofine per la Chiefa, che fi ftà fabricando nelle Cafe, tempore et done nacque detto Beato in detta Città . E perche la detta Epidemia nel tempo, che cessò, staua nel suo augumento, e non in tempo, che naturalmente poteua ceffare, perche gli restauano altridue tempi di sommo vigore, e declinatione, ne tampoco affiftena l'influenza del tempo, perche correua la costitutione, che hà dichiarato, come anche la continuatione ne'luoghi circonuicini, che parimente hà detto , con che conclude, che fù miracolofa la detta Sanità à detta interceffione, e così è publico, e notorio, fenza cofa in contrario.

XXVII. Tellis Aduscatut inntà idem 13. Interrogatorium Process. DF. VISV IN PLV-

fel. 782. ter. Respondit.

Che questo Testimonio preuedendo, che haueua da esser essaminato fopra questo particolare, ferisse la ferie del successo di detto male, che fù in detta Citta, adornandola con autorità, che qualificano la fede, in che flà d'effer flato caso miracolofo. & operato dalla Maesta di Dio ad intercessione del detto Beato Solano, che stà scritto in due fogli, e mezzo in tutto, & in parte, e fortoscritto col il suo nome, che lo mostra à Sua Signoria, ad effetto, che lo riconosca, e riputandolo degno merlti d'esses incorporato originalmente in questa sua depositione, e vistosi da Sua Signoria ordinò, che segnato dall'infraferitto Notaro originalmente si ponga in questa depositione, e cosi qui s'hà per incorporato, e per citato. Il Licentiato D.Francesco Marquez del Baño Aunocato della-

Real Cancellaria di Granata, Cittadino della Città di Montilla, dico, che in quanto all'Infermità , che fi patì in quella... negli anni paffati del 1681.& 82. ciò, che poffo-affermare de che per il mese di Giugno di dett' Anno idell' ottant' vno s'in-

RIBVS.

Sammariam Telliam

118.
Tempus contracte Epidemia mente Iunio 1681. 229.
Piutimi peribant.

350, Sub initium anni 1684. luis Augumentum

Publicum apertum fuit Nofocomium.

Diligentias ad luces auercendam,

Fiducia in intercoffique Bearl.

Super politius domorum has occasione appolite Beati Imagines .

Nulla domus Bezri Imagine nSgnita a Inc fuit insecta.

Firmt Popul fpes in Inter-

Processionaliter eins Image

trodusse la Peste in derta Città di Montilla , e da questo tempo fi andò iperimentando, che fi attaccana in differenti Cafe. e che morina molta gente tutti della medema informità per gl' accidenti di fomma malignità, che dimostraua, continuan+ dosi in tutto il dett' Anno questa strage con grand' eccesso , &c. in specie dal principio dell'Anno seguente dell' ottantadue li mesi di Gennaro, Febraro, e Marzo, che in questo tempo si ritrouaua detta Città con tanta afflittione . & angofcia, come fi lascia considerare, mentre si vidde astretta, che s'aprisse Ospedale publico, in cui si curassero gl'Appestati, il che su posto in esecuzione nel principio del mese d'Aprile, publicandosi la Peste, & eseguendosi tutto quello, che in simili occafioni è folito di fare la Giustizia ; di porre Guardie, abbruggiar robba, e ferrar le Cafe : Et in quest afflizzione non mancò il conoscimento, che il parire di nestilente Enidemia manifestana l'ira di Dio nostro Signore, e che giustamente per mezzo di quello sperimentanamo il cassino secondo il Deuteronomio cap.28. verf.21. = adiungat tibi Dent peftilentiam., donec confumat te de Terra , e nel Leuitico cap. 26. verf 25. 2 Cumque confugeris in Vrbes , mittam peflilentiam in wedio ve-. firi , & ex Ecclef. cap. 50. ibi : Peftilentia . & fames tranfibunt per te de. & optime probat Paulus Zacebiat quaft. Medicolegal. lib.4. tit.1. queft.q.per tot., March. in principio de-Bello Dinino . Tutti in mezzo a quest' afflizzione sperauamo fermamente nella protezzione del nostro B. Padre Fra Francesco Solano, che per li fuoi gran meriti, e viriù haueua da confeguire dalla Maestà Divina il rimedio à tanta afflittione, e se bene ciascheduno l'inuocaua per suo vnico Protestore, crebbe in tanto grado la divotione di tutti li Cittadini di quefla Città, che buona parte di effi fecero dipingere la fua-Effigie, e la pofero in cima delle Porte delle loro Cafe contutta decenza, e venerazione, & in questo particolare altro simile prodigio operò il nostro Beato Padre Solano, che li qualificò la loro molta fede, e gli fcoprì li beneficij grandi, che à sua intercessione si sperimentarono , stante, che intesi dire publicamente, & in specie in vn Sermone, che nella festiuità del nostro Beato Padre fece il Padre Maestro Gio: de-Aragon della Compagnia di Giesù, qualmente persona alcuna delle famiglie, le di cui Case surono segnalate con detta. Effigie del noftro Santo, fu toccata dall' impulso del male, à infermità pestilente : il qual prodigio : come ho detto : intesa riferire in detto Sermone: Ciò non offante defideravano cordialmente tutti gli habitanti in questa Città, che si canasica. fuori in publica Processione l'Imagine del nostro Bearo Solano, che rengono in loro potere li Religiosi del Conuento del nostro Padre S.Francesco, al conseguimento però di questo: cosi ardente defiderio oftauano li Decreti, che dalli Superio-. ri erano flati promulgati , prohibendo ogni forte di concorfi, rogazioni, e Processioni publiche in offernanza della miglior 1 politica, e filosofia, e quello, che infegnano in fimili occafioni, nel qual conflitto li Religiofi di detto Convento hauendo riconosciuto questo favore, & il desiderio così feruente starts of the transfer that we take to be the second

Super Secundo Miraculo .

di tutta questa Città, seguendo la dottrina di San Carlo Borromco, ot in eim Vita lib,4.cap.3. 0. 4., e del Venerabil Padre Fra Gio: Marquez nel Gouernatore Christiano lib. primo cap.24. S.4. che in simili calamità esortarono à farsi rogazioni, orazioni, Processioni publiche , & altri fanti esfercizi) ; essendo questi gli odori più pretiosi, e che sono più grati à Dio, ve doces Lorino Pfalm. 27. verf. 7. fol. 485., 6 ad illud Eccles. 35. vers. 8. il dopo pranzo del giorno 30. Aprile del detto anno 1682. la Communità di detti Religiofi cauarono fuori in Processione il nostro Beato Padre Solano, esfortando tutti à penitenza, la qual Processione essendo arriuata all'Ospedale, doue si curauano gl'Infermi di desto male pestilente, jui con gran feruore, & anzia di tutti i circoftanti s'implorò la clemenza, e mifericordia di Dio per mezo dell'intercessione del nostro Beato Padre Solano ; e dopò entrò detta Processione nella Cista, nel qual tempo tutti gli habitanti della medema commossi da va indicibile feruore s'incorporarono à detta Processione, essendo così eccessiuo il numero delle persone d'ogni condizione, e grado, che in quella vi concorfero, che à pena si poteua caminar per le strade . Con questo così numeroso accompagnamento andò girando detta Processione sino ad arrivare alla Casa propria, doucnacque il nostro BeatoPadre,e che in essa al presente s'e principiato à fabricare vn Tempio molto fontuofo: Et effendo entrata la Processione insieme con detto nostro Besto Padre in detta Casa, da tutti gli astanti, che concorreuano, si fece vna feruorofa preghiera : E terminata profeguì la Processione con indicibile acclamazione di tutti , domandando rimedio , e falute à Dio nostro Signore per jutercessione del nostro Beato Padre, sino che giunse al Piano, che chiamano di Palazzo di detta Città, doue vno delli Religiosi postosi in sito adequato per infegnare al Popolo, fece vn Sermone, & vn'efortazione deuota à tutti li circostanti con somma energia,& ammirabile zelo, efortando à penitenza, & à vera contrizione delle colpe, dando parola di fiducia, che il nostro Beato Padre fenza dubbio alcuno haueua da confeguire il rimedio, e la falute à questo Popolo; nella qual occasione fù da notarfi il clamore, & il pianto di tutti gli affanti con gran fegni di contrizione; e finito detto atto, feguiro la Processione fino ad arrivare à desso Convento. Con questo atto di tanta edificazione fin dal detto giorno tutti gl'Infermi del deste Ofpedale migliorararono notabilmente, in modo, che à pena tre; à quattro persone mor irono in quello sin dal detto giorno: E similmente da quel medemo giorno in auanti non fi riconobbe , ne fi vidde, che di nuouo s'infermasse persona aleuna di desta infermità pestilente: Continuando con tale essicacia il miglioramento in quella Città , che dentro d'on mefe in circà rellà perfestamente fana da detta infermità , e nell'ifteffo tempo detto Ofpedale fenza infermo alcuno, per la qual causa nel detto Cinica omnino po giorno 13. di Giugno del detto anno dell'ottantadne folennemente fi purgò, e si serrò detto Ospedale : In considerazione di che tenendo per infallibile tutta questa Republica, Sanitas Beati inti che ad intercessione del nostro Beato Padre haueua operato ounibus tribuisus.

Summarium Testium

246. Gestistum aftib erga dictum Beatum per teiterneum Peu-

247. Saluti) recuperatio Beati au: lio ttibuitur ab omnibus.

2.48.
Nullus Epidemia laboranit à die prime Processories vigt ad praton, de auditu à Medicus , & alprinfermatis.

249. Mirheulum reputatut a Teffe.

250. Epidemia uftion tempure ex tua mitura fumit inerementa.

2 5 I.
Poft diftam primam Proceifionem Infrant mones melius habert caperunt, nee morbus ab
vilo alio contractus.

la maestà Diuina questo miracolo, e prodigio concedendogli perfetta falute, e nel giorno feguente effendofi publicato d'ordine della Giuftiziase Radunanza fopra la Sanità di quefla Città la perfetta falute, che godeua acclamando per Protettore il nostro Beato Solano in rendimento di grazie d'hauer operato il noftro Beato Padre questo prodigio; determie nò di portare la sua Imagine per la seconda volta in Procesfione , come in effetto fi fece in detto giorno 14. di Giuppo di detto anno, vicendo nella mattina da detto Conuento con indicibile accompagnamento, & applauso di tutti, cantando il = Te Deum laudamus, & in questa forma seguitò sipo al Conuento di nostra Signora de los Remedios dell'Ordine di San Giouanni di Dio, di doue fi porto al Monastero delle Monache di Santa Chiara, doue effendofi, e nell'uno, e nell' altro celebrata con tutta folennità Messa, e faste altre folenni dimoftrazioni in rendimento di grazie, come s'è detto : s'incaminò detta Processione sino ad arrivare à detto Couuento di Sau Francesco, done sù terminata. Nel qual'arto di tanta consolazione, e giubilo per tutti, su cosa degna d'anmirazione la fomma diuozione, & allegrezza, con che tutti venerauano il nostro BeatoPadre per hauer conseguito dal la mano di Dio vn tanto beneficio per quella Città , concedendogli così perfetta falute, che fino al prefente non è ritornato, nè s'è vednto fegno più di detto male peffilente: & effendomi ritrouato presente à tutto questo, così l'affermo, e certifico. Et in quanto al non effersi visto, che s'infermassonuouamente perfona alcuna dal giorno di detta prima Processione, l'intese dire, e communemente affermare così dalli Medici, come da altre persone, alla carica de' quali immediatamente spettaua il ricononoscerlo. Qual singolar beneficio confegnito ad intercessione del nostro Beato Padre mi perfuado effer flato miracolofo, & effendo certo, che la ragione del Teftimonio è l'anima della deposizione, e prona, ex I./ola C. de Teft. Farinac. de Teft. cap. 70. num. 5. preponderano le ragioni, che mi muouono à ftimarlo. La prima, perche essendo, comè, principio certo in tutta la Filosofia, e Medicina, che le mutazioni de' tempi fono ordinariamente pericolose alla salute, e che l'infermità di peste per hauer'origine da qualità ardenti, e venefiche conflituifcono febre peftiferase che questa prende gran vigore, e mai, ò di raro fi placa nell'introduzzione, e tempo d'effate, pe probas Septal. de Pest. lib.z. cap. oltimo , & ex lurisconsultis Carraz. de med. part.3. n. 75. Paulus Zacchias lib.3. tis.4. queft.3.n.54. Perilche essendosi sperimentato questo prodigio in tempo così contrario, e che in modo veruno naturalmente non fi poteua sperare non solo la Sanità, mà nè meno anco miglioramento, è manifesto, che questa, che allora si riconobbe, fü fopranaturale. La feconda, perche oltre il riconoscersi questo prodigo in detta introduzzione delli caldi. fu manifesto, che dal detto giorno, in che vsci il nostro Beato Padre in Processione, riceucrono tutti gl'Infermi gran miglioramento, fenza che nuouamente ritoccasse alcun'altra persona, tanto più, che li medicamenti, che s'viarono nella cu ra,

omuze i - Ganal

Super Secundo Miraculo?

ra, fempre furono gl'ifteffi; che però s'esclude qualunque prefunzione di fuccesso naturale, e per esser certo, qued Miraculum eft quid arduum , O infolitum fupra facultatem naturalem , & prater fpem admirantis apparent , e che quefto Applicita medich ion fi puole direttamente prouare, ma indirettamente, ca- non potent tribut exite tion if puole direttamente prouare, ma montectamente de manh caufe autu-tiondolo da illationi certe, vt docet Caftell, eap. 8. punti. 26. tho manh caufe autu-9.1: , Pafqualig. 1189., ibi == Miracula dirette probari non ieffunt, ficut etjam indirecte à nobis cornofes poffunt &c., e cho bafta certezza morale dedotta da argomenti, e ragioni probibili ex leg.4. S. Idem 8. ff. de Aqu. plun. arcen., ibi == Que vir am prudentem attentis circumftantijt eeneurrentibut certum redderes Thomas Sanchez de Matrim, lib. 2. difput. 45. num.4., & alij quoque plurimi relati à Patre Diana part.a. tract. 15. refolut. 51., & Ægid. Barbof. de Poteft. Epife. allegat. 97. nu. 18., ibi == Effe necesfariam certitudinem moralem deductom ex probabilibus argumentis, non autem euidentiam, O argumenta infallibiliter concludentia; mi pare, che confiderate, & attente le circoffanze del caso presente, tutte inducano l'animo alla perfuafione d'effer miracolofo, e secondo la Dottrina di tutti li Teologi, e Canonifi mi pare, e fi deue qualificare per Miracolo di quelli della terza specie, mentre che effendo, come è Dottrina certa, che l'effenza, e qualità di questo, conforme la sua diffinizione == Est illud, quando aliquid excedit facultates nature, quantum ad modum, O exceffum in ordine faciendi, vt probat Mascard. tit.2. Cone. 1063. à num. 20. , Paul. Zacch. quefi. Medicoleg. lib.4. tit.1. quell.2. per tot.; Le di cui qualità ancoraforego dottamente la lege de partida 28. tit.4. part.1., e che nel noftro caso si vidde , e si riconobbe manifestamente l'eccesso, e modo maraniglioso, con cui prouenne detta Sanitàs fi comprova chiaramente effer certa quefta conclusione, fenza che possa ostare à questa opinione la ristessione, che si puol fare di non effere affolutamente in detto giorno della prima Processione sanati in totum, & perfecte in quella medesima hora gillnfermi, perche questa objezzione non potrebbe effer degna di rificiione per la qualificazione di Mi- liès fe habete espera racolofa detta fanità, ffante che con le circoffanze riferite, fit, & effersi riconosciuto dal detto giorno un totale miglioramento in dd, Infermi, fenza ehe nuouamente s'attaccaffe adalcun'altra Persona di Famiglia, che non stasse già toccata da d. Infermità, efficacemente rimane inclinato l'animo all'azzione miracolofa, fenza che posfa esfergli d'impedimento in cofa alcuna d. rifleffione, conforme fu quella, che per quali- Confimilir cafor mit ficare per miracolofo il cafo, che fuccesse in Roma in quella fiut, qui Roma Peste furiosa, che patì in tempo di S. Gregorio, che ad'in- dit. tercessione della Regina degl'Angeli Maria Santissima, & a grandi preghiere, & Orazioni di d. S. Gregorio cessò, e per fegno euidente del miglioramento,e Sanità, che haueua d'hauere la Città vidde vn'Angelo, che hauendo vna spada ignuda in mano la rimetteua nel fodero: Con il qual fegno dana ad'intendere, che Dio vfaua della fua mifericordia per interceffione della fua Madre Santiffima, come con effetto fu coii, fuccedendo dal d. giorno, vt ex Sigonio, Greg. Turo

nec lues in alios trang

Summarium Tellium

nen. , & S. Anton. lo siferifce Spinell. de Deigare laudibas cap. 20. nu. 18. in fine , ibi = nam cum in ea fupplicatione procedendo Gregorius ad Molem Adriani Tiberis adiocentem. perueniffet , Angelus fuper cam flans nudatum gladium in vaginam recondere confpettus eft , coque fymbola Morbum ceffaffe fignificare voluit . Que vifo Gregorius exbitaratus, beno omnes animo effe iuffit , quia optatus peftilentie finis , Des annuente , oftendebatur, atque ità ipfe Morbut deinde clanguit, perilche è da notarfi la paroia elanguis , che per effer la fua propria. fignificazione infiecchiefi, dinota, che andò ceffando, e placandofi dal d. giorno; E così fe bene non dubito, che la Sanità da qualunque accidente puol prouenire naturalmente ; il Miracolo però ftà nel modo, & eccesso, come successe nel prodiglo di Roma, il che è sufficiente per la qualificazione del Miracolo in terza specie, vt docet d. Paulus Zacchias d., lib.4. tit.1. qu.2., & optime Vallef. in Sac. Philosoph.cap. 24., Mafcard. de Probat, conel, 1062. nu.4. , ibi := Tertio, quando, fit illud , quod natura ipfa quoque fucere poteft, fed non illo ordine, & e fenza dubio, che il più delle volte Dio fi conforma con le caufe naturali per operar li Miracoli, vt tradit Pined. de rebus Salomonis lib.4. cap. 13. nu.4., ibi == Ità enim natura Auctor res supernaturales officit, ot quoad fieri poffit » canfuetas nature leges , O ordinem sucatar = , Vt ex codem Solorzan. tit. 1. lib. 2. cag. 3. num. 63.; E per caufa fufficiente dell'operazione del Miracolo è baffante la fede di quelli che chiedono, vt docet dicta lex part. 68. , Torreblanc. de lure Spirit. Hb.1. cap.1 1. nu. 29., la qual caufa v'intervenne, e fu ben patente nel nostro caso, done fu ben ammirabile la fede di tutti li Cittadini di questa Città: Per le quali ragioni tengo per certo, e mi perfuado, che l'effer coffata in d. Gittà la d. Infermità pestilente, su opera sopranaturale, e miracolofa concessa da Dio ad intercessione del nostro Beato Padre Solano, per lo che, e per effer così la verità, in questa deposizione così lo certifico, e giuro à Dio, & advna Croce in forma di ragione, e lo fottoscrissi Licentiato D. Francesco Marquez del Baño .

255. Firma Populi fidueia 256. Sanitas precibus Bu ecibuitut .

S.258.

E si profegui in sua presenza alle domande seguenti . Et interrogato da Sua Signoria , di che qualità era l'infessione dell' Epidemia , e sho accidenti , à fegni l'accompagnaffero. Diffe, che era di qualità contagio fa per il contatto di robba, e Commercio di Persone,e che veniua con Febri ardenti, Vomiti , e deliri , buboni fotto le Braccia , e nell'Anguinaglie, conforme correva voce communemente, e l'intefe atteffai e.

dalli Medici, e Deputati fopra la Peste di detta Città. Interrogato , di ebe maniera , e quando fia flata introdotta in detta Città , e che tempo hauena durato . Diffe , che quando vi s'introduffe, già l'hà detto, e che intefe dire efferui stata inprodotta da Nicola de los Moros, che morì di d. male, & era venuto da luogo, che patina il detto male, dalla quale per Commercio s'andò introducendo nell'altre Cafe, e che già hà dichiarato il tempo, che durò,

Interrogato , fo fin più crudele nel Mefe di Luglio, ò più benigna, a fe moriuano più, è meno Perfane prima del d. mefe di Laglio. Diffe, che dal mefe di Giugno dell'ottant'vno, fino al mefe Super Secundo Miraculo .

di Decembre del medefimo anno intefe dire, che moriuano in poco numero, e dal mese di Gennaro dell'ottantadue in auanti andò incrudelendosi in modo, che nel mese d'Aprile prima della Processione di penitenza morinano ogni giorno da otto in dieci persone nell'Ospedale, conformo sentiua dire communemente, e li Mediei dieeuano esser arrivata al punto del fuo augumento; & intese dire in quel tempo da Francesco Murillo Chirurgo, che era dell'Ospedale, quale era della... Città di Malaga,e che era venuto alla cura d'esso, stando nella porta dell'Ospedale, e questo Testimonio nel Campo indiffanza, che poteua fentirlo, che in 10., ò 12.volte, che haneua curato la Peffe, era quella, che jui fi parina, di maggior malignità, che nessun'altra di quelle, e che nel mese di Luglio dell' Anno delli 82. non v'era Peste alcuna in detta. species. Čittà .

1 58. uiffime graff

Interrogato che coffitutione di tempore d'aria folle prima del detto mele di Luglio, e dentro il medefimo mefe , e fe à cafo correuano venti, di che conditione, e quali ; Diffe , che nel mefe di Luglio già faceua caldo, quale haueua principiato fin dalla metà d'Aprile del d. anno dell'ottantadue, e che non sà , che venti

correffero .

160.

161. us ad fi 162.

Interrogato, che diligenze furono fatte dalli Gonernatori della. Città , e quali . Diffe , che in tutto il tempo , che durò la Pefie, si riconoscenano le Case, nelle quali s'haueua notitia esferui alcun appeftato con affiftenza delli Medici, e prima, che vi fosse l'Ospedale, le persone, che erano appestate, si poneuano in luoghi separati, e doppo, che sù aperto Ospedale publico, si portavano al medemo tutti quelli che si ritrouauano con d.male,& in tutti i tempi abbrugiar robba,la quale si conoscena essere appestata : E quando su aperto l'Ospedale, prouederlo di Ministri, e viueri necessarii, & altre diligenze folite farsi in simili casi .

Interrogato, se s'incrudels la medesima Epidemia nelli luoghi, e Popoli eireonuicini, e se cestò, ò nò in est nel medesimo modo , O. all'ifteffe tempe . Diffe, che nel medefimo tempo , che patiua lues duranit, & feun il d. male la d. Città di Montilla, lo patiuano parimente le grafiabatur. Ville di Montalbano, Montemayor, Monturque, Aguilar, la Puente de Don Gonzalo, Caftro, & Espexo luoghi circonuicini, nelli quali doppo che cessò in Montilla, continuò augumentandofi il rigore, il che intefe dire publica, e notoriamente,e vidde,che detta Città di Montilla ffante la fua Sanità , fi riguardaua con tutto rigore dal commercio di detti luoghi, fenza permettere, che entraffe perfona, nè robba alcuna delli

163-

medefimi . Interrogato, come fappia, che la detta liberatione sia seguita. per interceffione del detto Beato , e perche non poffa attribuirfi ad altro aiuto. Diffe, che per tutte le ragioni, che hà detto nella ferie della fua depositione, & in queste nuoue do- Ex vos, & en mande, e non hauer vifto, che dal Popolo si facesse altra. inuocatione, che quella del Beato Solano, e tale la riconobbe. fanissa est nelle lagrime, e clamori, che dal Popolo fi fecero nella. detta Processione di penitenza, & hauer' inteso, che sopra la machina di detto Beato in detta occasione si portanano mu es apidemia

164

166.

fegnate à gl'Infermieri di d.Ofpedale, acciò fi distribuissero à gl'Infermi in nome di d.Beato , & che gli furono date , dalli quali effetti ne rifultò la Sanità non folo negli Infermi , che erano in d. Ofpedale, ma di più nella Città non fi ritronò altre infermo di detto male pestilente in Casa, che si poresse dire, che nuouamente gli s'era attaccato, per il che, come hà dichiarato, fi conferma in questo, che fi confegui d. Sanità à detta incercessione , e non per mezzo d'altro aiuto , perche non sa, che vi fosse, anzi il caldo, che s'andaua introducendo, hauena da caufare maggior'incendio , e non la repentina Sanità, che hà dichiarato .

167. Sanicas folum Int e Beati obcenta . 168. Accidit tempore , q mothos erat potius au-VII. Teflis inxtà 9. Interrogatorium Prot. fol. 303. Respondit . . PRESENS FERE' IN

OMNIBVS ..

160. de fub que Ep grafteta fort.

170. ife Aptilis 2682.

171.

172. atio Besti sate

E sà in oltre il Testimonio, che la d. Città di Montilla pati il contagio di peste dag., ò4. anni fà , e se bene otto , ò dieci mesi prima d'aprirsi l'Ospedale vi surono in molte Case di detta Città alcuni infermi di detto male contagioso, i non su dichiarato per tale , sin'à tanto , che d'ordine del Conseglio Reale di Castiglia si portò à detta Città vo Giudice , quale crede fi chiamasse Don Pietro Bernardo con alcuni Medici . & hauendo visitata detta Città, e riconosciuto detto male, fù dichiarato per pestilente, proibirono il commercio à detta Città, & aprirono l'Ospedale publico nell'ultime Case. della Città medema, che flanco alquanto feparate dall'altre che chiamano le Case de Cubero , che per quanto si può ricordare questo Testimonio giudioa fosse per il mese di Mar-2010 Aprile dell'anno 1682. & in detto Ofpedale fi conduffero tutti gl'Infermi di detto male contagioso, quali s'am-

malauano in detta Città, eccettuate però alcune persone di conto, le quali si serranano nelle loro Case, e si curanano in quelle, e nell' vitimo giorno d'Aprime, ò primo di Maggio dell' anno , nel quale fu eretto detto Ofpedale , is Religiost Francescani, che stanno nel Conuento extra muros di detta Città, portarono sù la Machina, & in Processione vn'Imagine della flatura del B. Francesco Solano, che tengono in detto Conuento nella Cappella del medemo, & arrivarono in detta Città di Montilla in forma, e con dimoftrationi di differenti penitenze, si fermarono con l'Imagine sù la porta di d.Ofpedale , pregando Dio nostro Signore , che mediante l'intercessione del d. B. Solano si muouesse à pietà di quella Città con liberarla da detto male, e dar la falute à gl'Infermi di detto Ospedale,e nell'istesso tempo diedero alli medemi Infermieri certe caneftrelle d'vua paffa, e cofe dolci. che portauano nella medema bara dell'Imagine del di Beato Solano, ad effetto, che in quella notte le diffribuiffero trà gl' . A inferms di d. Ofpedale; dopo di che corfe gran numero di gente, che s'accompagnò con d. Religiofi, e gli pare , che entraffero ancora nella Città con la detta Imagine, che dopo-

furono accompagnandola fino al d. Conuento con le medeme inuocationi , e dal giorno immediato feguerte fi riconobbe grandiffino miglioramento così nella Cista , come nell'Ofpedate, perche sutti gl' Infermit, che flanano in quello , fi riconob-

best homanina som enidente mig her amenta ellen ib she have-

Super Secundo Miraculo:

uano perduta la voglia di mangiare nella fera, che arrivò detta Processione del Beato Solano, nel giorno seguente tutti li lafer detti Infermi fi mangiarono quanto fi tenena preparata per le- mederunt. rose di più una Oglia alla Spagnola ancora che tenenano preparata per li Seruenti, fu mangiato da detti Infermi; e dal giorno riferito della Processione del detto B. Solano fu raro l'Infermo , e molte poebi quelli , che s'ammalarono di detta infermità Mirum Lois in detta Città, e per quanto fi ricorda il Testimonio, durò a flare aperto l'Ospedale sin tanto, che su terminata la conua- Dibra observatio N lescenza di detti Infermi, & il purificarsi, come 20 , ò 30. gior- ob persendi expurgation ni dopo la Processione di detto Beato Solano, che tiene riferita, e facendo il Testimonio buona riflessione con la memoria., fi perfuade, che la detta Processione del Beato Solano fosse nell'

anno dell'ottantadue nel tempo predetto, e che li meli antecedenti da lui già riferiti , ne'quali cominciò à fentirfi trauagliata dettaCittà dal detto male contagioso sariano dell'anno dell' ottant'vno, il che sà detto Testimonio per esfersi trouato prefente à tutte le Congregationi, che si fecero concernenti la detta Peste in ordine al gouernose dispositionis che si diedero vnitamente con sei Deputati Secolari per il detto effetto, & hebbe notitia, e conoscimento degl'Infermi, che sanauano, e di quelli, che moriuano, e vidde la detta Processione del Beato Solano, e riconobbe il miglioramento, che tiene riferito così degl' insermi di detta Città, come di quelli stauano in detto Ofpedale, il quale fù notorio à tutti li Cittadini di detta Città . e diffe, che gli pare efferci ftata vn'altra Processione alcuntempo doppo di quella, che tiene riferita, ma però non fi ricorda dalle sue circostanze per poterne deporre in detto esame , e tenne detto Testimonio, e communemente tutti li Cittadini di detta Città tennero per miracolofo il miglioramento ad in-

l'inuocatione publica di detto Beato, & anco perche nel mese d'Aprile, e Maggio, ne'quali naturalmente fuole il detto male peffilentiale pigliar corpo, e confumar le Città, esfer termina-to in questo medelimo tempo, esfendo stato in suo vigore nell' Inuerno antecedente, quando fuole mortificarfi, e continuare il medemo male pestilente nelli luoghi circonuicini, come fù in questa Città di Cordoua, & in altri, che non fi ricorda, furono circoftanze, che al Teftimonio, & ad altri Cittadini per- Iji de esufis Miraenlum repu-

Solano. Et iuxta 13. Interogatorium Process. fol. 306. terzo. Respondit . Esser detta Peste di conditione contagiosa, che dando in vna Origo diste lu persona d'una Casa s'attaccaua all'altre, e che s'attaccò ique detta Città à causa di robba, che portò in essa dalla Villa. di Monturque, quale staua infetta di detto male, Nicola de los Moros Cittadino di detta Città di Montilla a il quale morì di detta infermità, e che gli accidenti d'essa erano buboni nell'anguinaglie, e fotto le braccia, febri maligne, e che cominciaua con caldo, e freddo, e vomiti , & alcuni con delirij , & i In Originali Hifpano fuoi fintomi specialmente da morire erano di scolorirsi, e farsi ba beter, O' A PRI-

ma della Proceffione siferita del detto Beato, che gli fu fatta

faafero, che il cafo fu miracolofo per intercessione del Beato, tame.

tercessione del B. Solano per essere stato così instantaneo,e per ti reputatar.

280.

281. gl'occhi firalunati, & incauati, e che trè, o quattro giorni pri. MERO DE MAIO.

Summarium Testium. per fine d' Aprile, d'al principio di Maggio del d. anno ottanta-

287. Tenspore Procestionis Pellis rigide fa nichen. 284. Poft habitas proces mirum in modum decreus morbus . 285.

Panio post claudeur Nost mium . 286. De menfe Julio nullus Epide. mis mortuus, nec infirmarus.

dur ( per quanto'fi può ricordare ) continuaua tuttauia congrandissimo rigore il male, e che dall'instante di detta Procesfione fu riconosciuta la fanità riferita, e prosegui per venti, ò trenta giorni in circa con morte di molti pochi, e conmolto minor numero d'infermi; perilche si chiuse l'Ospedale al fine di detti giorni, non si ricorda però determinatamente, fe detti giorni toccorono il mese di Luglio, ò nò, gli pare bensì, che in detto mese di Luglio non vi su, nè vi morì infermo alcuno di Pefte, nè riconobbe il Teftimonio il Vento speciale, nè differente da quelli, che ordinariamente corrono negl'altri anni in detta Città, come fono il Vento di Leuante, il Vento, che chiamano di Malaga, & il Vento Norte, così auanti del mese di Luglio, come nel medemo mese, nè tampoco differen-Za nella qualità ordinaria di detti Venti, e che le diligenze fatte dal Gouernatore, e Deputati furono aprire vn'Ofpedale, far venire vn Chirurgo molto prattico, destinar luogo à parte per li conualescenti, applicare agl'infermi le beuande, antidoti cordiali, & altri medicamenti, che detto Chirurgo, e Medici ordinauano, non fapendo il Teftimonio, quali furono, e che in detto tempo, quando migliorò la Città, e si serrò il detto Ospedale, duraua tuttauia il male pestilente in questa-Città di Cordoua, & in altre parti differenti, come tiene riferito, non sapendo, in che forma cessò in detti luoghi, e che il fopradetto caso lo tenne per miracoloso per l'intercessione del Beato Solano, e non per altra; perche nel tempo del miglioramento repentino non fù inuocato altro aiuto, nè protettione d'altro Santo, se non quella del Beato Solano, & il faperlo è per le ragioni, che tiene dichiarate nell'ottaua...

287. In finitimis locis ec pore, quo liberata Montilit. 288.

Extinctio habetur culo ad ignocatio patrato .

De Vifu in Pluribus .

289. Iniciam Pefis menfe Innio 16\$1.

200. Peftis ignalefeentis fub inte

291. ne ex Pele 14. & 19 - qualibet die .

11.14-11000

domanda. XIX. Teflis alter en Deputatis super curatione Infirmorum iuxta 12. Interegatorium Proceft. fol. 599. Refpendit .

Che per il mese di Giugno dell'anno 1681, s'introdusse nella... Città di Montilla , & hebbe principio il male contagioso nelle Case di Nicola de los Moros, che flauano nella salita, che chiamano di San Sebastiano, e su proposto nella Radunanza della Città effer ciò ftato à causa di robba appestata, che vi haueua portato il detto Nicola de los Moros dalla-Villa di Monturque, luogo diftante da detta Città due leghe, che occultamente patiua detto male la detta Villa. e da questa Casa per commercio d'essa s'andarono appestando altre Case crescendo à poco a poco fino al fine di detto anno dell'ottant'vno, e del principio dell'ottantadue, andò crescendo con violenza morendo giornalmente da sei, sino à quatterdici , d quindici perfone in eiglebedun gierno d'effi , nel qual tempo si procurò con viue diligenze, e preuentioni occultarlo a fine, che non si leuasse il commercio à detta Città con gli altri Luoghi, & in questa occasione al principio di Marzo di detto Anno, effendoli fatte differenti Confulte indetta Città con l'affiftenza di Don Francesco Isidoro de Alba Auditore della Real Cancellaria di Granata, che in quel tempo affiftena in detta Città per Amministratore de' Millioni » e d'un Caualiere foraftiero chiamato Don Pietro Bernardo

Super Secundo Miraculo:

de Valenzuela, quale era andato à riconoscere detta Citrà, fin aperto Ospedale publico per la cura degl'appestati, e se ne diede parte à gl'altri Luoghi, acciò si riguardassero dal commercio con detta Città , nel qual detto Ofpedale prepe-, Menía Mario 2681. publi noro, efernito di tutto il necessario, si osettenano tutti gli intelli. appeffati. & il numero delle persone, che in quello morirono, era il medefimo di quattordici, è quindeci, & all'istesso riguarelo di numero n'entrauano pochi più ogni giorno, e nel penul- Idem mottuorum numerus timo giorno di detto mese d'Aprile ( per quanto si può ricordate ) dalli Religiofi del Conuento di San Francesco extramuros di detta Città di loro proprio confeglio fecero vita... Processione con dimostratione di penitenza tutti li Religiosi. di effa, & intese dire, che in quella portauano l'Imagine del Leuro Francesco Sulano, e sopra la machina d'essa cerri canefirelli d'Vua paffa, e Bifeotti, e che arrivati alla porta di detto Ofpedale, erano flate date dette Vue paffe, e Bifcotti à gl'Infermieri, acciò li diffribuiffero trà gl'Infermi in nome del det- Genario Imaginis Beari p to Beato Solano . con l'auuertenza, che fe qualcheduno non fi Aprila vas com caontiri vas trouasse in stato da poterle mangiare, glie ne mettessero qual-, fiafida, à crustalorum, cheduna, benche fosse con violenza, nella bocca, e che detta junebant aggi. Processione entrò in detta Citta, doue s'incorporò molta parte della Città con gridi, e clamori, inuocando l'aiuto del detto Inuocacio Beatt ab vaj Beato Solano, ad effetto, che la Maestà di Dio placasse la rigorofa pestilenza, che patiuano, & arrivarono alla Chiesa di Noftra Signora de los Remedios, & à quella del Portico, doucnacque detro Bearo, e si fecero deprecationi speciali . e contipuorono fine al loro Conuento, di doue era vicita, con la... medelima invocatione, e pianti origioati dalla loro affittione, affettore molta dinorione verso il detto Beato Solano, la qual Processione questo Testimonio noo vidde per ritrouarsi all'asfiftenza del riconoscimento degli Appestati, che erano in Deputatus l'aper Ho. detta Città, come vao delli Deputati di essa, accioche nella icdia delli Appeflati s'andaffero conducendo à detto Ofpeda-30, del che hebbe le noritie riferite di quelli, che entravano, e moriuano in esso, e nell'altro giorno seguente non ritrouò in detta Città Infermo alcuno, che bifognaffe per raggione di detto male peffifente portatio à detto Ofpedale, e marani- Poffera die politici in C gliatofene fenne in quello dagl'Infermieri , e Seruenti , che repettug Infermen .. mediante l'hauer preso gl'Informi , che erano in quello (che fe mal non fi ricorda, gli differo, che ve o'erano quatterdici, e quindeci ) le dette vue patte, e biscotti io nome di detto Beato Solano , la maggior parte di detti Infermi erano rifanati repentinamente, & in quel giorno, trè, ò quattro, e doppo feppe, che di detti Infermi n'erano morti foli trè, è quattro, con- tim famer. forme fi puol ricordare, & in detta forma fi continuò detta.... faoità miracolofa, & ad infranza delli Medici, e Chirurghh habiti Prossilionum un au di detta Città per vedere, fe vi fosse alcun'altro Infermo, che quaruo tantim interempti, cadelle di nuono di detto male, fitenne il detto Ofpedale. Cognita fatatti entindin aperto fino al giorno delli 13- di Giugno di detto anno dell'ott. 11- lon, fait distina Noto-\*antadue, ma riconosciuta la sicurezza di detta Sanità si die- comum; de ordine da detta Città, perche si ferraffe, conforme fi ferrà con l'affiftenza di questo Testimonio, come Deputato, e nel 1 giorno feguente 14. del desto mefe di Giugno con l'affiftenza

fuit aprituse Hofpetale pro

e redammenco

1: 297 Hulorum plezique Infirms fis-

160 Summarium Testium :

Granfarum ofine erga Beteim peraliam Procefficorm

301. Segitteis perfeueranis.

302. Inflantanea foriest B. intererifone patrata cenfest ab pmastus.

Signa d. Epstemin

304. Menfe Inlin Crusts I macho erat omaino libera.

fannferering \*

Res domorum concagio infi

del detto Don Francesco Isidoro Auditore, Giustitia, Rettore, e Deputati, e della maggior parte della Città d'Ecclefiaffici, e Secolari, e concorso del Popolo, fi fece Processione in rendimento di gratie al detto Beato Solano per l'interceffione, che haueua fatto con Sua Diuina Maestà per detta liberatione così inftantanea, e miracolosa, accompagnata da gran quantità di lumi, che vici dal detto Connento, & ando girando per detta Città, doue affiftette questo Testimonio, come vno delli Deputati, e si celebrò una Festa in Chiesa di Nostra Signora de los Remedios, e doppo paísò per la nuoua Chiefa, che gli fi ftà fabricando nel Portico, e rimafe la detta Imagine nella Chiefa del Conuento delle Monache di Santa Chiara, di doue verso il doppo pranzo torno à formarfi detta Processione con grannumero di persone d'ogni stato sino al suo Conuento di San. Francesco extra muros di detta Città , e detta Sanità si continuò, e continua tuttauia, stando, come stanno, tutti nel giorno d'hoggi nell'intelligenza, e certezza del miracolo prodigiofo operato dalla Maeftà Dinina così inflantaneamente ad intercessione del detto Beato Solano,e suo patrocinio per le preghiere così communi, è popolari, che furono fatte da tutti li Cittadini di detta Città, in recognitione di che, & in augumento della loro maggior diuotione, nella maggior parte di tutte le ftrade di detta Città tengono posta la sua Imagine dentro Nicchie fatte à proposito con decente veneratione, e sue lampadi accese.

Et esfendo interrogato da Sua Signoria, di che qualità era l'infettione dell'Epidemia, e che accidenti, d'fegni l'accompagnassero.

Difis, che questo l'Telimonio, come Deputato, daus ordine, acciò il Medici ogni giorno gli daffero nottai delle perfone, che flauano infette, e che fegni portana detto male, e il detti Medici oli dello di filo obligo, differo di questo Telimonio o, che li fegni, di accidenti, che portana faco detto male, in alcuni erato no febra radentifime con buboni, da altri tumori fotto le braccia, e cell'anguia glio, di in altri con vomitte, e dolori di flomaoo, e di watter.

Interrogato, fe fü più erudele nel mefe di Lugllo, ò più placida, e fe à calo meriuano più, è meno perfone prima del dette mefe di Luglio. Diffes, che già tiene deporto, e dichiarato, quando ti più crudele, e che per il mefe di Luglio già staua del tutto sana, e libera da

detto male la detta Città
Interregato, che conflitutione di tempo, e d'aria fosse auanti il detto mese di Luglio, e nel medesimo mese, e se à caso correuano Venti, e quali erano.

Diffe, che al tempo, che detto male flaua nel fuo vigore, nel mefe di Maggio, e Giugno correuano li Venti , che ordinariamente corrono, come fono Leuante, e Ponente, e che la coftitutione del tempo à fuo parere era temperato.

Interrogato, ebe diligenze fecere li Gouernateri di detta Città.

Diffe, che le diligenze, che fecero, furono prouedere l'Of-

pedale delli Ministri neccsiarij, e degli alimenti conucnientije abbruggiare la robba, che si trouaua nelle Case appeltate. Interrogate, se la medesma Epidemia i sinradelisse nel Popoli, c. luoghi circompicius, e se cesto, d na in detti luoghi del medesimo

modè

Super Secundo Miraculo.

mede, de all'ifteffe temps . Diffe , che quello , che sà , e puol dire, e, che stando gia libera , e sana la detta Città di Montilla , ne erano dopo travagliati li luoghi circonvicini , come fono Mon- Buile temavor, Pnente de Don Gonzalo, la Villa della Rambla, Efpexo, e Caftro del Rio, il che sà per effer flato publico, e notorio in detta Città di Montillase perche li Cittadini di detta Città do-

po di starne libera, si riguardauano dalli Luoghi riferiti . Interropato, come su, che la detta liberatione, e Sanisà fi fia confevuita per l'intercelhone del Beato Franceleo Solano , e perche non a polla attribuirfi ad altro aiuto . Diffe, che per tutto quello, che Poft folam in tiene detto, e perche folamente inuocarono, e prefero per intercessore il detto Beato Solano, e non alcun'altro, & hauer riconosciuto, che à desta inuocatione segus pronta, & istantanea la Sanità, & anche perche quelta Sanita successe in tempo, che li Refinit morbusteme Medici differo, che naturalmente era tempo d'accrescersi più toflore non d'eftinguerfi.

XVII. Teftis Sacerdos inxtà idem 13. Interrogatorium Proc. fol. 551. De visu in pluri-

ter. respondit. Che in detta Città di Montilla per il Mese di Giugno dell'anno pasfato del 1681, s'introduffe la peste in detta Città in Casa di Nicola de los Moros , perche si disse haueruela portata per mezo di robba contagiofa dalla Città di laen, che in detto tempo patina detto male, secondo su publico in detta Città di Montilla, s'andò incaminando indetto anno à poco à poco finosche di là à cinque in fei mesi in circa si accese con tanto rigore in detta Cirtà che nominarono Deputati per separar le Case, abbrugiar robba; ... far preuentioni necessarie, accio non si dilatasse maggiormente esper graliun. il Contagio , ma giouarono così poco dette diligenze , che fe hene ne furono fatte molte dal Dottor D. Francesco Isidoro de Alba Giudice fopraintendente di detta Pefte, eletto da Sua Maeffà, come Auditore della Real Cancellaria di Granara, e da. detti Deputati, ogni giorno fi riconosceua andare semore più crescendo detto Contagio, e si procurana di dissimulare detta. materia . p: rche non fi negaffe il commercio à derta Città . & in questo stato nel mese di Marzo dell'anno del 1682, arrivò in detta Città vn Caualiere chiamato D. Pietro Bernardo con ordine del Confeglio per far perquifitione, & accertarfi dello flato, in che si ritrouaua detta Città circa la detta infermità . & hauendola riconosciuta, e fattane relatione al Conseglio, si negò il commercio à detta Città aprendosi Ospedale per cura di detta Peste. e come che cadeuano molti infermi in detto Ospedale del detto male pestilente, e respettiuamente moriuano, riconoscendosi . che li Morti d'ogni giorno in detto Ofpedale erano da otto indieci , auanzandofi di modo , che nel penultimo giorno d'Aprile morirono quattordici , ò quindici , conforme corfe la voce in... detta Città : Li Religiosi di San Francesco Scalzi extrà muros di detta Città nell'yltimo giorno di detto Mefe d'Aprile formarono fin dal detto Conuento vna Processione portando in essa ciasche- vitina dun Religioso differente genere di mortificatione, e penitenze,& " in detta Processione portanano l'Imagine di detto Beato Francefco Solano, e nella Machina della medefima portauano ancora due caneftrelle d'yua palla, e bifcotti, & in detta forma arrinà

308. tas fublequata.

309.

310.

312.

316.00 na. R erriffuls Besti entad Infirmit 16

vorwerbt Beani

318.

319. ore lafirmi me list haberi emperumte

320: ge me

322.

detta Processione alle porte dell'Ofpedale della pefte, che ftana nel principio dell'entrare in detta Città , e li Religiosi pigliando le detteCaneftrelle le diedero agl'Infermieri,accioche in nome di detto Beato Solang le diffribuiffero agl'Infermi , dicendoli , che fe bene non le volessero mangiare, gliele mettessero per forza nella bocca , il che così fù fatto , e questo in detta forma si publicò in tutta la Città , e detta Processione eutrò in detta Città dall' Ofpedale, nella quale per efferfene già haunta notitia in detta... Città , s'andò incorporando in detta Processione la maggior parte della gente di detta Città, e maggior numero di quello, che effa portava, frà li quali vno fu questo Testimonio, portando molte persone torcie, e candele accese, e vidde, che tutta con clamori faceuano preghiere al detto Beato Solano inuocando la fua insercessione per il foccorfo di detta afflittione, nella quale fi ritrouguano, & in questa forma andarono per le strade fino ad arriuare alla Chiesa di Nostra Signora de los Remedios, done si fece via preghiera al detto Beato, dopo di che fi portò alla Cappella, che chiamano del Portico, nella Cafa doue naeque detto Beato, done parimente fi fece la medefima deprecatione, e dono al Conuento di Santa Chiara, di doue si portò al detto Conuento, e refto l'Imagine del detto Beato nella sopradetta Machina... nella Cappella maggiore di dettoConuento, rimanendo tutti con vine speranze di confeguire la falute per mezzo di detta intercesfione, e nel giorno feguente primo di Maggio flauano quali tutti gl'Infermi con fi gran milioramento , che poterono mangiare , e mangiorono non folamente la pronifione per loro preparate. ma ancora quella, che flaua preuenuta per gl'Infermieri , e Seruenti , il che corfe per publico in detta Città , e specialmente P intele dal Dottor Don Francesco Isidoro de Alba Auditore della Cancellarja di Granata già riferito, e da molti altri, dalli qualie da Frà Alonfo Pelaiz, e Fra Antonio de Flores Religion dell' Ordine di S. Francesco intese dire che degl'Infermi, che erano in detro Ofpedale nel glorno di detta Processione di penitenza, erano morti folamente due , ò trè , e gl'altri ffauano bene , & in oltre, che in detto Ospedale nelli giorni seguenti non erano entrati più infermi di detto male pestilente, e questo correua per publico fenza cofa in contrario, e detto Ofpedale flette aperto fino al giorno de's 3. di Giugno di dette anno dell'ottantadue, per vedere , fe ritornaffe detto male ; e perche non ritornò , fa ferrato; é quefto Teftimonio lo vidde chiufo; e nel giorno feguente 14. di detto mefe di Gingno per la Città , e detto Couento con affiftenza di quali tutto il Clero fi fece vna Procaffione in rendimento di gratie all'interceffione di detto Begro Solano, portatodo in ella la detta Imagine, e nella medema Machina le chiave delle porte di detto Ofpedate in fegno d'hauer riceunto per fue intercessione la Sanita dal detto male contagioso, alla quale Proceffione affifte quefto Teftimonio dal Conuento fino alla Chiefe di Nofira Signora de los Remedior, che fià in detta Cirra i done fi cantò Meffa folenne dal Vicario Ecclefiaftico di detta Città ve di fi fi portò alla Chiefa del Portico della Cafa, in cui nacque detto Beato, e di fi al Concento di Santa Chiara, done rimale l' Imagine di detto Beato fino al dopo pranzo, che con il medefi-6:13

Super Secundo Aliraculamo concorso si formo Processione per sino al detto Conuento di doue era vícita, e la pofeso nella Cappella, che hà in quello, tenendo tutti li Cittadini di detta Citta, e questo Testimonio per miracolo la detta ricuperatione di falure ad intercessione del abomnibus ad interdetro Beato Solano, nella qual fede, e eredenza fono ffati, e etfionem Beati-

dicta fanttas cepuentat

Et interrogato da Sua Signoria, di ebe qualità era l'infettione dell' Esi temia , e ebe accidenti , ò fegui l'accompagnaffero . Diffe , che era contagiofa, e che haueua il venire con febre molto ardente, da Epidemite tumori, e carbonchi nell'anguinaglie, e fotto le braceia, conforme intese dire dal Dottor Gio: Barnaba, e da Don Francesco Solano Medici , e da Gio: Aguilar Chirurgo , e da molte altrepersone di detta Città in tutto il tempo, che durò l'Epidemia, che si trattenne questo Testimonio in d.Città.

Interrogato, se dalli Gouerna:ori di detta Città erano state satte diligenze aleune , e quali , Diffe , che hà già dichiarato , che li Gouernatori di d.Città prima d'aprire l'Ospedale diPeste secero separatione delle case, abbrugiarono robba, e dopo aperto detto Ospedale lo providdero del necessario.

326. Diligentia ad eam te primeudam.

Interrogato , fe s'incrudell la medefima Epidemia nelli Popoli, e luoghi eirconuicini , d fe cefiò , d nò in quelli nel medefino modo , & al medefimo tempo, ebe in detta Città . Diffe , che prima , che detta Peste s'introducesse in detta Citta, n'era trauagliata quella di Jaens e la Villa della Puente di Don Gonzalo,e quella di Aguilar, luoghi eirconuicini, e nel tempp, ch'era il Montilla, la patiuano anco-a detti luoghi, & inoltre s'appestò la Villa d'Espexo, la Rambla ,e Monte Mayor, luoghi circonuicini,e questo di Monte Mayor v'e traditione molto antica, che sino a questo tempo non n'haueua patito, e nel tempo della Sanità di Montilla li Iuoghi riferiti continuauano con detta Peste, anzi s'accreiceua, il che sà per hauerlo inteso così publicamente in detta Città.

tiles in fortimit locst

In errogato, come sà , che la detta liberatione della detta Città di Montilla fia fuccessa per l'interec fione di desso Beato Frà Franceseo Solane, e perebe non poffa attribuirfi ad altro aiuto . Diffe , che , come hà riferito, non fù fatta da'detti Cittadini di detta Città di Montilla altra inuocatione, che quella del detto Beato Solano; & in questa credenza, e viua fede stanno tuttissenza attribuirlo ad altro aiuto : e dal giorno, che fu fatta la Processione di peniten- Successio finitate e za, che hà dichiarato, fi riconobbe la Sanità improuifa, e questo candum esst augme Testimonio lo tiene per miracolo non solo preternaturale, ma temancora contranaturale, perche in quel tempo di d. Sanità in riguardo del temperamento, che tiene riferito, li Medici, e tutta · la Città teneuano per certo, che la detta Peste haueua da proseguire con maggior rigore, e non folamente cessò repentinamente nella forma, che hà detto ; mà di più non tornò à farsi sentire, e nel tempo, che in detti luoghi circonuicini, che hà riferito, profeguius con maggior rigore, e tutto questo sà, per le ragio- la faitimis la ni fopradette, e non altra cofi intorno all'altre domande fat-

328. Ad folam invocations Beati Lucs fubiata .

XVIII. Teflis Saterdos iuntà idem 13. laterrogatorium proc. fol. 573. but.

respondit . Che nel mese di Giugno dell'anno 168 r. cominciò il male contagio-

Summarium Teftime.

333. Lucs in dies per 164

334 Annn 1684. fa eratfahteur.

335. Nofrenmun pro In-\$ me apermus. 336. 14.8t 14 qualiber die homises sobbases

337. Procefficeathore Berri Imago deferrae,

338. Innocatio d Scapi,

339. Beeri normene van Pad. 61, & cruftula Infirme ditterbaca.

340, Infamanea, & me 1-4 morbe remiffio : Infrant, qui earlem co nic derunt

141. house ad Nofocomia scelle et ( 181,00

fo nella Citrà di Montilla dando principio nella Cafa di Nicola de los Moros, a cauta di ropba apportara, che correua communemente voce hauerla portata da parti appeffare, che non sà quefto Teffimonio di doue era , e da detta Cafa s'andò attaccan . do all'altre, accrescendosi ogni giorno più il numero per tutto il tempo, che restana di detto anno, e si continuò nell'anno seguente dell'otranta due, accendendofi con maggior rigore, morendo : delli Cittadini alcuni eiorni dieci . & in altri dodeci . & in altri 14. E vedendo la Giustinia, che già non si potena celare, si risole fe dalle medema d'aprire Ofpedale publico di Peste, come su aperto per la Pafoua di Refurrettione di detto Anno dell'ottantadue, nel quale fi metteuano rutte le persone, che patiuano di detro male, & in detro tempo moriuano ogni giorno da 14. in 15, persone, conforme correua voce publicamente ju detta Città , e per le speciali notitie , che à questo Testimonio daua Don : Baldaffar Enriquez de Harana fuo Cugino, che era vno delli quattro Deputati affegnati dal Signor Marchefe del Priego Duca di Feria per la preuentione, e riparo neceffario in detto male, & in questo stato all'yltimo d'Aprile va dopo pranzo i Religiosi del Conuento di S. Francesco extra muros di detta Citta fecero yna Processione di penitenza, portando in essa l'Imagine del Beato Francesco Solano, la quale vidde questo Testimonio all'emrata di detta Città di Montilla, & in effa quefto Teffimonio, molta gente s'ando incorporando, & entrarono per le firade di detta Città arrivando al la Chiefola da Nostra Signora de los Remedios, e nel corfo di detta Processione s'incorporò quali sutta la Città con torcie, e lumi, accompagnando detto Besto, implorando tutti il fuo aiuto , aecioche per li fuoi molti meriti. la Maestà Divina placasse il suo sdegno, e liberasse quella Gitta dalle crudele peftilenza, che patina, & effendo andara detta Proceffione intorno alla Città, andò fino al detto Conuento, d'onde era vícita, & intese dire in quel medemo dopo pranzo publicamente, che nella machina portatile di detto Beato s'erano portate due ceffelli con vue paffe , biscotti , e che prima d'entrarc. in detta Città era arrivata dett'Imagine alla porta di detto Ofpedale, e da quella s'erano levare li detti due cestelli dalli Religiotia e datifi à gl'Infermieri di dett'Ofpedale, affinche li diffribuiffero tra quegl'Infermi in nome del d.B. Solano; e nel giorno (eguente intefe dire ancora publicamente e specialmente dal d.D. Baldasfare Enriquez de Harana Deputato , che la notte antecedente erano flate date le dette vue paffe, e biscotti alli detti lpiermi , e che in quel giorno haucuano fperimentato così gran miglioramento, che non folamente haucuano mangiate le provinoni fat te per loro , ma ancora molta parte di quella, che era definate... per gl'Infermieri , e Servienti, & intefe per notorio, che degl'hafermi, che erano in detto Ofpedale in detta occasione , non morirono più di due, ò trè , e gli altri migliorarono , e che non entrarono più Infermi in detto Ofpedale di detto mal contagniolo. & effendo flato aperto detto Ofpedale fino alli 12. di Giugno del detto anno dell'ottandue, e riconosciuto, che gl'infermi che vi erano nel tempo della detta Processione , stauano fam , e non efferui entrato più alcuno, come hà riferito ( preceduta CongreSuper Secundo Miraculos

gatione, & Capitolo, che a tal'effetto fi fece ) fu ferrato detto Olpedale in detto giorno , e fi dispose , che nel giorno seguente 14, di fletto mefe , & anno fi faceffe , come fu fatta vna Processione molto folenne alidetto Beato Solano , con l'affiftenza della magger parte della Città , coss Ecclesiaftici, come Secolari , nella. maste vi fu encora questo Testimonio, che vidde il detto Ospedale ferrato, la qual detta Processione su in rendimento di gra-die al detto Beato Solano per l'intercessione, che haueua fatta, persona disoccus Bas con Sua Divina Maesta per la Sanita istautanea dal detto malepestilente, la qual Processione vsci dal detto Conuento, e nella. Chiefola di Nostra Signora de los Remedios si cantò vna Messa con tutta folennità, e verso il doppo pranzo si portò a sua Casa con la folennità della Processione riferita, rimanendo tutto il popolo, e questo Testimonio in conoscimento fermo, e vero d' Dia libertuo n hauer meritato la d. ricuperatione di falute per l'interceffiobe eulo B. att interessio. del d.B.Solano , e per li fuoi meriti così miracolofamente , & in-

342.

ftantaneamoute. Et folis 77. Respondit.

Hauer già detto, che detta peste era per contatto di robba, conforme fi fperimento nell'introduttione, che ha riferito, e fi vede- Qualitat, & sgea d, ua, che per la comunicatione della Cafa, doue era entrata, che Epidemi, haneua con altra, quale non fosse appestata, successiuamente, anzi con maggior efficacia s'artaccaua, e che veniua con febri graui; foffogamenti di cuore, e tumori nell'anguinaglie, e fotto le brac-· cia, conforme ini correna per publico, e notorio,e come anco intefe dal Dottor Solano, e da Gio:Bernabe de Arroyo Medici, da Gio:de Aguilar Chirurgo, e da molte persone, che haucuano detto male.

345.

Interrogato , di che modo , e quando foffe imrodotta in detta Cistà , . quanto sempo babbia durato , le fu più crudele del mefe di Luglio , ò più placida,e se moriuano più o meno persone auanti il dimese di Lu-Ris. Diffe, hauer già dichiarato quello, che sà fopra ciò, che gli viene domandate,e che nel mese di Luglio dell'anno ottantadue non v'era infermità di peste in d, Città, ma bensì la fanita, che coneimaua, come hà riferito.

Sanitas perleue tani

Interrogato, che cossitutione di clima, e d'aria sosse nel detto mese di Luglio, e prima, e fe corregano venti, quali, e di che conditione, Diffe , che il posto di detta Città è alto la maggior parte di essa, e che nel mese di Maggio, e Giugno era tempo temperato, e nel mese di Luglio fece caldo, ma non fi ricordat, che venti correuano ind.tempo, e che ordinariament li venti,che vi corrobo , fono Lenante,e Norte,

3 47-Diligentie ad lucu

Interrogate, se dalli Gouernatori di dessa Città si fecero alcune diligenze, e quali; Diffe, feparar le Cafe appeftate, abbrugiar, robba, & altre preuentioni folite farfi in fimili congioniure, e hel tempo, che detto Ofpedale flette aperto, prouederlo di tutto il necessario, come lo vidde questo Testimonio, & intese dire dal-

eirconaicini, e secesso i medema infermità ne i Popoli, e lueghi por 348.
eirconaicini, e secessò, è no in quelli nell'illello modo, O al medenos sempo. Diffe, che neima Interrogato, fe s' intrudell la medema infermità ne i Popoli, e luogbi 200 tempo . Diffe, che prima, che s'introducesse detta Epidemia in a pete serunt verante detta Città, già n'erano infesti li luoghi circonuicini, come fono MonMonte Mayor , la Rambla , Montealban , & aftri , e nel tempo , che ne pati detta Città di Montilla, contemporaneamente la. patiuano detti luoghi, e doppo che detta Città rifanò, rimafero tusti i detti luoghi con la medema pefte, e molti altri, à quali s' ando attaccando, fecondo che l' intefe dire publicamente, e che in tutto detto tempo n' erano trauagliati congran rigote .

Ad folam int pem Bests inflantaned fueceffit fanitat.

350. In finitimes locit dia. tius lucs perdurause,& paulatidi abra-

351. Personce aits anaplies so Leutt contraftedi co: Usa varieiorem +

352. Ab nameribus miraculo Bears presentione pareaco tribustne.

omnibus.

353. Tempus contrafta Fordence. 354.

Plariant percantibas mab reum ture ceferatue. Nefocomizm-

355. La dier perercbeier

356. Presellionaliter Beari 1.... go getlatur.

Interrogato , come fappia , che la detta liberatione fia fuccessa per l'interce fione di detto Beato, e perche non polla attribuirfi ad altro ainto . Diffe , che tiene per certo , che la detta liberatione fi confegui per l'intercessione di detto Beato per le ragioni, che tiene dichiarate nella sua depositione, e perche l'intercessione, che su inuocata dal popolo, fu folamente quella del detto Beato Solano, alla quale fuccesse l'instantanea ricuperazione di falure,e che li luoghi circonuicini, come na riferito, essendo di molto minor numero di Popolo, vi duro per molto tempo, e quando riacquiflarono la Sanità, fii con molta paufa à poco a poco, & il nonesser ritornata ad accendersi poco, nè molto con li calori susseguenti di Luglio, & Agosto, per causa de quali li Medici haueuano predetto, che fi poteua aspettare, che maggiormente fi fosfe acceso, e l'esser terminato di qualificarsi essere stato miracolofo negl'effetti di detta Sanità, per le quali ragioni tutti notoriamente lo tennero, e tengono per Miracolo di d. Beatto fenza attribuirlo ad alcun'altro aiuto, e questa fede gl' indusse à porre, come posero nella maggior parte delle strade di d.Città di Montilla in Nicchie fatte à tal'effetto nelle muraglie l' Imagine del d. Beato Sol no con Lampadi accese in testimonianza, e riconoscimento del detto Miracolo in tal sorma operato à sua intercesfione.

De vifu fere in L. Teftis Sacerdos iuxta idem 13 Interrogatorium Proc. fel. 1243.tergo respondit.

Che quello, che sà, è, che nel mese di Giugno dell'anno passato dell'ottant'uno cominciò ad introdurf la peffe in d. Città & à poto à poco s'andò riconoscendo in differenti Case auanzandosi sino al mese di Marzo dell'anno seguente dell'ottantadue, morendo molta gente, il che coffrinse a dichiararsi detta Città per appeflata, & aprire Ofpedale publico per la cura di detto male nel mese d'Aprile di detto anno, nel quale si portauano gl'Infermi, che fi ritrouauano con detto male, crescendo con augumento, così quelli, che cadeuano ammalati, come quelli, che moriuano in d. Ofpedale. & in quefto flato li Religiofi di S. Francesco extra muros di detta Città , compassionando li sopradetti, e l'afflittione, che patiuano li Cittadini, in vn giorno degl'ultimi di dete to mese d'Aprile secero vna Processione, portando in quella li Religiofi molte dimoftrationi di penitenza, e l'Imagine del Beato Solano, di che hà notitia de audiro, per non efferfi ritrouato in quel giorno nella Città, & in oltre intese dire, che in essa eraconcorsa la maggior parte della Città d'ogni flato, e conditionequella quale con lagrime molto feruorofe supplicauano il Beato Solano della fua intercessione appresso Sua Diuina Maesta, aeciò concedesse la Sanità a quel Popolo; qual' invocatione facenano con vina fede, e speranza di detta salute, e nel giorno se-

guen-

guente, che queflo Teftimonio tornò dal campo, gli reccontarono in fua Cafa quello, che era fuccesto, e gli parue, e disse a... D.Franceico Ifidoro de Alba , quale immediatamente vidde . & ad aitri Ecclefiaffici , e persone , che flauano con lui nella sopraintendenza del detto male di peste, come Auditore della Cancela laria di Granata, con tede molto viua, e di cuore ; adeffo fi difimpegnarà il noltro Santo Solano difendendo questa Republica. che fia cassintetta dalla peste, se hora è il Miracolo, quando li. Medict afferiscona , che con la dontinuatione di questo tempo c'hà da acconder maggiormente la Gistà; al che rispose il detto D. Francefco liidoro; mi pare che si, che già il Santo fi va difimpegnando, al che gli replico questo Testimonio : certo è , che li Santi patrocinano li loro diuoti in congiontura di tanto impegno, percheil non venir la peste puol'esser naturale, ma però il Miracolo stà in farla cellare in tempo di tanto incendio ; & immediatamente. intefe publicamente, che v'era miglioramento miracolofo, e non sà, se doppo meriffero alcuni nell'Ospedale, ò dalla Città ve ne furono portati alcuni doppo la detta Processione di penitenza... folo che quella Sanità l'intese dire publicamente,e la Città con. il giubilo, e tranquillità per caula della medema , afferendo tutti, Deparati, e detto D. Francesco Isidoro de Alba, e Medici, che ciò fi serminò miracolofamente, & in breue ti ferrerà l'Ofpedale , conforme successe, poiche nel giorno 13. di Giugno su serrato affat- No to d.Ofpedale, e nel giorno delli t4. fi cauó fuori l'Imagine del d. Beato Solano in Processione con tutta folennità in rendimento Beat di gratie, publicandofi la falute.

361.

Interropato da Sua Signoria, di che qualità era l'infettione dell' Epidemia , e che accidenti , o fegni l'accompagnaffero . Diffe , che inte-262. fe dire publicamente, che era per contatto di robba portatani Qualitas, & figna Aplda looghi infetti , e fi riconofcena , poiche s' attaccaua dall' yno all' altro, & intefe, e vidde alcuni con febri gagliarde, vomi-

ti, deliri, e tumori, che chiamauano buboni, in diuerfe parti del corpo.

Interrorato, di che maniera, e quando era fiata introdotta, e quanto jempo baues a durato . Diffe , che l'introduttione fu per la Cafa di nel rimanente già hà dichiarato quello,che sà,

Nicola de los Moros, che morì repentinamente a causa di rob-Origo eiufé ba,che aueua portato da parte contagiofa,conforme intefe dire.e

Interrogato , fe fu più fiera nel mefe di Luglio , è più benigna , e fco moriuano più , è meno persone auanti il detto mese , e che costitutione di tempo , e d'aria foffe prima del detto mefe , & in effo , e fe correuano venti , di che conditione , e quali . Diffe, che nel mefe di Luglio dell'ottanta due non v'era peste, e circa l'altra particolarità non fe ne ricorda.

Interrogato, fe fiano flate fatte aleune diligenze dalli Genernatori della Città er quali. Diffe , che vedena aodare per la Città li Depotati fopre la pefte , facendo tutte le diligenze, che poteuano, e foettanano à detto accidente, abbruggiando robba, e portando Infermi all'Ofpedale, e pronederlo del necessario, & altre diligenze , chie vidde, & aiutò quefto Teftimonio, concernenti detto cafe. I to to de Min.

Interrogato , come fappia , che la detta liberatione fiu feguica per in-

Summarium Tellium .

365. um sh omn but reputatur.

366, ni Im te,luen non ien

tercefficue di detto Beato, e perche non poffa attribuirfi ad altro-aiu. 10. Diffe, che le ragioni , che hà fopra di questo, sono quelle, che hà dichiarato, & il non haver faputo, che vi fosse altra inuocatio + ne , ne ajuto, & hauer veduto, e vedere, che vniuerfalmente in. d.Città è ffato tenuto, e fi viene per Miracolo à d.interceffione., & in oltre, che le Cafe, quali in quel tempo teneuano la fua Imagine, erano flate preferuate, e quelle, che non la teneuano, dopose ne sono prouiste, le nella maggior parte delle strade di detta. Città hanno posto la sua Imagine dentro Nicchie con sue Lampadi, done li vicini effercitano con maggior frequenza la loro divotione.

XII. Testis ad instantiam Subpromotorum examinatus pout ex Depusatis à Civitate Montilie ad occurrendum propagationi Epidemie, iuxta 13.Interrogat. Proc.fol. 1662.refpondit.

3672

268. na genl peribat .

169.

170.

971. at de necessatiit. 372.

na die post Proceffe habuit . Paulò post Not

istem . 374s tribuicur .

375,

Che nell'anuo paffato del mille leicento ottant' vno fi diceua inquesta Città, che si era infetta di Peste, e questa andò dilatandofi à tal feguo, che per Pafqua di Refurrettione dell' anno, feguente ( per quanto fi ricorda ) fu aperto Ofpedale publico fuoni della Città, done si portanano gl' Infermi di detto male, e ne moriua molta gente. Et in questa afflittione dalli Religiosi del Convento di S. Francesco extrà Muros di detta Città si sece vna Processione, nella quale andavano i Religiosi con molte dimostrazioni di penirenze, e portanano in essa l'Imagine del Bearo Solano, la quale vidde questo : Testimonio nella porta di detto Ofpedale di Peffe, e che in detta Processione vi andana molta... gente di detta Città di ogni grado, e conditione, e con le lagrime pregauano il Santo Solano, che intercedesse appresso la Macftà Divina per la falute di quella Città , con la qual Processione. andò questo Testimonio sino alla Piazza della Corredera di detta Città, & in quella fi andaua sempre più intromettendosi gente con lagrime, e preghiere tutti verso il detto Beato, e molte. persone di quelle con Croci, e scalze, e con altre penitenze, da qual fito fe ne parti questo Testimonio per la premura, chehaueua cirea il far prouisione delle cose per detto Ospedale, e seppe, che in quella forma era ritornata detta Processione al Conuento, di doue era vicita, conforme quello, che si diceua. publicamente, & vn giorno doppo la detta Processione si riconobbe miglioramento generale nella Città, & Ofpedale, e di li à poco fu ferrato, publicandofi la falute, & intefe generalmente.

effere stata la fanità miracolofa ad intercessione del detto Beato Solano, nella qual fede flauno tutti con molta diuozione, e rico+ noscimento di detto Miracolo, rendendogli ciascheduno le grazie nella forma, che puole. Et interrogato, di che qualità era l'infessione dell'Evidemia, e che accidenti, ò fegni l'accompagnaffero .

w, & tgas Epi- Diffe, ch'era contagiola, e fi attaccaua dall'uno all'altro, e fuggiuafi l'vn l'altro , e per contatto di robbe, che fuffe stata di qualche appeffato i fi diceua publicamente, e vidde alcuni, che gli venius con febri, e vomiti, e diceusno hancre puffole in diuer (e. parti del corpò ; e sentina dire dalli Medici , e Chirurghi , che. era Peste di molta cattiua qualità di detti tumori, che si chiamanano paponi.

Super lecundo Alivaculo .

Et interrogato, di che maniera,e quando lia flata introdotta nella Città , e quanto tempo era durata? Diffe , che intefe dire , efferui Origa , it da:atia l'eflata introdutta a causa di rubba, che vi era stata portata da luoghi appeffati, e che per quanto si può ricordare, durò partedell'anno mille feicento ottant'vno, e del mille feiceuto ottantadue.

Interrogato, se fa più siera nel mese di Luglio, ò più placida, e se moriuano più , è meno Perfone auanti il detto mefe di Luglio? Dille, che folamente si ricorda, che poco prima, che fosse fatta detta Processione di Penitenza, era, quando moriua molta gente, e per il mese di Luglio del mille seicento ottantadue gli pare, che non vi era più Peste in detta Città, si era publicata la fanità.

Interrogato, che costituzione di tempo, e d'aria fosse auanti il detto mefe di Luglio, e nel medemo mese, e se correuano venti , e di che condizione, e quali. Diffe, che gli parena, che era naturale,e correna-

no venti di Ponente, e non sa altra cofa.

I :terrogato, se siano state fatte alcune diligenze dalli Gouernatori del- Gabe la Città , e quali . Diffe , che dalli Deputati fopra la Peffe , che " furono nominati dalla Città, si faceuano à tutte l'hore diligenze concernenti à smorzare l'incendio di detto male, separando gl'Infermi, e mandandoli all'Ospedale, riconoscendo quelli, che er ino infetti di detto male, abbrugiando robbe, prouedendo l'Dipedale di Miniffri, e delle altre cofe necessarie : e facendo le diligenze, che fono opportune,e richiede questo caso con tutta-

premura, le quali vidde questo Testimonio . Interrogata , come fappia , che la detta liberazione feguiffe per inter-

ceffione del detto Beate, e perche non possa attribuirsi ad altro aia . Sola to? Diffe, che in detta Processione non intefe aftra inuocatione, folo che quella del Beato Solano, e non sà, ne hà inteso di- saniess ab se , che vi fosse altro aiuto , à cui si potesse attribuire detta Sani- Beati miraculo erià tà, & hà veduto tutti ftare in quefta fede , che fu miracolosa per le contrasion. detta intercessione senza hanere inteso cosa in contrario , e quefto Teftimonio ftà , e viue nella medefima tede .

377-



# A'NI MADVERSIONES

#### Reuerendissimi Promotoris

# SVPER SECVNDO MIRACYLO

ALIAS SEPTIMO.

Instantance liberationis Cinitatis Montilie à Peste.

Nothilifimum effet profettő diraculum indu fi affiferent plena, se perfettő concludentes produciones, quod aemép prittifera lieta per anoum face graffict fiert in Ciuitate Montilia, de incontinent pod delatamia prima Proceitione langiarem Beati Francistic effauerit: Vade portifima via in en large videtus, virum Teckes in Summario relati i prebesant biusifimodo concludentem probationem, de subinde aliquid dicendam erit circa relevantism.

crea retelagniam. quod inter ior Teles audoritat Apofloite raaminatos, non reperiur Francisco Hooru de Alufloite raaminatos, non reperiur Francisco Hooru de AluRegius Conditarios, e Androc Cancellarie Granaten adeojue
vig granfismos, e per alija opinie intervisa dum a Regideputanta ficera fisperinceded. Lati is Sumarios per fissis forfissis suma, pratec Ordinaria, pratecto per proposition de alignos de al

Deit min in primis, a mod Pelts in Civitate fumpfit initium hieme praceden fils. 4,3 bitego, 26 Summ, obied. ditte unu, privoilist. 6,4; Gumque fuerit examinatus die a., Decembris ciudemanio 163c. contradici manifelt XIX. Telli in prafetti Summario diccuti num. 180, 2 Per il unife de Giagno dell' unu perfatus Summario diccuti num. 180, 2 Per il unife de Giagno dell' unu peffati Stat. 1 Pintalella ettal Civita di Montillo . 6 Pubble principia il male contaglife. I demque dicunt per cadem verba Franciscus Solanih Medicut XIV. Tellis diffe Summario num. 20. nece non XXVII. Tellis d'Adocasus Generalisis Granateulis num. 183, a, concondant XVII, num. 3 p. 15, in Processis VI. Tellis telligation on principia del contaglia del

Secundo; post peractam dictam primam Processionem præsatus D. Franciscus de Alua non fuit ausus asserere, quod statim sequita faerit liberatio solumque ait, quod Ciuitas experta sure

notabilem , morbi diminutionem, ve in Processo fal. 50. in fine; & in Summario obiect. infré nam. r. list. B. cum quo concordat Medicus Prancifcus Solanus Summario Positionis anni 1688. mam.211. ibi = Con che fi riconofceu ana connotabile miglioramento fenza vorirne d'eff fe non due , à tre,quando nelli giorni antecedensi erano morte ogni giarno da otto in dicci Perfone, e nella Città non ritrond in quel giorns neffune appefiato da mandare all'Ofpedale. e nelli feguenti al detto giarno fino che fi ferro l'Ofpedale, non ritrouè aliri, che due, è tre con detto male, che vi furono inuiati perchefe bene, ve ne furono portati altri , non erano infetti dal male contagiofo . mà bens) di certe febri benigne , che fi conuertiuano in terzane di buona qualità , perebe il morbo contagiofo baucus mutato Specie, e su quelto riguardo il detto Ospedale fi ferrò à mezzo Giugno Ore. Et idem afferit XXVII. Teftis dicto Summario num.241. ibi = feguito la Proce Bone, fino ad arrivare à detto Convento con quefto atto di tanta edificatione fin dal detto giorno tutti gl'Infermi del detto Ofpedale migliorarono notabilmente, in modo , che à pena. tre à quattro perfone morirona in quello fin dal detto giorno , o finilmente da quel medemo giorno in ananti non fi riconobbe , ne fi vide , che di nuovo d'infermaffe perfona alcuna di detta infermità peffilente, continuando con tale efficacia il miglioramento in quefta Città, che dentro d'on mefe in circa resiò perfettamente sana da detta lafermità , e nell'ificfo sempo desto Ofpedale fenza Infermo alcuno per la qual caufa nel detto giorno 13. di Gingno del detto anno dell'otsanta due folennemente fi purgo, e fi ferro desto Ofpedale Ore .: Et ? tamen dictus XIX. Teftis vnus ex Deputatis fuper curatione. Infirmorum codem Summario num. 296. ait : Nell'altro giorne Sequente non ritroud in detta Città Infermo alcuno , che bisognafico per ragione di desso male pestilente portarto al detto Ofpedale . . . num. 308. afferit liberationem fuiffe instantaneam , quod enam. deponit loannes Bernabe de Arroyo alter Medicus, Summario præfenti num. 2. clariùs afferens, quod à die peracte Processionis ceftà totalmente la Pefte in quefta Città .

Tertiò, etiam circa diem fecunda Processionis, adest contradictio inter dictum Franciscum de Alua, & alios Testes , dum ipse filia 50. terg. O Summario Obiett. dicto num. 382. list. C. dicit = No. primi giorni del mefe di Giugno fi prefe refolutione di fure on altra Processione publica in rendimento di grazie serrando l'Ospedale degio Appellati, e la posero in esecuzione li medesimi figli del Serafico Francejco, portando il Beato Padre Francejco Solana, non piu di penitenza, mà di allegrezza. Alij verò l'eftes non ità deponunt, & przeipue d. XIX., qui przeise nominat eundem Dominum Franciscum de Alua, vt in Summario prasenti num. 299. in fin. ibi = Si tenne il detto Ofpedale aperto fin'al giorno delli 13. di Giugno di dette anno del 1682,mà riconofciuta la ficurezza di detta fanità fi diede ordine da detta Città , perche fi ferraffe , conforme sfi ferrà cell'affiltenza di questo Testimenio , come deputato , e nel giorno feguente 14. del detto mefe di Giugno coll'affiftenza del detto Franceseo Ilidoro Auditore Oc. fi fece Processione in rendimenco di gratie al detto Beato Solana. Ità etiam dicunt X X I I I. Teffis maior Infirmarius Hospitalis Summario presenti num. 53. ibi = Si ferra dest Ofpedale adi 13. Giugno, e nel giorno feguente fi fece ona

172 Perio flour in Fraditionari di granic de XXVII. Summario prefenti num. 24. sum dandari foquentina. Medicas verò Solanus afferir enante in ciaufuram frquentam findle à metas Grigno, vi in verbis fupra relati s. Pracedenti.

Plura infoper contradichiones considerari possua inter Teste exmianto authoritate Appolitica; Singuiden primo fuprarelatus

VI. Testir Religiosus Societatus letia auta Octavum Freesif, fulnet-freeza postquatu discense, quod manes Nounchris 1650 ni
Ciutate Montilius fungierat inteina morbus profequitur, quod
facto voto de authoritario Festi in honorem Barti; oct ei pitus
electrone in Patronam Chitatati de mente Ianuari 1651, ni filmo
erifi afficia distrito Georgio; cararras fichiote casim valde diferepunema è crierii, via particale, que datur in Josen, shirit,
anne. a. 9 Caretri verò l'affest dicare, quod morbo fungiti intimam. a. 19 Caretri verò l'affest dicare, quod morbo fungiti intimam. a. 19 Caretri verò l'affest dicare, quod morbo fungiti intimam. a. 19 Caretri verò l'affest dicare, quod morbo fungiti intimam. a. 19 Caretti verò l'affest dicare, quod morbo fungiti.

Allo di caretti particale di caretti per di caretti primo
mam. a. 19 Caretti verò l'affest di caretti partici per di practica primam. a. 19 Caretti primo
mam. a. 19 Caretti primo
mam. 19 Caretti primo

Secondo Infrancius Hobitalis XXIII. Tellis Summario profinsi pune. 41 cium fepturetiva si quad initio mendi Januri; anoi 1682 merbus incrementium habut; dum anres pialatim introducchatur XXVII. astom, qui magno cum apparatu deferipio; mortis ricima si Summario prinsi una. 23. p. 6. pequanium; quod ab info medie luni; 1681; marias unita gratt pominumario; in tatto il ditta onno anulla firez ome grant accuta.

Texión; nonauli Teltes dicurse, qued inconne dicho amon 1682, se fignanter de mente Aprilis autre primam Proce. Espectamente bastur quantidir in Holpitali octo, y el decem, inter quo finet Medicius bolanus Summaria polipitani ensi 1684, nrm. 211, inc., fin., se dicitus Addoccaus nam. 215, se primas Proceficio 161, 172 a. licet extenda tamuerum mortuorum ai 4, a in; hot tristifo folium per tres, y el quataror dies ante primam Proceditionen; indoperacionigific contra confectum pracedentibus diebas, aii » si fingiaron nel quale marirono 14, profine Ed., e apple see, à passer pi prima autumni la Proceficio, el il ther reis mistensis, il finare, air primament la procedita est il ther reis mistensis. J. finare, air prima marira era first, o siste. Ally verò afternar, quoc fingulis dichas morrichaut quataroctecim, air si Summarir profinei XIX. gram. 290. XVI. gram. 190. XVII. gram. 214. XVIII. gram. 290. XVII. gram. 214. XVIII. gram. 214. XVIII. gram. 214. XVIII. gram. 215. XVIII. gram. 214. XVIII. gram. 215. XVIII. gram. 215. XVIII. gram. 216. XVIIII. gram. 21

Quartis est notabile, quod plares inperini recensis i S. Stands post persona o'r. Allerum indiantanean faisie libertenomentus. Cinitati postquam imago Beati delata sigir ad Moigitale: Perefessi ann. 48. nima affertind deponit , quod post connectionen van y de crastluorous , valgo Sifysiasia multa volis; ibi : E nofimo di ofi mort , oui consended x X V. Ioannes Bernabe de Arcopo vanus en Medicin deponita i Numbera a highe Arm no met y desarbil qualit, chi mengiorono di dette van yaffy, e bilgation de la consensation de la

Super focundo Miraculo:

Don loannes Marin de Alba Sacerdos Summario num. 320. ais latele dire , the degl Informi , the erano in dotto Ofpedale nel giorno di desta Propoficara di penisenza erano merti folumente duo, intre & compordat XIX vinus ex Deputatis diel . Summario num. 298. ibi : Et in quel gierto, e tre è quattra doppa feppe, che di desti Lafermi erano merti fele tre, è quattro, Ettam Medicus Solanus dicte Samm. anni 1688: num.2 13. excludit inftantaneam liberationem. dumais a fi nisavafecuono con versbile miglioramento fenza morirne di affi fenon dua , à tre , quanda nelli giorni antecedenti enano morti ogni giorno da otto in dieci perfone , Et cum co concordat XX. Proc. fel. 62 4. vbi loquendo de lafirmis in Hospitali existentibus, ait, quad post primam Processionem objerunt tres, vel quatuor ibi - Erano morti tre , à quastrond ! giorni foquenti : Et IL. Proceffu fol. 1232. tergo in fine licet afferat , quod , post dictam Proceffionem pauci admodum decefferunt : ex hoc tamen non negat, immo admittit, quod obierint aliqui : Et quatenus ait, quod vaus ex ipfis , feilicet Pater Offuna Confessarius eiufdem. Hospitalis, obijt pofiquam erat à pestifera lue sanatus non obscure fatetur, quod alij ex codem morbo decesserint . Quodque post eamdem primam Processionem delati fuerint ad Noscomium alij Infirmi, vitra depositionem D. Francisci Isidori de Alua supra recenfitam S. Sesundo poft perallam Orc. afferit fupra citatus XXIII. Infirmarius maior fuper 14. Proc. fol. 692. tergo ibi = E sirca gli altri, che entraranno dopo, bauena variata l'infermità negli fusi effetti, quod clarius dixerat iuxta 13. Sum. prefenti n. 5 1. & 52. ibi a E fe bene doppo di quefto entrarono in d. Ofgedale alcumi Infermi , cho fariano on giorno per l'altro , due , è tre in tutto il mefe di Muggio in circa , offernò questo Testimonio , O- il Chir arge di desto Ofpedale, che il male bancua mutato fpecie attefo che di quelli , che così entrauano , la febre non era tanto maligna , d che li tumori non baucuano le radici come li buboni ; e più ianauano , chemoriuano &c. Et Lill. Proceffu fal. 1304. tergo dicit : Dalla Città mi baueuaus condetti ( loquitur de Hospitali ) foli dui Infermi , O. mo di quefli , che fi chiamana Maria della Valle, quefto Teftimonio la vide dopo vina come al prefente fla . quod repetit fuper 13. fol-1212. Vnde non modicum infringitur aliorum depolitio, qui dixerunt , pullum Infirmum post camdem primam Processionem fuisse delatum ad Hospitale, quemadmodum ità fuit ausus asserce XIX. Teftis vous ex deputatis Summario prafenti n. 296. Idemque dixerunt Medicus Franciscus Solanus d. Summ. anni 1688. wum. 51. & alius Teffis XXVII. nam. 141.

Julio Concesion fee omnes Teftes (uper 13). & 14.10 hoc, quod fineri publica voa & finan, a e publicama, & notorium, & notorium, a funciorium, funcior

grauf, quam cæteri Teftes afferent fuifle publicam, & notoriam! not o Quo verò ad Releunntiam probationum quatents etiam admitteretur easieffe concludentes, obsernandus eft primo desectus inflantaneitatis iuxta fenfum corum Teftium qui, vr fupra narratum eft, deponant, quod etiam poft primam Processionem objerint in Holpitali nonnulli , qui laborabant hoc morbo , & alij fuerint

coffee delati.

Seeundorquod hac peftifera lues non pronenerat ex aeris infectione, fed ex contactu , ficuti farentur Teltes , & fignanter.XIX. vmis ex Deputatus super curatione Infirmorum afferens , quod ita foit agnitum in Congregatione faper hoc facta Summario prefenti Hum. 280, ibi = E fu provolto nella Rudananza della Città , effer siò flato à caula di robba appellasa , che vi anena portato il dette Nicola de los Meros dada Vista di Monturque , e da quella Cafa per temmercio di ella fi andgrono appoliando altre tafe Oc. XXV. vnus ex Medicis Deputacis Summario prefensi num . ibi = Diffe che ere flata introdetta per robba contagiola, che vi fa pertata da differenti parti , che parinano il medefimo male , come fi senne in chiaro dalla Ginflizia con a l'flenza di quefto Teftimonio. XVI. dicto Summario presenti nuing 3. & 34. XXIII. num. 55. XLI. num.62. O. num.72. X/I.num.87. XV.nam. 125. O- 126. O- alibi . Potuit igitur naturaliter ceffare lues mediannibus diligentijs adhibitis in... combureudis rebus, que reperiebantur in domibus infectis, ve habetur in prafenti Summario num, 10. num. 26.num. 56. num. 74. ###.88,###.112. #.128.#.141.#.147. @ #.167. quodque per huiufmodi diligentias possit naturaliser cessase morbus quando prowenit ex contactu, dicunt A to n. Port. de peft lib.2. cap. 1. circa. fin, Augustin, Buceius in traft, cui titulos : modo di conoscere , e diflinguere gl'influffi peffilenti. e difendere da quelli con buoni ordini peliciti O.c. cap. 5. verf. ne eid è baffeuole , fe anco nen attendono à far fubito abbruciare lo robbe. Et Card. Caftald. in. tratt. de auerten., & profligan. Peffe cap. 240, pag. 604. verf. il medefino , & werf. quando le robbe per non effer capaci di parga fecura .: .

Tertio licet fuerit delata Processionaliter Imago Beati Francisci, attamen Processio primariò tendit ad Ecclesiam Sanctissima Virginis unncupatæ de los Remedios, vt dicunt XIX. Summario prefenti num. 295. XVII. num. 317., O. XX. Proc.fol.623. in fin. ibi = La vedde entrare in detta Chiefa di Nostra Signora de les remedios. Quodque etiam fecunda Processio in gratiarum actionem -fuerit prime directa ad eandem Sanctiffimam Virginem de los Remedios, & in ea celebrata fuerit festiuitas , dicit idem XIX. dicto Summario numero 300. ibi = ande girando per detta Città, Loue affifeste queflo Tefismonio come uno delli Deputati , e fi celebrò Super secundo Miraculo. 175 cordat XX. Proc.fol.624. ibi : arrinò alla Chiefa di Nostra Signora de los Kemedios, doue gli fu celebrata la Meffa con gran folenmità. Atque ita deponunt XXVIII. Proc.fol. 81 5.terro L.I. Proc. fol. 1261. tergo, & LII. Proc. fol. 1276. tergo. Vnde non abique fundamento dici poteft primum inuocat am fuiffe Sanctiffimam Virginem , & Civitatem agnouisse liberationem fuisse obtentam , mediante illius protectione; Ideoque, quatenus etiam miraculosa reputari debeat, eidem Sanctiffima Virgini primario tribuenda videtur .

P. Bottinius Archiepiscopus Miren. Fidei Promotor .

# SVMMARIVM. OBIECTIONALE

XXIX. Testis Illustrifs. D. D. Franciscus Isidorus de Alua Regius Confiliarius , O. Auditor Cancellaria Granatenfi à Catholico Rege Deputatus Generalis Superintendens Peffis in Regnis Cordube, O laen. Proc. auctorisate Ordinaria confett.fol. 46,

TElla Città di Montilla adi 24. del mese di Decembre dell'anno sudetto ananti il detto Signor Vicario il Procuratore del Co mento sopradetto per la sua informatione presento in Testimonio l'Illustratimo Sig. D. Francesco Isidoro de Alua del Confeglio di Sua Maestà, e suo Auditore nella Real Cancellaria della Città di Granata, e sopraintendente Generale della Preservatione, e Sanità publica dal Contagio, che hanno patito li Regni di Cordona, e laen, dal quale il detto Signor Vicario ricene il giuramento per Dio, e fopra vna Croce nella forma giuridica, e hauendo giurato, promife di dire la verità, & interrogato fo-

pra il tenore della fuderra Commissione disse .

Che hauendogli sua Macsta ( che Dio guardi) ordinato, che vscisse dalla Cancellaria di Granata l'anno passato mille seicento ottanta per la fopraintendenza sudetta, e Preservatione dal Contagio, che hanno patito li Regni di Cordoua, e laen, in diuerfe Città Ville, e luoghi, & essendosi inferra del detto Contagio questa Città di Montilla, assistendo personalmente in essa, ha vdito detto Signore, che nel tempo del detto Contagio molti degl'Infermi, che ne patirono, esperimentarono sanità molto miracolofa per intercessione del Beato Padre Francesco Solano, al quale tutta questa Citta si raccomandò, facendoli molte seste, e publiche preghiere, apparando le mura della maggior parte delle ftrade di questa Città, con effigie del derto Santo posto in Nicchie fabricate con ogni zelo, e diligenza, con porte in essecutione la fabrica di vn belliffimò Temipo al detto Santo nella... Cafa doue nacque, delle quali dinote preghiere effendo il detto Signore Teftimonio di vifta, ha fatto giudicio, e crede, che tutto il successo del Contagio, e Sanità conseguita da questa Città, é flato va Miracolo continuato, & al parere secondo le ragioni prudenti, che hà il detto Signore sopra di clò crede effer flataorteunta la suderta Sanità per intercellione del detto Beato Padre Francesco Solano,

E la ragione, per la quale il detto Signore si persuade esfer stata... miracolofa la Sanita fudetta, e per li grandi inditij, e circoftanze, che gli pare effere interuenute per acconfentire à quefto dittame, per effer dottrina flabilita dall'Angelico Dottore S. Tomafo, e dal gran Padre S. Agostino, che i Miracoli non possono prouarfi direttamente, perche non possono essere con euidenza conofciuti da Mortali , attefoche ellendo l'effenza del Miracolo yn fatto , il cui effetto eccede la facoltà della natura, non entra il poter effere direttamente conofciuto , né comprefo , e perció folamente fi può prouare per una certezza morale, e con ragioni probabili , secondo la legge 4. S. Idem 8. ff. de aqu. pluu. are. ibi = Que Virum prudentem , attentis circumflantiis occurrentibus, certum redderet := & ex Aristotile 1. fecund z . S. Thomas lib. 2. in illis verbis : Quedam existimatio, qua putat bomo boc, vel illud effe verum, itaut fibi representatur, ad illud existimandum mouetur conjecturis, que in illo genere rerum babensur pro bonis, O verifimilibus, vel monetur quibufdam rationibus apparentibus. Et il Padre Quintaniglia nel Trattato De non Cultu S.1. 0. 2. dice , che le Caufe de Miracoli, e Canonizationi tono da fe stelle pie, e diuote, che la Rota, e Sacra Congregatione de Riti non les tratta come Cause Criminali, mà le compara ad vna Gausa Ciuile, doue entra ogni pietà, e benignità, e non hà bifogno di pienissima proua, mà che basta la piena, e che vi sono Miracoli, e casi, che sufficientemente si prouano con proua semiplena, e similmente l'Historico Ambrosio Morales nell'Historia generale di Spagna lib. 17. cap. c. riferito dal Diana nella feconda. parte Trattato 15. ref. 51. parrando l'Inuentione de Santi Corpi, che furono trouati nella Città di Cordona l'anno mille ciuquecento settantacinque, diffe, che per tutto quanto di ciò fi trattaffe, fi deue auuertire, che in materia di fimile negotio non vi possono entrate euidenze, nè argomenti, che del tutto conchiudano, ma vna buona probabilità morale, dedotta da buoni principii, e che è necessario, che abbiamo in simili materie vna pia affestione nell'Anima nostra , sicome spicgano bene ció quelle parole del Sacro Concilio di Trento - Que pietati, O veritati consentanea iudicauerit. E le parole del Capitolo Placet de Confecrat. diffindl.1. 2 Venreande lant , que certe funt ; Certe videlicet non euidenter , fed en rationibus probsbilibut. Queste ragioni dunque probabili, congetture, certezza morale tiene per certo il detto Signore effer concor-? fe nel successo del Contagio, e Salute di questa Città, a caufa, che douendosi prouare per congetture, perche sia Mira-" cólo, e necessario, che sia vna cosa ardua, & insolita, cheecceda le forze della natura, e fuori di speranza di chi lo desidera, & ammira, secondo il gran Padre della Chiesa Agofino nel Trattato terzo de Trinitate nel cap.8. Se nel prefente fuccesso si trouasse, che il suo effetto habbia superato le forze della natura, se non contra la natura à guisa del Ratto, che inalza va Corpo contro la naturale propentione, nè foSaper Secundo Miraculo:

pra la hatura, come accade nel dar vita ad vn morto, mà fuori della natura, come accadde nel guarire la Suocera di San... Pietro, effendo Miracolo nel modo, perche, benche fecondo le forze della natura potrebbe fanare l'infermo, non potrebbe però in quel modo, che si esperimenta nella Sanità confeguita, fuperando le sudette sorze della natura, si come il tutto spiega diffusamente l'Angelico Dottore S. Tomaso nel Temo delle Queftioni disputate nella quest. 6. art. 2. Fù dunque il fuccesso di questa Città esserui attaccato il Contagio Flnuerno proffimo paffato di quefto prefente anno mille. feicento ottantadue con tanta piaceuolezza, che n'era molto poca la mortalità, & il numero de gl'Infermi molto tenue, poiche effendo il Popolo di questa Città quasi vguale. alla Città di Iaen., Vbeda, e Baeza, e Luzena, e molto fuperiore à quello, che hanno le Ville di Cabra, Aguilar, Priego, e mosti altri di questi Regni di Cordoua, e laen, che hanno patito in quest'anno il detto Contagio : detto Signore, per hauer haunto cura della Sopraintendenza della fudetta Città, e Ville, ha riconosciuto, visto, & inteso, che quasi tutti gl'Ofpedali degl'Appeftati delle fudette Ville, e Città , hanno ecceduto nel numero attuale d'Infermi in eiascheduno di due, e trecento Appeffati; & in molti delli fudetti di quattro, e feicento, fenza che in quefta Città fi efperimentaffe. effer stati nell'Ospedale degli Appestati oltre vadici, ò dodeci Infermi attuali : e non essendo gl'habitanti disuguali , esfere tanta la differenza , & eccesso nel numero d'Infermi , gli pare al detto Signore effer giufio motiuo, che in ciò vi fù alcuno occulto Miracolo, che eccedendo le forze della natura, fi ottenne la Diuina interceffione per mezzo del nostro Beato Padre Francesco Solano, e non solo in questo effetto fudetto, il cui modo non pare effer frato naturale, ma anco nell'effetto della ricuperatione della Sanità fi fonda il detto Signore, che vi fiano congetture, e ragioni probabili per effer flata miracolofa : poiche effendofi offeruato nel Popolo, che quasi ogni Mese nell'aunicinarsi la mancanza della Luna soleua augumentarfi, & anche raddopiarfi il numero de gl'Infermi, e defonti , più che nelle Settimane antecedenti ; Come. che alli ventisette d'Aprile di questo presente Anno si auuer raffe la detta esperienza , piangendo gl'habitanti la radoppiata mortalità rispetto à quella, che haucuano hauuta quasi in tutto al fudetto Mele ; il Religiofo Connento del Serafico Padre San Francesco, che stà extra Muros di questa Città, fortunato per hauer hanuto per figlio il noftro Beato Padre Francesco Solano, si risolse portare la di lui Effigie in Processione , passando per l'Ospedale de gl'Appestati , e camminando per le firade publiche di quefta Città tutti i Religiofi carichi di penitenze, & il detto Beato Padre, cambiata la Conca, con la quale ridusse tante Anime al grembo della Chiesa in. vna disciplina , che portana alla mano dritta , mouendo il Popolo à lagrime, e penitenza , à mal grado della Politica ... che infegna douerfi sfuggire in fimili occasioni i concorfi, già che fono piene le Hiftorie di facceffi, che narrano, che quelli,

Summarium Obillionale Reu. Promotoris . li quali fono per impetrare la Diuina Mifericordia, hanno ottenuto di placare il rigore della fua Giuftitia . Da questo giorne migliore tante considerabilmente la Città, che non\_ già, come folcua, torno a mitigarfi il morbo, ma anco nel rimanente del mese d'Aprile , & in tutto il mese di Maggio era st rare l'inferme , che fi ammalana di pefle , che ne i primi giorni del mese di Giugno si prese risolutione di fare vn'altra Proceffione publice in rendimento di gratie, ferrando l'Ofpedale de el Appeffart, scot) la pofero in effecutione li medelimi figli del Serafico Francesco, portando il Beato Padre San Francesto Solano non più di penitenza , ma d'allegrezza , incamminandofi con tucto il Popolo , che l'accompagnaua alla Cafa della Regina de gl'Angioli Noftra Signora del Rimedio, doue effendoft cantata fa prima Meffa in rendimento di aratie , fu portato il nostre Santo ad effetto , che fi diceffe la feconda nel Religiofissimo Connento della mia Madre Santa Chiare di quella Cinte, nella cui Chiefa reflò tutto il giorno hofpite, fe pure non vogliamo dire, the fi foffe rimafto ad effer holpite in quel puri , & ardenti enori delle Spofe di Giesù Chrifto , che con tanta notoria , & effemplare perfettione habitano fortunate in questo Santo Monasterio, doue il nostro Beato Padre tante volte hauena predicato la legge Euangelica; e da questo giorno rimenato il nostro Santo alla fua. Cappella, e Conuento, mai biù fi esperimentò nè meno yna, leggiera fcintilla di Contagio in quefta Città ; effetto di circonfianze si rare, che perfuadono al detto Signore effer tutte va Miracolo, poiche confiderando folamente il fuccesso delle due Proceifioni in va Popolo tanto diuoto di questo Santo , the la di loro totale speranza fu in ottenere la falute per la di lui intercessione, e credibile, che le Processioni furono il mezzo per ottenerla; poiche fecondo riferifee l'Hiftoria Ponfificale nella 61 parte cap. 12. il Padre Calafibeta nella Vita. di Santa Rofalia afferma , che nella Peffe , che fu in Palermo Panno mille feicento ventiquattro, fi fcoprirono l'Offa di quefta Santa, e per riconoscerle vi fu gran difficoltà, e non... minor controversia; ma la Santa apparue à Vincenzo Bonelli, dicendo, che il non hauer conceduto Nostro Signore la Sabità ; mellante le fue preghiere , era flato per l'incredulità di alcuni, che haucuano impedito con le loro dispute il venerarfi le di lei Reliquie, e che durarebbe il morbo fin tanto, che portaffero le sue Offa in Processione per la Città, e checosì auuenne, poiche fatta la fudetta Processione, e gran feste alla Santa, cestò la Peffe . E fe in quefta Città non cesso affatto nella prima Processione del di ventinone di Aprile, ma folamente migliorò, fino à tanto, che nella feconda Proceffione reftò affarto effinto il morbo, non perciò cell'arebbe di effer miracolofa la Sanità, come fu il guarire il Cieco, à cui diede la vifta Chrifto nostro Redentore, mentre, come dice San Marco nel cap.8, non guard fubito, ma doppo che gli pofe lo fouto segl'occhi, e vi applicò le mani, e li dimando fe vedena alcuna cofa, a cui rispose à Cacco : N'adeo bomines pelus erbers on balones, era al cisca la fine vife, che li corpi gli

fem-

Suber Secundo Miraculo .

fembrauan on hommis, ma arbori; Applicogli di nocoo le masu il Sugore, e dice il Sacro Tello, che capit sidere, cio cici che comicio à vedere, & apprello feguita il Delto, relitivato efi, liani clare videre somia. Così pare ellere autemo nella Sanita di quegla Città, poiche nella prima Pro-cellione, che di fece con il noftro Beato Padre San Francetto Solno, ferrimentando di I calitgo della Pethe per la cecità delle noftre colpe, adimagat tibi Dominus ptilitationa, donze configuatte et de Trar. Deuteron, epp. 38. Comicitationno à vedere il lune della Mifericordia Dinina, ma fibbito, che fit fitta la feconda Procellione: resperò quefla Città affitto la\_fua prifita Salute, & eferimento abbondantiffina mente i favori Dinini per interceffico del noftro Santo.

Ne è minore la circostanza, e certezza morale, che si riconosce per effer stata questa Sanità oltre i termini della natura , effendo accaduta fuora de i tempi naturali, poiche fi confeguà nella Primauera nel mese di Maggio, quando tutti i Medici, fecondo le loro regole, e principij aspettauano, che si farebbe riaccesa con gran rigore in questa Citta , essendo la... Primauera tempo mezzano, nel quale più si attaccano i morbi contagiofi, e tanto maggiormente, che non fi era estinto nell'Inuerno, effendo proprio, secondo la buona Medicina, del gran freddo il condensare, si come del molto caldo il risoluere. Et acciò non paia, che il detto Signore si muoue à questa ponderatione senza qualche gran sondamento, si racconta il successo della Venerabile Vergine Donna Marina di Escobar , riferito dal Venerabile Padre Luigi del Ponte suo Confessore nel lib.5. della Vita della sudetta. Signora al cap. 9. \$. 4. si riferiranno le sue parole, benche fiano diffuse. zz In quefio tempo moriua nella Città di Vagliadolid molta gente di Pefle , di maniera tale, che quafi morinano ogni fettimana fettecento perfone, alcune fettimane più, O alcune meno , fenza la molsitudine delle gensi , che alla giornata moriua negl'Ospedali : Era grandissima compassone vedere quello , ebe succedeua , e maggiormente quello , che fi temena per l'anuenire : Perilche fi facenano giornalmente con molta ragione Processioni, Orationi, e pregbiere à Nostro Signore , & alla sua Sacratissima Madre . Giunto il fine d'Agosto in quefta conformità , li Giudici commandarono , che fi faceffe on. Collegio de Medici , accio , secondo le Regole di Medicina gindicaffero, fe nel mefe di Settembre , & Ottobre , che erano più pericolofi per la falute, farebbe flato maggiore il male, d'il danno per vedere , conforme à ciò quelche conuerrebbe farfi ; li quali differo , che fecondo la loro feienza in conformità delle - Regole Medicinali farebbe flato molto maggiore il morbo inquelli mefi , di quel che era flato negl'altri antecedenti ; Il cho Subito che io l'odij , mossa à compassione , ricorsi à Nostro Si--gnere domandoli Miferjeordia ; e la fua infinita Bonta mi confelà , manifeflandomi con fuo lume particolare , che non farebbe moggiore il male in quelli giorni , anzi che in queflo tem-- po per fua Mifericordia ceffarebbe l'ira fua , e cominciarebbe. à migliorare il Popola; e consalata in questa guisa da Noltro

Signore con quefta fua perità , quando diceuano con offittione i Cittadini , che paucuano da perir sutti in quefti mefi : lo diceuo, non fi babbia timore con la gratia di Nostro Signore; E cost fu, come aiffe Sua Macha, perche poco prima del fine di Sessembre cominciò il Popolo à migliorare, & andò à poco à poco con la gratia di Nostro Signore cessando il danno, e morbo, she patina , finche reflo fano , e libero da quel morbo mortale . Enon fi deue tralafciare vn'altra circonftanza, la quale pare, che per non effer folita, e fuori di speranza di chi l'ammirò, eccede le forze della natura, puiche hauendo il detto Signore fatte le Visite, e recognitioni in quasi tutte le Città, e Ville di quefti Regni, che fono state interre dal Contagio, acciò Sua Maeftà ( che Dio guardi ) gli concedesse il commerciò; in nessuna Città, ne Villa trouo detto Signore, che doppo efferfi ferrato l'Ofpedale degl' Appeffati, non fosie rifuscitata vna , o altre scintille , & in a loune tante , che duraffero per tutto il tempo della quarantena; E come che in... questa Città si dal detto giorno, che si serro l'Ospedale, ci fifece la feconda Processione col Beato Francesco Solano, non fi fia tornato à riconoscere ne meno una leggiera scintilla di Contagio; non fenza fondamento fi potrà tenere per Miracolo, giache parlando il Signor Re Don Alfonfo nella. legge 68, al titolo a, della parte prima della definitione del Miracolo, dice, che Miracolo vuol dire l'ifteffo, che opera. di Dio maranigliofa, la quale e fopra la natura di ciò, che fuol fuccedere ogni giorno, e percio accade poche volte . E come che tutti li Cittadini di quefta Città flauano con l'afpettatina, che nella prima quarantena vi foffero flate alcune fcintille, l'effetto di non esseruene, fuori dell'aspettatlua di tanti , come lo esperimentorono, & ammirorono, e che poche volte, ò mai è accaduto,

Nè cessano di muovere grandemente detto Signore due altrecirconflanze; La prima, che effendo il Santo natiuo di quefta Cirtà, nella quale si educo, prese l'habito di Religioso, e predicò, esfeudo tanto naturale, e dolce l'amore della propria Patria, come diffe il Giurisconsulto nella legge qui babebat 101, de legatis tertio ibi = Suaui fine Potrie mee polo in partem fuam dari = Si dene molto prudentensente credere, che quefto gran Santo farebbe molto particolare interceffione appresso Nostro Signore per la Salure della sua Patria, fi come fuccede ad vo'altro gran Francesco il Santo di Paola, il quale, conforme riferifce il Padre Fra Giouanni di Prado nella fua Vita lib. 4. cap. 14. Effendo l'anno mille seicento trent'orto Sabbato ventiferte di Marzo allequattro hore della fera fueceduto nelle due Calabrie in di- ? flanza di cento cinquanta miglia il maggior Terremoto, cho: fi fia vifto , ne letto in Hiftorie antiche ne moderne , poiche in vn punto fi viddero Città diffrutte, & habitationi forofondate, e più di feste mila persone sepellite sotto gl'Edificis, e che in questa occasione si conobbe la gratia, che ladio secea i Cittadini della Città di Paola, & alli luoghi del suo diffretper l'intercettione del Sourano Patriarca, preferuandola

il sudetto Signore riconoscendo, che la materia di proue e la materia foggetta, che le regole per effer tanti, e si diffinti li modi di far chiara la verità, si come disse l'Angelico Dottore San Tomafo lib. 1 . contra gentes cap. 4. ibi a Non omnia. Veritatis manifestanda idem est modus; difciplingti autem bominis eft tantum de vno quoque fidem capere quantum natura rei permittit; E che per auuerare questa per Miracolo il succello presente del Contagio di Città, sono le circostanze, e ragioni sudette quelle, con le quali più ingenuamente si potrebbe prouare, e conseguentemente il modo più proprio della materia presente pare à detto Signore, esser stato il detto fuccesso, e la Sanità conseguita, vn Miracolo cuntinuato per l'interceffione del Serno di Dio, e noftro Beato Padre

VI. Teflis Rew Pater Joannes de Aragona Societatis Iefu Sae. Depositio P. Ioannis Theologie Letter annoxum 38. Proceft. fol.267, luxt.8. Refpon- de Atagona. dit. Che dimorando nel Collegio della Compagnia di Giesù nella Città di Montilla nel mese di Settembre dell'Anno 1680. essendo Mastro nella Catedra della Sacra Teologia... per il mese di Nouembre se mal non si ricorda di detto anuo

San Francesco Solano,

Num.z.

Summarium Ohie Hionale Reu. Promotoris 1680, fi atracco la Peste à detta Cirtà , per efferui stata intro dotta robba contagiofa da alcune parti , che patiuano il Contagio, come erano la Città di Antequera, Priego, & Aguilar, e che si cominciò à seruirsi delli mezzi humani, li quali non confeguiuano il suo rimedio, e che ritrouandosi detta Città in così fatale flato, fece voto di fare vna festa ogn' anno al-B. Solano, e prese per suo Padione nel mese di Gennaro dell' anno feguente dell'81, e che fin dal giorno, che non fi ricorda qual fu precifamente in cui si fece la detta dimostratione, nissuno restò offeso dal detto Contagio, anzi che più tosto gl. Infermi, che vi erano, migliorarono, Diffe, che fu co-i publica voce, e fama effer ciò flato Miracolo del d.B. France (co Solano, che fenza contradittione alcuna fi diceua publicamente, & era opinione vniuerfale di tutti , e che ver quelto beneficio fi cominció ad erigere vu Tempio fontuofo nella Cafa in cui nacque detro Beato nella detta Città di Montilla, doue, e tutti gl'altri luoghi ancora del fuo contorno lo chiamano Santosi. offequio del medefimo concorreuano limofine, che à gira dunano li fedeli con tanto feruore di deuotione, che li poncai andanano à trauagliare fenza falario per effercitarfi in quele la, che à detto Santo teneuano. Diffe questo Testimonio , che ciò, che più d'ogn'altra cosa gli reco marauiglia in questa. materia, e giudicò special prouidenza di Dio, su, che stando prefente fenti nella Chiefa di S. Sebaftiano di detta Città nel giorno della Festa di detto Santo, vn Predicatore, che si chiamaua Padre Sebastiano della Blanca Rettore del Collegio della Compagnia di Giesù della detta Città di Montilla, dimandò l'elemofina per la fabrica riferita, perfuadendola in... modo tale, che fenza metter fuori denaro poteuano le perione del suo Vditorio, quali erano in gran numero, egoperare ad vn'opera così dounta, dando percio quelli, che piglianano Tabacco le scatole d'argento, nelle quali lo teneuano, e vidde questo Testimonio, che immediatamente à gara confegnauano li detti Vditori le scatole , cosl al detto Padre Rettore, come al Deponente, & ad altri Padri della Compagnia, per il fine riferito di detta fabrica , di tal maniera , che fino le Donne dauano le loro fcatole , benche le teneffero in ftima. per effer molto curiofe, afferendo tutti vniformemente, cue non fi poteua negare cofa alcuna al Beato, flante, che li hauena liberati dalla detta Peste . Vidde parimente proseguire. l'opera di detto Tempio con gran seruore sin tanto, che per humani accidenti fi lascio di continuarla con quel seruore . che s'era cominciata, & in oltre che, come in viffa tal lentezza in detta fabrica, fi riconobbe, che nel mefe di Novembre se mal non si ricorda di detto anno dell' ottanta esser to rnaza detta Città di Montilla ad effer trauagliata dalla Pefte . la quale era placata, e che trauagliana poche persone, corrifpondendo l'auanzamento della detta Peste alla cessatione della detta fabrica di tal forte, che effendo totalmente ceffara detta fabrica, rimanendone ancora la metà da farfi, in que! tempo al principlo d'Aprile, per quanto si può ricordare dell' anno feguente dell'ottanta due, crebbe all'iftante il rigore de i

Super Secundo Miraculo . . Contaggio per tutta la Città, con tanta strage, che pareuz che 

Secundus Teffis Didacus Lopez Hurtadus Ciuis Montilie , publicus Regius Scriba eiufdem Ciuitatis ann. 50. fuper 13. fol. 204. ulin . Dixit

Che quello, che sà in questa materia, l'hà deposto nell'ottana. . . dimanda dell'Interrogatorio, non hauendo altra cofa, che aggiangere , fe non che fu publico , e notorio , fu , e n'è publica voce, e fama fenza cofa in contrario.

Bt fuper 14. fol. codem terg. dinit .

Che come hà riferito, hà deposto nell'ottana domanda dell'Interrogatorio con tutte le circoftanze quello che sà , e che è publico, e notorio, e di ciò fu,e ne è publica voce, e fama, lenza cosa in contrario.

Tertius Teftis D. loanna Francisca Hurtado Virgo Cinis Montilia annorum 22. fuper 13. Proc. fol. 222. terg. dinit . 1.

Che fopra quefto tiene dichiarato quello, che sà, e non tiene cofa di vantaggio, & è publico, e notorio, e ne è flata publica voce, e fama .

Et fuper 14. fol. eodem dinit .

Che fatta la prima Processione vi su il miglioramento che hà dichiarato,e non fapendo,che dopo alcun altro cadelle infermo, & ha vifto, che tutti quelli del Popolo, che hanno parlato di questa materia l'hánno tenuto, e tengono per cosa miracolofa oprata da Sua Maestà ad intercessione del Beato Solano . il che è publico, e notorio, e di ciò ne è ftara, e ne è publica vocese fama.

Quartus Teflis D. Angela Arias Es Galiano Cinis Montilie V nor Didaci Lopez Hurtado ann. 49. Super 13. Proc. fol. 242. dinit .

Che intorno al medefimo tien dichiarato quello, che sà non fapendo altra cofa à caufa della ritiratezza, con che viue nella cura di fua Cafa, e quello, che hà detto è publico, e notorio, publica voce, a fame.

Et super t 4. codem fol. dixit . .

Che fecondo quello, che hà dichiarato haner intefo dire, gli pare esser molto cuidente, che la detta Sanità di Peste su per l'intercessione del detto Santo Solano; & il non esfer tornata ad accendersi detta infermità, ammalandosi alcuno di essa, e questo si tenne per Miracolo di Dio generalmente per l'Interceffione di detto Santo Solano, il che è publico, e notorio, e di ció ne è flata, & è publica voce, e fama.

Et fic eilam deponunt alij fubfequtiue .

Quintus Teffis Licentiatus D. Franciscus del Cerro Pedrazza Cordubentis Sacerdos, Sacra Theologia & Philosophia Baccalaurus , Confessarius , & Prædicator , Parochus , & Rector Ecclesiæ Sancti Nicolai Ciuitatis Cordnbenss. Cappellapus Regins , & olim Rector Collegij Sancti Pelagij eiusdem Cinitatis annornm 6 g. Proc. fol.z \$74- ferg sound 2 ment

Alla decimaterza domanda della liberatione della Città di Mon- Tehn tilla dalla Epidemia della Pefte .

Diffe, che non ià .

Num.4.

Summarium Obiectionale Res. Promotoris

12. Teffis D. Ferdinandus Antonius del Rofal Sacerdos, Thefaurarius Gathedralis Cordubentis, Regius Cappellanus, Ciuis Cordubenfis annoaum 50. Proc. fol 1695. terz.

Alla decimarerza domanda fopra la Sanita della Città di Mon-

tilla dall'Epidemia di Pefte .

NE.

era -me . .

Diffe, che non sà niente .

14. Teffis D. Gregorius de Victoria, & Abila Sacerdos Sacra Theologia Doct. Canonicus Poenitentiarius Cathedralis Cordubenfis , Iudex ; & Examinator Synodalis Cinis Guadixensis annorum 68. Proc. fol.1705.

Alla decimaterza domanda fopra la liberatione della Città di

Montilla dall'Epidemia di Pefte. Diffe, che non sh niente .

16. Teftis R. P. Fr. Matthias de Panyagua Cordubentis Religio fus Sacerdos Ordinis Sanctifs. Trinitatis Calceatorum Magifter de numero Sac. Theologie, Examinator Synodalis Episcopatus Malacensis, Minister Connentus Gordubensis, & olim in Curla fui Ordinis Procurator Generalis annorum 52. Proc.

Alla decimaterza domanda in ordine alla liberatione della Città

di Montilla dall'Epidemia di Peffe. Dille, che non sa cofa alcuna .. 1:

17. Teffis R. P. Fr. Joannes à Conceptione Granatenfis Religiofus Sacerdos Ordinis Sanctifs, Trinitatis Excalceatorum,olim Redemptor, & in Conuentibus Civitatum Malacenfis, Hifpalenfis, & Cordubenfis, olim Minister, & actualis in dicto Conwentu Cinitatis Cordubenfis annorum 55. Proc. fol. 1735.ter.

Alla decimaterza domanda fopra la liberatione della Città di Montilla dell'Epidemia di Pefte . . .

Diffe, che non le th ....

19. Teffis D. D. Franciscus Aloysius Ferdinandus de Corduba Egges de Calatraua, Marchio de Moratalla, Dominus Belmontis, Comes de Priego, Baro, & Dominus multorum locorum in Regnis Aragonia, & Valentia, Patronus Maioris Cappella Ecclefia Regij Connentus S. Pauli Ordinis S. Dominici Ciuitatis Cordubenfis annorum 55. Proc. fol. 1755.

Alla decimaterza domanda fopra la liberatione della Città di Montilla dall'Epidemia di Pefte .

Diffe, che non sà cos'alcuna .

21. Teffis . D. D. Alovijus Antonius Mefia de la Zerda Ciuis Cordubensis Eques de Calatrava, Marchio de la Vega, & vaus ex 24. Magnatibus dica Ciuitatis, & perpetuus Patronus Regiz Cappella Sanfta Crucis, & Ecclefia Villa de Monte Mavor annorum 20. Procesis, fel. 1774.

All: decimaterza domanda fopra la liberatione della Città di

Montilla dall'Epidemia di Peste . : Diffe, che non sà cos alcuna .

22. Teffis, D. Hieronymus Paez de Castillexo, & Valenzuela Ciuis Cordubenfis Eques Ordinis de Calatrana, Dominus Villae Artz, & aliorum locorum annorum 50. Proc. fol. 1783. ter.

Alla decimiterza domanda fonra la liberatione della Ciatà di Montilla dall'Epidemia di Pefte . . .

Diffe, che non sà cos'alcuna .

# RESPONSIO FACTI, ET IVRIS

ADANIMADVERSIONES

Reuerendissimi Promotori

# SVPERSECVNDOMIRACVLO

Octobilismum Mirkoulum (, fie Ingende vocatum à Rendrendismo Bromotore ) als fodem impugatur riche pada unnem, é primo èx omissuo repetition à Pranciós lissor de Atu-Regij Consiliari y de Auditorios Cancellars (Crameto, opinio informati i quippé ioui commissa fuera a Rege generals officielado, pro cupriones, de expalsione Pessis.

Sed ceffar obiecum, et quo tempore confeci Processia sudmittee. Appolluius, amon 1885 ips mornadaris Crisinia vo militiristici di Anatisa, chiesa Cancellaris et unue Auditor v vode ainoteri non. poterra è lia Banefechau », indica un difficilime Regio Carbolici alcinsia, è per contrattum impossibile suiste omnes secretere Granatimo proper giranen indicioni stratema. è confequente el magna dictanti moris requirante indicioni stratema. è confequente i in lor pebudan acculare debut tanta dishania, vot in specie, quèsdi magna dictanti moris requiparette a desfectum, ver l'esta son terpestir probationem facciant, sictibis (Deutst. de antiquit. Isup.) part, volume, ap. s. num. Si abis: vol. du ai lunger adel abisimisti, ver commitari non pissa. Mentel. de. Abiste. 191, april. 191, part, volume. 191, part, v

Fedilita quando labemus nedum fufficiencem, fed einm abunduntifimam probaincem et alii fezigata Tefihie condarum; qui funt magis informati, quam lifetoru de Alash, tamquam Mediel, lafamatij & dili die falo, & vitu propin cefinances, ina vi despoirtie dili lifetori iolian informire pouerire ex abundanti, sed einguadam probaincem; quo pronde cefic cima frelli nonvepericus fufficir ad praebendum adminiculum probailoni iam perfekter. Rain. conf. 46. nom. 10. lib. 4. Cruatir, conf. 1961, nom. 11: Precgent. derf. 13.2. num. 1., Réta crosum Verali. desf. 108. num. 15. part. 1, de crosum Gregar. desf. (6.5. num. 1.5) und Adden num. 10. de desf. 56.1. num.; 3, de desf. 18. num. 3, de desf. 661 num. 11.

Sic etiam non aduersatur, quod examen dichi Hidori diferepet ab alije Testibus, & primò, quia dicir tempus Contagionis sumpsific A a \$86 Refonfo ad Animad. Reuerendifs. Promotoris

initim Hyene pracedent ynde eum fuerit examinatus de medi Descrabit i 1851; pericelle iniellelerit de Hyone, am 1861; comra affectionen politorum Telium initium Pellis referenționad mellen filori del luli 1851, a quibas omnibus difeordir, terit ad mellen filori del luli 1851, a quibas omnibus difeordir, terit Tellis lefuita affirmans morbum incepife de menfe Nouembris

1680. Sed hæt diserpanta cessat adverrendo, qued Trates explicantes initium morbi de mense luni 1681; non sequent de morbo i initium. publicato, & vri contagiolo declarato, fed de illius primordits occultis occasione adiportationis quarundam mobilium à Villa-Monturquenfi Contagione correpta ad domum Nicolai de los Moros, qui primus in Cinitatem Montilia dictam Contagionem inuexit, & hae veritas, quod Morbus contagiolus itrepletit Montiliz demenie lulij 1681. fed per plates menies celatus, & nondeclaratus, leb publicatus remanierir, conflat ex depositione le-enndi Testis dati infea in Summario Super 3. Miraculo Num. 19. ibi : Che nell'anno paffato del 1681. di Luglio , è Agofto , che già wera , fe bene non dechiarata la Pofe nella detta Città di Montilià . fit, in Summerie fuper prafenti Mieaculo Num. 17. ibi i Effeude tranagliata dallo epidemia di Peste la Città di Mentilla nell'anno 1681. per non effer prinati del commercia, andarono velandola, e dif-Smulandola per lo Spatio di dieci mefi in circa ; fine à tanto che l'acced fe di maniera, che non pote più tenerficelata. Et num. 62 64. 116. d: 169.

Per contrarium vero Indotus de Alua nihil congrariarur relatis Teflibus , quia quarcoùs deponit initium Peffis, feù Contanium effermifi attaccato l'Inuerno puffato di quefto prefente auto 1682. intelligendus eft non quidem de initio Peftis occulto, & celato, de quo Teffes loquantur, fed de inicio Peftis iam diunigate, & nonamplius occultate, quod pracise successe intra Hyemen anni 1682. vt deponunt Teftes num. 62. 636147. 207. de 230. Neque. eft nouum, ve Poftis ab initio occultati foleat, ud vitandum incommodum interdictionis commercij , & publicorum negocierum à qua Cines summopere abhorrent, sibique dit blandiuntur fperando morbum non effe contagiolom, lices cum maximo damno, eum interim latius diffundatur, & perniciofius glifeat, vr optime aduertit, Cardinalis Gaftaldus in fuo Traffatu de Pefte cap. 256. m. to. de 11. whi- licet flatim, huic morbo fuadear elle occurrendum, tamen non flatim abrumpenda effe commercia, nec fubito terrore percel lendos Ciues infinuat ; benè verum eft ; quòd nimis ofejenner in Montiliana Contagione actum fuit, & ob id eam fauius inualuisse narrant Teftes, signanter secundus #. 17. vbi q uod. interdictio commercij dilatata fuit per decem menses circiter . &: tertius Teftis num. 41., & observat Rip. de Pefte, tit. de Remedys ad curand. Peftem , num. s. vbi , quid fubitò eradicanda funt buins morbs mala femina , & principys obstandum eft , aleas fero medicina poratur . Potuerunt itaque Teftes affirmantes contagionem incepiffe de menfe lunij id turò afferere , licet morbus non effer adhuc diffulus , & declaratus , & rari morerentur, vt monet Card. Gafald. de Pefte cap. 256. num. 6.

Curandum proprered non eft, quod dictus Telis VI. lefuita lentesis diferepaus, initium refundat ad menfem Nouembris anni 1680.

tionem

Super Secundo Miraculo .

tionem tefultantem ex concordi tot aliorum depositione, vt per Text. in cap: Deet, & in cap. Veniens, & in cap. lurisiur andide. Teftib. monent Abb. in cap. Cum a nobis, verf. Nota pulcbrum, eodem tit. Couarru. pract. quaft. cap. 33. num. 33. verf. His accedit, Rota coram Gregor. decif. 178. num. 1. 0 2. Præfertim cum circa remous dubitatiue deponar, vt indicant verba, se male non firicorda , Summarso obiellionali Reverend ffini Promotoris dato poli eius animaduersiones Juper boe Miraculo, infra num. 383. in princ. vt ad effectum vitandi contrarietarem respondit Rota coram Gregor. deeif. 55 8. num. 4. 0. 5. Si cuim ex dicto dubio probatio confurgere nequit, vt aduertir Nat. conf. 170. num. 9. multo minus ex illo euerti potelt probario iam perfecta , ve tradune Caftrenf. conf. 26. num. 3. verf. Isem concludo , L. 1. Alex. conf. 156. num. 11. 6 12. O conf. 175. num. 3. in fine L. 7. Socein. Iun. conf. 31. num. 31. in fine , O num. 32. L. 2 Crauest. conf. 78. num. 8. vorf. Amplius fi unus Teftis, Ber. conf. 201. num. 40. l. 3. Affiel. deeif. 178.num.8. Rota coram Gregor, deeif. 260, num. 7. Maxime cum hac diferepantia non fit eires fubftantialia , nec induest contrarietatem , qua remota, probatio non perit, fed tenetur Judex affenfum prabere Testibus, quibus ratione maioris numeri, dignitatis, aut verisimirudinis major lux veritatis affiltit, vi eft Textus expressus in cap. Liert caufam, verf. Expramifis, de Probat. . & incip. Literis, vbi magifiraliter Gloffa magna in verb. corun, & in S. Ob earmen, & ibi quoque Gloffa verb. in pari numero , ff. de Teftibus . Abas in cap. . In nofira , num. 4. de Teft. ibique Adden. Io: Andr. ibidem num. 5. ; & legg. caterique Canonifla, Felin. in cap. Extiteris, num. 5. de. Probat. Alex. conf. 143. num. 3. lib. 2. Gabriel. de Teft. concluf. 4. num. 28. cum leaa.

Torciò co diderar Reverendifimus Promotor aliam diferenantiam inter eundem Ifidorum de Alua non repetitum, & alios, dum ifte afferit, quod post primam Processionem Ciuiras experta fuir notabil lem mechi diminucionem i vt in Summario objectionali , Num. 1. Lie. B. & alig Teftes affirmant fubitam tora'em ceffutionem , fed hare discrepantia de facili componitur; quia illi Testes; qu dieunreesfatte Pettem in Civitaie thatim post primam Processione aunon excludent, quod pollea nonnulli infirmiremanferint r fed lubiungunt, quòd ifti Infirmi fuerint illimer, qui egre fi fueran e de Nofocomio ob conualefcientian, vt in Summ.num. 100. & pariter, quod itti non laborarunt amplius morbo conragiofo, fed murata. ipecie malom in eis euglit mitioris qualitatis vt Num. 18. 52., & 22 2. & confequenter conciliator dictum Teftium cum examine Ifdori de Alua, quippe bene conueniunt inter le ita duo, nempe quod ftatim Peftis ceffauerir, habito respectu ad inftantaneam eius expulsionem squodque successerit melioratio mali habito respecta ad nomullos Infirmos, qui rariffimi tamen, & cum morbo mitiori Nofocomium ingreffi funt, cum illa meliotatio idem importer, ae fanatio in fubie ta materia expulsionis Pettis de Ciuitare , & Vniperfitate, vbi Miraculum confiftir in extinguendo imperu Peffilentime in luo incremento ftragem hominum facientis; non atrento quod aliquis ex. gr. Titius; vel Semproniai faffemus remaneat . cum hoc pertineat ad particulare, non ad vniue fale; nam etiami in Ciuitate fana adfunt Infirmi , & maxime quando conflat diftos Infirmos qui remanferunte non laboralle codem Morbo pelitten--:.-: A 2 2 tiali,

188 Refponsto ad Animad. Reuseradist, Promotoris tisti, led mittori a diuerte qualitatis, etiamis foreira delati ad Noscomium, cum tempore Couragionis omnes morbi licèt talcs mon fint, contagioni reputentur, se proinde qualefeuque Rigad Noscomium deferri debean v. vi monet. Vallef. de Peste 5 esp. 7.

pag, 96, verf. Statmmus tertio, Card. Gaffald. de Pefie, cap. 256.

sum 34.6 35.

Guodque lídorus de Alus deponens tanchus fuper melioratione, sintelligast de vera liberatione Ciuitatis à pefle, & folium vins fuerit
verbo illo mélioratione Ciuitatis à pefle, à folium vins fuerit
verbo illo mélioratione de donoratione nonopulou paucifimo
agnosi, qui facceffiue laboraturus morbo mitiori. & non amplita
péditero fietur prins, liquet ex tien verbis jist. sin da gapile grante
(\*tellicte prima Procetifionis ) fi meglioris tanto natabilimistis, cite
ang gia lio cum eliquen aitensi a imanus ad effor beargo il males i, fumas the the consistent prins from the opod refidenum aliquorum.
Lifetimorum beniquiori morbo liboratismis mor di jiscongazibitest in malori nece capsulfone peflis de Vrbe, rempore, quo extest in malori cui fun quisori frenzo autraliter impolibile eft, quod
attim ceffic in fon sulori frenzo autraliter impolibile eft, quod
altim ceffic in fon sulori frenzo quod folium aliqui rarifinis
Infimi remaneast mistori morbo affeli, dam di faccedat citam
i Cluitate fano.

Confiderat eriam Reuerendifs. Promotor discrepantiam circa pracifum tempus fecunda Processionis, quam idem Isidorus de Alua. parrat lequutam fuific initio menfis lunij , & alij die 13. eiuldem. Num. 30. 54. 124. 154. & alius in eins medierate Num. 102. At vltrà illius leuitatem omninò (perpendam, cum nonrespiciat vllum ex substantialibus extremis, facillima eft folucio, quia liidorus de Alua dum loquitur de initio menfis lunij refert determina. sionem captam pro inducendo publicam Processionem in gratiarum actionem , & claudendo Hospitale , non de illius executione. que contingere potuit circa illius medietatem , nempe die decimatertia , prout ali Teffes enarrant , & ità plane intelligi debent verba per Reuerendiffimum Promotorem relata,ibi: Ne primi gier. mi del mefe di Giugno fi prefe rifolutione di fare un'altra Proceffione. publica in rendimento di grazie, ferrando l'Ospedale. - que non explicant actum præteritum, fed in futurum perficiendum, vt de fimilibus verbis tradunt Peregrin. de fideicomm. artic, 46. num. 29. Rota coram Cerre decif. 822. num. 1. 6 2., & coram Cocein. dec.48. mum. 1. 6-8.

alet: pion esiam Teftes sudoritiste Apollolica examinatos nonnullas contradificiones animalmentia fleurentialis Promotor - & ingámia, quod VI. Tefti refines prestificio 2, reges politicarratum initiam Montillian estamagianti de medie Nosembris 1880. referre profequator liberation soulem de medie flausarij 1881. poli fadiam votum erlebrication soulem de medie flausarij 1881. politicalis produces de la promotor de la produce de medie langi 1681. e ciufque estationem politicalis procedimento de Medie Aprilia 1881.

Verim, vitrà responsionem supra traditam S. Carandam, propierca, observandum els quod dictus VI. Tellis lasura mon loquatur deo observandum els quod dictus VI. Tellis lasura mon loquatur deo hac conagione, i fed de general jue, qui recam Prominciam Barthese inpulerat de amos 1680. cuins forsta aisqua scintilla Montalitam de la constanta propieration en cuincia apparigazione en cuincia de la cuincia de propieratione en cuincia de la constanta de la cuincia del cuincia de la cuincia de la cuincia de la cuincia del cuincia

obtlaendam contigre fecilo in Parronam notri Benti, de quo cafoloquiru dictus Telias, & deinde aurra fregem ex foperavienoticonazione lubefoquatam quam Deus primitis, vape crius lubitam cellarioaem poli habitam fipplicationem, e chim delationelanginia Benti magis elucefercer films Sanditas, S. quam pig grata, & accepta elle illius inercesso, dum flațim fruitimum virionis fagellum dispendit,

Vlerins animaduerție, quod Telles fint discordes circa numerummornorum, dum alij ascrunt, quod mense Aprilis 1682, ante primam Processionem quoridie moriebantur in Hospitali ostovel decem; alij verò dicunt, quod quoridie decedebant 14vel 155.

Facilis tamen est conciliatio distinguendo tempora, quia chm pestis quotidie crefeerer eundo, proinde, qui dicunt quotidianum nue merum mortnorum fuille in octo, vel decem loquontur in principio Aprilis , & ancequam pollis effet in fuo maiori augumento , vf in Summario Num. 93. 214. 258. & 314. Illi autem, qui deponunt de maiori numero elesticet 14.vel 15. loquuntur circa finem Aprilis, per tres, vel quatuor dies ante primam Proceffionem, quando contagium erat in fue maximo feruore, & lummo incremento, propter quod Franciscani moti fuerunt ad peragendam Processiopem prò placanda gra Dinina, ve explicat, & declarat l. Teflis proceff. fol. 172. in verbis transcriptis per Reuerendiffmum. Promotorem , ibi : VI fa giorne , nel quale mererone quatterdies per-Jone Oc. , e quefto tre , o quattro giorni ananti la Procefione , il che reco molta nouità, frante che l' ordinario era fette , ò otto . Et melius XVII. Teftis, Summ. Num. 314. ibi : Riconoscendosi, che li morti d'ogni giorna in detto Ofpedale grano da otto in dieci , auanzandofi di modo, che nel penultimo gierno de Aprile merirone quattordici ; quindici. Et concordant alij Teftes, Summario num. 18. 6 19. ibi: Enel giorno 29. del delta mefe di Aprile & e. gli respose Fra Antonio de Flores , Oc. che calcaffe la mono negli efercity di penttenza , perche s' era aggranato molto più l'epidemia , in mode che erane moris 14., 6. Num. 43., 6 149. Et confequenter nulla adeft contradictio inter Teftes deponentes de numero minori, cum cis, qui deponunt de maiori , com isti distinguentes voum tempus ab alio, feù tempus antecedens ab vltimo , verificent dicta illorum. qui de minori numero deponunt, ve dixit Baldus in leg. a. num. 5º L. de bonor pol fecun. Tabul. Verall. decif. 206. mum. 5. parte 2- Ro.

Respuosio ad Animad. Reverendiss. Promotoris . ta coram Coccin: decif. 99. num. 3. decif. 1644. numero 16., & decif.

1734. num. 10.

Observando etiam , duas alias tesponsiones , que omnem dirimune rationem difficultaris . Alteram, quod fi qui Teftes adfunt , referentes quoridie occubuiffe 14. vel 15. homlnes, fe non coar-Gant ad folum Hospitale, & ideò intelligendi funt de mortuis in. tota Ciuitate, non autem in folo Hospitali, eum generaliter loquantur, quales lunt Teftes dati in Sum nario Num. 133. ibi: Morirono in detta Città dà quindici in fedici perfone, & Nam. 290.233. Ø 236.

Alteram verò, quod peftis non fueichat pa fum de occidendo tot homines determinatos quoliber die, & proptered in hae mareria. non requiritur, quod Teites numerum præcifum deponant; nec attenditur , quod in co referendo aliqualiter varient ; fed fatis eft ; quod circum circa feriant numerum magis confuetum, itaut Teftes , quorum vnus plùs alio deponir circa numerum , non dicantue inter le contrarij tamquam recipientes conciliationem · fecundum. vnum, vel alium diem, quo plùs, vel minhshomines moriebaqtur , vt tradunt Cuman. conf. t7. num. t. , Spada conf. 101. num. 29? lib. 3. , Farmac. de Teftib. quaft. 64. num. 233. , Rots toram Gregor. decif. 568. num. 2. coram Buratt. decif. 624. num. 9., & coram Bicb. derif. 20. num. 10.

Infurgit quoque Reuerendifs. Promotor contra probationem fubitæ ceffationis mortis natrata à Primo Num. 2., & à Tertio Num. 481 afferentibus, quod nemo ex ijs agrotis, qui comederunt vuas diftributas, chm cruftulis affatis, vulgo bifcottini, mortuus fuit, & ab illa die morbus in totum ceffauit, ex co, quia illa excludant tam dictus Isidorus de Alua , Summario obiectionali Reuerendife. Promotoris infra Num. I. littera C., quam noftri Teftes , feilicet Primus, procesi. fol. 178., vbi durationem morbi extendit vique ad finem lunij; & XXVII. in Summario fupra Num. 320. affirmans de auditu, quod ex Infirmis, qui ea die reperiebantur in Hofpita? li, duo , vel tres interierunt ; & XIX. idem confirmans diele Summaria Num. 298. deponendo de tribus , vel quatuor diebus fubscquentibus; & Medicus, codem Summario num. 212.; 16 XX. Teftis, procesi. Jol. 624.; prout eriam nonnulli affirmant ali2 quos Infirmos fuiffe ad Hospitale poffeà delatos, feilicet Præfecius Nofo: omij , procefe fol. 629. tergo; & Teftis LITI fol. 1304. @ 1312. Vnde argulr infringi depolitiones corum Teftium, qui afferuerunt nullum infemum poft Proceffionem in illud fe recepific.

Ad huiusmodi diferepantia, aut omnino diluitur, aut non releuat; Quippe iappolito , quod omnes 60. Teftes conueniant in eos quod port peractam primam proceffionem peftis ceffauerit , vehabetut in toto Summarie, particulares contradictiones nihil ponderis habere poffune, nam quaneum ad Teftes datos fupra in Summario Num. 112. 298. & 320., afferentes , quod lafirmi Hofpicalis , feu Nofocomij post comelas vuas, & crustula fub auspicijs Beati, pro suziori parte conualuerint , & folum duo , vel tres obierine; reipondetur , quod ipfi non funt attendendi ramqu'am de auditu in ta parte, in qua fapponunt aliquos in Hospitali obiffe, of in aiffe Yam. 298. ibi : Seppe ; & Num. 212. lbi : Intefe dire public amente & Num. 319, - ibi: Intefe dire , quibus profinde tamquam de

audi-

audiru non eft preffanda fides in concurfu aliorum datorum in. noftro Summerio Numer. 2.26. 47. 48. 69. 100. 121. 135.153.,00 172.; qui funt de vifu, & facto proprio,cum inter cos adfit Imfirmarius Hofpitalis , & alii informatifimi , itaut ifti tamquam numero maiores , & de vifu , non autem illi pauciores , & de auditu fint arrendendi , Rota decif. 104. num. 7., deetf. 146. num. 7. deeif. 421. num. 18. decif. 600.num.6. coram Cerro, & decif.322. num. 6. coram Gregor., & decif. 1638. num. 3. 6 5. ceram Coccino .

Maxime quando auditus prædictorum Teftium, qui opponuntur potuit causari ex erroneo populi sermone , dum in tanta lætitia liberationis Ciuitatis à peste oriri solet confusio popularis, & omnes afferunt , quod ignorant , ve legitur apud Tacit. lib. 1. Hiffor , jubi, quod Galba in confusione populi, ingruente Othonis conjuratione , non poterat feire veritatem facti , quod tamen omnes afferebant , ibt . Nemo felre , o omnes affirmare, donce inopia veri, o confenfu errantium viffus Galba fella leuaretur . Et eft regulare, & confuetum vitium populi in magnis cafibus ( vt eft ifte fabitæ liberationis Ciultatis à pefte ) falfa, & incomperta afferere, yt notat idem Tacit. lib. 3. annal. ibi : Apud illor , bominer qui tum agebant vario rumore inclata, adeo maxima que que ambigua funt, dum alij quoquo modo audita pro compertis habent, alij verò in contrarium pertunt. Et habetur exemplum etiam ex Sacra pagina Reg. 12.30. vbi fama ita dicebat : Cumque adbue pergerent in itinere fama paruenit ad Dauid , dicent ; Percuffit Abfalon omnet filios Regit, O non remanfit en eit faltem Unur . Quantum tamenn bec popularis fama multum à veritate errabat , dum non omnes filij Regis occifi fuerant , fed Amnon folus , clare liquet ex ipio Textu dicente: Refpondent autem lonadab filiut Semne fratrit Dauid : ne eftimet Dominut meut Ren , quod omnet puert filit Regit occili fint ; Amnon folui mortuut eff . Ideoque Teftes de auditu in confusione populari prompte refutandi veniunt , vt observat Tacit lib.4. annal, ibi Hec pulgo iastata fuper id , quod nullo , austore certo firmantur prompte refutaueris , de firmauit Rota in Comen. Parochialis 16. Februarii 1690. S. O. fane . coram R. P. D. Caprara .

Quaterus vero aliqui ex Testibus per Reuerendissimum Promotorem indicatis afferunt post peractam primam Processionem aliquos Infirmos , licet rariffimos delatos fuiffe ad Hospitale , in hac parte non excludunt liberationem inftantaneam Ciuitatis à peste, vt infra respondetur S. Releuentia , cum feg. & supra responsum eft S. Tertio, & fine difficultate, quia non intelligunt buiufmodi Infirmos laboraffe morbo epidemico, dum post primam Processionem ifte penirus ceffauir, vt bene explicat Teftis datus Summario Num- 243, ibi : Da quel medemo giorno in auanti non fi riconobbe ; ne fi vidde , che di nuevo s'infermaffe persona alcuna di desta Infermità pesilente ; sed intelligunt cosdem laborasse morbo diuerso,& qualitatis mitioris, vt iplimet Teftes explicant, Summario Num. 28. 52. 6. 213.; quæ mutatio peftis in morbum benigniorem , & diuerfum, est infallibile signum definentis pestis, vt ex Medicorum judicio , & experientia, confiderat Cardin. Gaftald.ditto cap. 256. num. 81. Vnde, quod aliquis obierit, vel agrotauerit ex alio

similiter non obfat, giodo ofto ex Tellibus ex officio ex juniquisti fateanner i giorare Mobilitaliam costa gloma, di liberatione Cinizati ab cadem per intercefficionem Beati, que ignopranti non videatur compatibilir cum policia voce, se fatas sicrae, academ, de qua deponant alli Telles, com infi tamquam Cordubente, ace que finitimi cifre debulletto catagionent, que fer per anomuintegrum Montiliam decultanti; prederim clim XXII ex prefetis Tellibus dicise, julium de anno 1858. manifile Montilia, que certa-

pore peffis adhpc durabat .

Quoniam pradicti Teftes nullo modo subliftit, quod allegauerint gnorantiam Montifranz contagionis, led interrogati dumtaxat fuper liberatione Cinitatis à Pefte mediante interceffique, & innocatione Beati, dixerunt, fe id ignorare; & confequenter corum ignorantia hon percutit primum extremum, nempe existentiam publica Peftis omnibus note, fed fecundum extremum, aç medium Miraculi scilicet expulsionem Pestis mediante inuocatione Beati ; circa quam ignorantiam fecundi extremi , ac medii miraculi prædicti Teftes excufandi veniunt, omnes enlm funt incola Cordubentes, et videre eft, fingulos percurrendo, Ac proinde cum non effent Moutilienfes, nec appareat fub tempus dicte liberationis, cos degiffe Montilia, nullum panitus conflitui poteft fundamentum in corum ignorantia ad prejudicium veritatis hujus Miraculi. Et licet Teftis XXI. dicat fe anno 1682. Montiliz manfiffe verificari poteft illius dictum in menfibus liberationem fublequentibus, itaut polibilis reddatur allegata ignorantia, Cum enim non poffent referre circumftantias, & modum liberationis, tamquam non terrigene dicti loci, & ablentes per 22.milliaria, iure merito responderunt, se nescire, non quia fastum in genere ignorarent, fed quia præcifis iflius circunftantias non bene notas haberent .

Relesantia impugatura Reierendia Fromotore ob defectium inflatanteitistis, irica quan funglicamus ponderare, quod fi agretir de finatione inflatances alicuius particularis agroti ex pelle, adhue defici inflatanciates reliquiarer, quanuiu finatio codusificit, in fasto aliquot dierun ob grasitatem morbi, de difficilisma curationis, ve egregi de nova coore Emissenfi I. Laurei in 3, feartra. Im. 4. diput. 20. de Miracul, art. 20. pag. 197, innu. \$71.3 inquient; Ex. Miraculi pri francia curationis statuma source alique in public formities morbis for parti, 10 qui in articula morbi pilma. To professione de la companio de la companio de la companio de la trapicitatione de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio

Quid autem dicendum in præfenti; vbi non agetur de fanatione ali-

Super Secundo Miraculo.

liculus particularis hominis peste intecti, sed de liberatione Cinitatis ab ipsa peste, seue grassante, & ad dictam liberationem Ciuitatis obtinendam implorata fuit Beati opes , Numer. 21. 66. 81. 98. 103.106. 120. fub 134. 151.165. 175. 182. fub 183. fub 184. 184. 186. 187. 188. 189. 195. 106. 100. 201. 202. 204. & 205. Cum enim Miracula metiri debeamus ab inuocatione, adeout fi ifta fit limitata, effccus pariter limitatus Miraculo adscribatur, vt innuit Eminentifi. Laurga diela difput. 20. artic. t. pag. 603. num. 906., vbi ait : Nisi plane conflares de limitata illa petitione, quod confirmat num. 906. ibi : Nifi en circum fantiis inuocationi limitate de. conflaret Deum fie operari &c. inde fequitur, vt quemadmodum fuit limitata inuocatio ad obtinendam liberationem vniuerfi populi in Communi, feù Ciuitatis, ita nihil ol flet Miraculo, quod duo, aut tres infrà spatium aliquot dierum obijssent, quia inuocatio non fuit facta in particulari pro Titio, aut Caio, fed in vniuerfali pro Ciuitate, que illico fanata extitit, cum famatio Ciuitatis eo ipfo verificetur, quod in fuo maiori incremento expellitur morbus communis, & in vniuerfum, confiftens in illa frequentia hominum quotidie occumbentium, nec attenditur fi vnus, vel alius ex Ciuibus infirmus remaufit, & maxime quando infirmitas prouenit ex morbo mitiori, & non amplius eodem pefilero, ve successiffe in prafenti superius dictum est .

Et viterius, quia liberatio Ciuitatis a peffe, dicitur inflantanea, -& miraculofa, fi flatim ea remittat, feit elanguefcat, licet non stotaliter in momento extirpetur , fed cum aliquo internallo , vt in puncto habentur exempla de extinctione peffis Rome tempore Sancti Gregorij Magni ad delationem Imaginis Beatiffimæ Virgie nist, apud Baron, in Annal, tom. 8, ad annum cool num. to. in fine. sibir. Non fic penisus ceffauit , ot omnino extintta fuerit . Et in vita didi Sancti ponderat Ciaccon. tow. 1. ad dictum annum 190. pag. -mibi 404. litt. D. , ibi : Atque iefe deinde morbus elanguit . Et de peffe extincta Conftautiæ tempore Schismatis ad inuocationem. Sancti Rocchi notat Vuading. Annal. Minor. ud annum 1327. 1900, 3. pag. 346. S. Dum ad Conflantiam , ibi : Breus peftis omnis enanuis. Immo non est incompatibile cum Miraculo inflantanea .fanationis , ve infra mentem ea fuccedat ; & non poft primam , fed post fecundam processionem , seu innocationem Beati , vt . egregie aduertit Cardin. Laurea in 3. fentent. difout. 20. de Mira--cul. artic.20. num.864., quem refert, & fequitur Pignatell., con--fule. Canon. tom. 10. confult. 177. num. 29. in fine . Et in cafu no-Aro post secundam Processionem remansit clausum Hospitale, & -nullus penitus ex Ciuibus auditus eft infirmus, vt habetur in toto Summario , quod tamen motiuum dictum fit ex abundan--ti , quia fanatio Ciuitatis omnino fuccessit post primam Proceffionem . ...

Rursia objecte, quod has petilifera Lues ortum non habuerje ex aeria infectione, i de ce contagione ob exe infectas in Veten primum-delatas, vt afferunt plates Tefles per ipfum 'enumerati, adeòque potterit nasu-literi illa erfare, di diguntis adilbitis; comburendi res infectas, giusanerasat ferò omnes Tefles, often hanc polibiliretten cuartantis, de renociorum vtiltartem, Auctores de luci materia tratantes infennençicibite dame. Perintir de pl. hibi: 26p.-infennencipitite dame.

Responsig ad Animad. Reverendis. Promotoris.

im. Angafila. Bacini in trafficalini titular. Mada di confere y clifingaret glingling frilliusi ; difindere da quelli con bami conpolitici (cy. pag. 5. verf. Ne cià è bafleasie, fi enco mo attendomo à far fairio chergiaret le robbe; & Card. Gaffali, in traft. darten. Cr prefligm, pefe cap. 240, pag. 600, verf. Il meditosofo verf. Quendo le vebe per non effer capect di parga feura .

Sed quantumuis valde proficua, & necessaria existimari debeat diligentia expurgandi, & comburendi supellestiles contagione inectas, ne propier carum contactum illa magis ferpat, atque diffundatur, es tamen sufficiens effe non poteft pro totali einsdem extinctione, vt ipla experientia huius pestilentia oftendit; cum enim diligentia huiusmodi incapta fuerint per mensem ante Processionem , & imploratam opem Beati , nedum morbus mitior non euafit, fed majori feritate, atque fægitia debaccatus eft, vt Ciuitatis deuastationem minaretur adeout subita illius cessatio post peractam Processionem tribui non possit iisdem diligentiis, sed intercessioni nostri Beati fue Patrie liberatoris adscribenda veniat; præfertim cum diligentiæ non effent aded exactæ, vt fraudibus aditus non relinqueretur, dum pauperes, nè tenuis suppellectilis difpendium patercutur, omni fludio illam occultabant, vt aliqui Teftes affirmant, & in aliis quoque finitimis locis ; non obffantibus ifis diligentiis peftis graffari continuanit etiam post ceffationem. Montilianz contagionis, one fane circumftantia diberationis mi- ; raculofæ præftantiam auget, & fuper hoc puncto fatisfaciunt nofiri Medici , nempe D. Trullius S. Cui difficultati, & D. Manfredus, S. Quamuis, cum fogq.

Er fane non fine Miraculo illam obtineri potuife fatis oftenfum et fupra S. Reieuantia, cum feqq., perpendendo tam morbi qualita. tem, quam fingulos progreffus einfdem, & extinctionis in eius maiori fauitia, & incremento fequuta circumffantias . Petijs quippe morbus eft ampium acutiffimus, & citiffime interimens, vt commnniter afferunt Medici , & pra aliis Vallef. de peft. cap.7. pag-97. verf. Probatus , aligrumque auctoritatibus firmat Card, Caftaid. codem traff, cap.2 56. num. 53. & 54. Eaque Cinitates, atque Prouincias , & integra Regna depopulator ad inftar ferm venenatm in-Superabilis, vt auctoritate Galeni lib. de Theriac. ad Pifanem cap. 16. probat Angelus Victor, confuls, Medic, confult. 89., cum codem obieruans, quod ideireo Athenienies magnis donis, & aurea corona donarunt Hyppocratem, eumque Virum divinum appellarunt , co quod Medicis documentis, artifene præsidiis ipsos aduerfus peftem præmnniverit , eiufque arcende rationem , & sormain dictauerit . Et meritò quidem , quia cum peffis ob eius insuperabilitatem, non obstantibus humanæ medicine præsidis, quibus il-Jam non cedere docet ibidem Galerur, Bellum Dininum appelletur , vt tradit Ripa de pefte in exordio num. 8. ibi ; Peflir eft Bellum Dei , cui humane vires nequeunt refiftere ; & notant Bartol.in leg. 1. in princip. ff. de bonor, poffeff, en teffam, milit., Or leg. naturaliser., H. do ofucap. , & communiter feribentes in cap. Ex tranfaiffa, de prescript., Alexand. conf.30, num.3. lib. ; , Ruin. conf. 120 num.4. lib. 5. , Cepbal. conf. 776 . num. 19. , Thefaur, queft, forenf. lib. 1. queft.3. num,6. Dininum quoque Virum, contra illius teritatem preferuatorem omnium fapientiffirmi in Ethnice superfittionis tenebris

sebir Athenienie propied propi

cent ppe toleraul; « tomentume contegiole incerum; cent ppe toleraul; « tomentume contegiole incerum; cent per contegiole monte de pentre dificio em Sandi Francici Xuaeri obtentam infigni Miraculo difficio em Sandi Francici Xuaeri obtentamente esperial, sa per dificio contegio em Sandi Contegio em S

Tandem obljcitur, quod hlueratio trubuj polit meritis, & interceffloin Beatilime Virginis, ex oq qui procefflo diecka fuerit ad piqui Ecclefium, appellatam de las Remedius. At hue animaduerfion on oblitat, quonium, vitar lectam condiderationem, quod populus noftro Beato Templum erexit in figume tius Miraculi in fuam Patriam collati, habemus in faclo, quod ommer Teffes de haz procefflore loquentes concordide enarrant vatuerfum populum vocesi, aque chomored direxilia di moccandum auxiliam nofiti Beat-

ti; & licet ea potius ad franc Ecclefiam , quam ad Cathedralem directa fuerit, id evenit, quia in illa rantum Ecelelia reperitur Imago Beati, vy explicat Lill. Teftis datus in Summario Inper primo Miraculo Num. 32. ibi -- Questa Testimonia fe n' andò fola al Convento, ed Ospedale di S. Giouanni di Dio di detta Città, douc sià un Quadro del Santo Solano nell' Altare di Nostra Signora de los Kemediot, O bauendoli refe molte grazie, fattagli orazione Oc. Et in hac ipfa Ecclefia supplicationes totius populi non fuerunt directe ad implorandam opem Beatiffimæ Virginis, fed Beati Solani, vt explicat Teftis XVII. Summario noffro Num. 168. ibi -- Et in questa forma andoreno per le strade, sino ad arriuare alla Chiesa di Nostra Signora de los Remedios , doue si fece una preghiera al detto Beato, doppo di ebe fi portò alla Cappella, che ebiamano del Portico , nella Cafa , doue naeque detto Beato . Itaque lieet liberatio potuiffet obtineri per intercessionem Beatissima Virginis ob eius praflantiffima merita, attamen in cafu nostro referenda est. ad confirmationem Sanctitatis, & meritorum nostra Beati, cum illius auxilium fuerit vnice ab vniuerfo populo inuocatúm, & euius Statua diei potest eidem, ità Deo permittente, proposita ad instar Serpentis anei Ifraelitico Populo pro falutari figno exhibiti, vt eius intuitu sanarentur à plagis percussi per ignitos Serpentes illatis, vt narratur in facra pagina Num. eap. t t. verf. 9. litt. C. Sic enim in Ciuitate . & Hospitali Montiliæ statim elato salutari signo Imaginis Beati eam intuentes, totaque Ciuitas liberationem obtinuerunt, nec pestiferum venenum vitra nocuit. Queque proptereà liberatio similis extimari debet alteri miraculosa obtenta per in-

Consultatio D. Manfredi .

198 eteceffionem Sacht Martalis in Giutate Lemouicea, per elevationem Corporis eiuschen, guam narrat Borenius anne 1032.n.h., bis — His ident Lues granifina Lemouicious devanarii; juncatens suppure, 35 ecardefendo deuvrani, doneş pumes Aquinnic Exployi, Lemouice cogragacii Orpun Sachi Martalial nei mis fabatum Kr. paiciro, mortalium viribus oftenderuni, & max pefiti ifla ecifomit.

Franciscus Maria Pitonius] Aduoc. Thomas Montecatinus

Frigdianus Castagnorius Caus. Sac. Palat. Apost., e Colleg. Patron.

REVISA.

Andreas Pierius Subpromotor Fidei,

# SECVNDVM MIRACVLVM

#### Instantanea liberatio à Peste Ciuitatis Montilia.

Consultatio Domini Manfredi Medici A Tentiffine inflact Zaccuus Lufianus lib. 4, & Melle, princ.

hij, que fl., as a probandum, nullum morbum Petle crudeloriem efic; Vode merito in have declanationem erumpit pro questionis coronide legitur: Petit if menho arenifonus, co-ouste alius figeras atreatast fus, quare per antosamafiam uniorum unterhorities Civitas affigiedatur, Ac illicò per insocationem, Ac interceffoncem B. Solami inti a qua illicò per insocationem, Ac interceffoncem B. Solami inti a qua illicò per insocationem, Ac interceffoncem B. Solami inti a qua illiperata;

Frimam extremum buius veritutis adeò clarum eft, ve probationenonegers; Squiddem, & Medicia laufe decreaunt effe, ve habetur in Saumurio. Et ipli Cites charitate erga vicinos incolas, &
Ybes mosi i, pati noo formidarunt incommoda fegregationis commercij, quod fine manifefta evidentia euthestis in Moartila Pellis
gon fiesifient. Et quod ommen frupulum circa hane veritatemdelet;, eft quod exraferibus pelitienibus operimebantur Patientet; nempe carbanculis; pubonolus, peticulis, vomitus, delirijs,
ac ardentiffinis febribus; que omnia per contagium es indiniduo in indinidum propagabantur, plurimique in ac Suitate boc
ferocifimo morbo corripichantur, juno fero omnes ab illo extun'ti
junz; caim folemme fit hibdem quatrondezim; yel quandezim in
junz; caim folemme fit hibdem quatrondezim; yel quandezim in

dies imadi à morbo, jotidemque fingulis diebus extingui, vr inzomaerio. El thac funt presicie conditiones, quibus affetiop efulliera delineatur à Galeno, in Cenmo, 3, libr. 3, de morbis valgaribas joper teat. 10. Ligiemque (in morbu) von in tea mulas limal
imagicit; sudgeris bizvacaur; Gulffandi face babes, vir moites
primas, Fellis fi, à quod predicti sorpitomatou, que hance
forbennium pagione funt plane, quorom authoritate, ae radio faperfluo fini, lubus prettereo, promis production promiser.

Secuadum extremum liberationis, & quidem inflantance, probatur de fixlo, ex. Tellium depositionabus concordibus, y t lari conflat ex informatione fixli), & luris, que diligenter colligit practios locos depositionoum indem firmanies, a d queen, ne Alum bis agem, legentes possitionabus veritatem rependere. De lure verò pariter de taudentissimum; cum post innocationem amplis aon fistrit mger yllus, qui bubonibus, carbunculis, ailoue pefiliente caraftere fiserit occupatus, adeout, lice ex abundanti fisteri instittier ferusum adapertum Xenodochium per quindecim dies neno fiseris ad illud deltaur Sefte correpus; Vadig morbus omnine expiris ad illud deltaur Sefte correpus; Vadig morbus omnine expiris ad illud deltaur Sefte correpus; Vadig morbus omnine expiris ad illud deltaur Sefte correpus; Vadig morbus omnine expiris

fus , & extinctus tunc temporis iure cenfendus fit .

Quod autem id naturaliter succedere non potuerit, plura conuincunt argumenta, ex quibus plurima sapienter adducta sunt in prædict. Reftrict. Fact., & Iur., que medice doctrine robore validare, plurimum conferet veritati, Primo namque obseruandum. eft, quod Peftis hac erat in fuo vigore, feù ftatu, quo morbi tempore naturaliter eft impossibile morbum illum posse terminari, sed vel angeri, vel faltem proportionaté ad tempora præcedentia, quæ morbus excurrit paulatim decrefcere, & per manifestam, ac temporaneam declinationem fenfim terminari, numquam tamen inflantance. Nec ambigi poteft, quod Pestis effet in vigore; vigebant erenim, & symptomata, & morbi ferocia, nam plures, quam quando inchoaust Peffis in dies ægrotabant , & moriebantur , & cum morbi malitia fæuichat , bubones , & carbunculi , & deliria , & alia grauissima accidentia patientes insultarent; que vigorem, feù flatum morbi offendunt . Hoc fuir documentum irrefragabile Hippocratis lib. 2. aph. 30. docentis circa principia, O fines; emnia impecitiora , in flatu verò fortiora . Quod licet aliqui interpretentur de temporibus particularibus morborum, nempe de his, que mensurat quelibet accessio, exemp, grat, tebris; Tamen detemporibus etiam vniuerfalibus morborum, ideft quæ totam morbi durationem conflituu et ( in quo fenfu de hac Pefte hic intelligimus ) accipiendum effe effe aphorifmum, vitra alios, qui fatentur, expresse monet lacobus Hollerius in commento, inquiens, ot fententia superior ( loquitur de aph.20. eiusdem sectionis ) de generalibus , ac oniuer falibus morbi temporibut , O minime particularibut oft accipiendut, ita etiam, O prefent. Quod autem morbus non nifi in declinatione vninerfali finiri poffit , præterguamquod infa fignificatio declinationis infinuat , nemine excepto ex cordatioribus Medicis adeò concordant , vt frustraneum videatur , corumdem congerere testimonia .

Quinimo non modo dici potest tempore sanationis miraculose Peflem susse in suo statu, & vigore, sed adhuc extitisse in augmento; Tùm quia de anno 1681, quo per sex integros menses Montilize Ciuitatem Peftis afflixit, pauciores moriebantur, etiamfi occultaretur morbus, & nulle fierent pracautiones, & diligentia, quam mense Martij, & Aprilis anni 1682. quo tempore omnes exquisitæ cautiones ad ibeantur, quibus non obstantibus, morbus longius, latiufque se extendit, pluresque quam priùs inuasit, plurimosque ingulauit ( anod non nifi crescente morbo fieri potuiffet ). Tum quia id Teftes deponunt expresse, nam sic loquitur Teftis 25.Medicus num. 1. -- E nell'augumento di detta infermità fi fece repentinamente on depe pranzo O.c. ona Processione O.c. cui successit illicò liberatio Ciuitatis . Et num. 13. E nel sempo , che cefto , cott per fla. re nel crefeimento, come per effer tempo adequato per augumentar-B Oc. Tellis 16. num.19.: S'era aggrauata molto più l' Epidemia; & paulo infra numer. 20.: E vedende la grauezza, con eui erefce. na il male in detta Cista Ore. rifolfe fare unitamente con li fuoi Religiofi una Processione di publica penitenza O.c. Teftis 23. num. 43. : E con quefto rigore continuò tatto il mefe d'Aprile , accrefcendofi il numero degl' Appestati ogni giorno più . Teftis 15. num. 130. Men: tre vidde, che fiando la Pelle nel fao maggior vigore al punto, che fi fece l'inuocatione Oc. Teftis 19. num.309. : Et anche perebe quefta Sanità fuccoffe in tempo, ebe li Mediei differo, ebenaturalmente era tempo d'acer feerfi pin tofto, e non di eftinguerfi; Teftis 24. alter Medicus na n. 225. E perche la detta Epidemia nel tempo, che cefià . flana nel fito angumento Ore. Caterique omnes vnanimiter hoc tefantur . Si itaque (vt probatum eft) in vigore morbi, terminus eiusdem naturalisér succedere non potest, à fortiori concluditur impossibile, terminare posse, dum adhuc existit in aug-

Quamuis autem luce meridiana clarius hoc Miraculum luceat, nihi: lominus Reuerendifs. Fidei Promotor illud in dubium reuocat, fundatus in ea confideratione, quod plurimz diligentiz fuerint adhibita, separationis infectorum, & suppellectilium suspectorum combustionis, que non modo necessariæ censentur ab Auctoribus, fed vtiles, & fufficientes fuut obseruate pro extinguenda Peste, per Contagium delata, vt erat ifta, de qua loquitor. Vndê concludit, auod his naturalibus . & prudentialibus præfidiis potuerit Peftis eliminari.

Verum enim verò, vt apparenter, & fic prolata, fententia vera videtur : fic exactius, & in terminis noftris confiderata, & cum circumflantijs, que hic intercesserunt, talem patitur limitationem, vt in nostro casu verificari non possit. Dixi dubitatine. & circumspe-Cte apparenter vera videasur, nec fine fundamento; nam progreffus, & communicatio Peftis, licet adiumentum fuscipiat ex contactu externo, nihilominus ab eo non dependet principale principium propagationis, fed à motu, & agitatione intrinfeca humorum corporis, qui vt plurimum ab animi motibus, & præfertim à timore, tempore Pestis commune, agitantur, & exinde incalescunt, eaque gatione facile corrumpuntur, aut fermentantur, & ideo ( frequenriffime ) efficacius disponuntur ad Epidemicam infectionem concipiendam, veriùs, quam fuscipiendam. Eaque præcipua ratione plerique cordatissimi Medici præcisè inhibent in curandis Peste affectis fanguinis missionem & euacuationem per medicamenta valida, ne scilicet humoribus maior inducatur agitatio, susceptionis facilioris Peftis dispositiva, ve legere est, inter alios, apud Petrum Salium dinerforum lib.de febre peflilente cap. 2 1. Huiufque veritatis testimonia observanit Ioseph Balestra in tractatulo, quo describit Contagium postremum, quod Romanam Vrbem afflixit, illudg: inferibit, Gli accidenti pin gra ui del male Contagiofo offeruati nel Lazzerette di S. Bartelomee all'Ifela . Vbi plurium agrotantium adducit observationes, qui ad posocomium accesserunt cum maximo terrore,& timore, & omnes perjerunt, quinimo memorant quoldam Medicos pui pro curandis egris illuc mittebantur, si accedebant deterriti, etiamfi fani effet, quam citiffime corripiebautur affectione illa,& interibant; Contrà verò, & Medici non infecti, & ipfi etiam egrotantes, fi alacriter, & fine animi angustia degebant, vim morbi superantes viuebant . Nec alia reddi potest ratio, cur Gancones, & Bibaces , minus Pefte tenentur , etfi Pefte affectos contangant ; quinimo cur Vefpillones, qui affidue fuit manibus tractant Pefte affectos, & interemptos , corumque fuppellectiles tanguat , cateris minus inficiantur,nec obeam,vt & ipla fert experientia,& Hiftoorici teftantur, nili quia alacri animo degunt, vel conuinis, vel spe lucri ex aligrum arumqis rependendi , vt notat Petrus Foreftus lib.6.abseru.t t.bag.wibi 167. col.2. describens Pestem Delphensem. ibi + At meticulofi Peftem bang citiat incurrebant alijs , quatit enim, ac fucços confundis metus , quart , O- bos in alienum traducens qualitatem , tali foco bie ignis facile concipisur , ac fouetur . Contra , climi-

tos ventris guleque deditos, & Cachochimie obnesios, baud fepe Pefic unsari, qued non turbantur, etfi videant multot meri , vix afficiuntur, Lesautur enim potinis propser lucrum , O. minus febrit Vefpillones, mi-

mui timent . Efto tamen ( quod negatur ) à folo contactu posse propagari, coqueinterdicto-minui Peftem : Nonne etiam per menfes ante buius Epidemiæ fanationem , & extinctionem fuerunt iftæ cautiones , & feparationes adhibitat ? Cerre omnes Teftes affirmant, à principio menfis Martij celebratas, & pililomiaus Peftis fæuit femper ferociùs vique donec, his non inuantibus, recurfum fecerint ad intercessionem Beati, quo inuocato illicò cessit peffis, & fuit extincta, quando ratione temporis annia temporis morbi naturaliter glifcere magis, & crescere debuisset . Quod expresse declarat Testis 17. Summ.num, 311 Nominorono Deputati per feparare le Cafe, abbrugiare robba, e fare preuenzioni necessarie, acciò non fi dilataffe maggiormente il Contaggio, mà gionorono cort poco dette diligenze ( hac feriò perpendantur verba) che fe bene ne furono fatte molte , ogni giorno fi riconofcena andare fempre piu crefcendo detto Contaggio, non ergo diligentijs diutidime adhibitis, & nibil proficientibus, poteft tribui folutio, & extinctio pestis, vnica die contingens, Quandoquidem etiamsi concederetur, casus omnioò impginarius, & moraliter impossibilis, quod nempe illa postrema die sanationis, nemo terigisset perfonas, aut supellectiles infectas, vade amplitis propagatio non. viguerit; Adbuc tamen remanet miraculofum , quod illi , qui diebus præcedentibus , cum fuspectis congixerant , & infectas supelleftiles contrectquerant , pefte non fur rint detenti , fed in illis fuerit extinctum Contagij virus, & feminium . Et quod omne fubterfugium tollit , & scrupulum delet , eft , quod illi , qui actualiter decumbebant in Nosocomio languentes, semianimes, & in agone pofiri poft inuocationem Beati, & affomptionem rerum comefibilium

Confultatio Domini Manfredl

nomine Beati transmillarum, refecti funt, & fanati, nec ex eis perije vilus, aut faltem paucifimi, nec alius vilus ab ea die morbo correptus fuit, aut perijt, licet præcedentibus diebus, maximus ægrotantium, & percuntium numerus, quam maxime vigeret, & augeretur in dies , perebe il male s'andaua accendendo con grande acerefeimento, vt loquitur Teftis 23. num, 44. deponens de die immediate ante Innocationem, que prudenter, & pié peracta fuit. Cum & ipli Medici fareantur, in peste vana plerumque esse naturalia remedia, vndė precibus ergà Deum, & Sanctos effufis implorandum esse auxilium supernaturale, vt candide, & religiose monet Petrus Forestus lib. precitato 6. fuarum Obsernationum obsera. 15. in sebolio pag.mibi 174. col.2. Cum Pestis pracipuum flagellum Dei existas, ve mostra peccata puniat, non tantum remedift à Medicis est petendum. verum à Deoi fo , ot ita à peccutis defiftamus , & Deus placart poffit quibus modis Pefiis à nobis auersi poterst &c. Atque bec vera eri praferuatio, 6 ita Deum prapotentem explemus precibus, lacrymis Peftem a nobis d'fiellemus, vi ita culpam remittat, ac panam, exitiofam luem reprimat . Et fic per luuocationem B. Solani , & per eius intercessionem contra Montilliam ira Dei fuit placata.

Grande itaque Miraculum fuit, & licet aliqui adhuc fuperfiites ex infectione præcedente perfliterint, imo quamuis fuiffent extincti, non per id inficitur Miraculi præftantia, quod non confideratur ex eo, quod iam pefte correcti fuerint liberati; fed quod impofterum poft invocationem nemo amplius ea fuerit invafus, ve expresse convincitur; In hoc etenim confiftit effentia Miraculi,& id aperte demonffratur ; Alias tot effent Miracula , quot extitere morbo correpti à mortis faucibus vindicati.

Quare &c.

Paulus Manfredus Medicus Colleg. 85 in Romana Suprentia Medic. Theor. Prof.

#### DE SECUNDO.

## ASSERTO MIRACUL

Inflantanea liberationis à Peste Civiratis Montiliæ, iam in ca per annum

graffante.

Confultatio pro veritate D.Trulllij Medici ex officio electi.

DYTHONEM, ignotum Dragonem, immane monftrum, poft Diluuium è terra ortum , nigro colore, auratis fquammis , flammiferis oculis , tumido collo , el aro capite , venenatam auram , qua flores herbe, plante, cunctaque Animantia vitiabantur, ex va-· ftissimo ore spirantem effiaxit antiquitas, aureis ab Apolline telis occisum . Quem licet antiqua hominum vetustas, circà l'abulas delirantium ideali fantasmate finxistet, nibilominus nostris temporibus veluti exemplar accipi poteft Peffis , que ex putridis aque, vel terra vaporibus, vel ex fœtidis humani corporis humoribus ortum habet lethale malum, terror Populorum, & proprié exittofum Monftrum , quod tum externo , tum interno veneno necans Vrbes, & Provincias quancoque depopulatur. Vndê huiufmodi exitialis Lues, vi nos Sacra Pagina docet in Exodo cap.q. & alibi Manus Domini, Plaga Dei, ciusdem Virga, Gladius suroris eius? coeleftis ira fulmen, ac denique Diuinum Bellum à Sapientibus non immerito appellatur . Etenim ficuti Reges , ac Imperatores Belhim aliquod intentantes ex omnibus Regni, vel Imperij fui Prouinciis foleni Milites ffrenuffimos euocare ac in voum collectos contrà Hoftes parare, & dirigere . Ita Rex Regum, & Dominus Domin. nantium Deus Omnipotens ex omnibus ab ipfo creati Mundi partibus, tamquam Prouincijs Imperio suo subsectis, omnem sape armauit Creaturam in vitionem inimicorum fuorum. Nam è Coelis euocat maleficas Syderum influentias, ab Aere inconstantem temporum varietatem, inopportunas pluuias, & Auftrales Ventos. Ab igne ignotos Cometas, qui Cœlum peruagantes infecto Aere humana corpora conficiunt . Ab Aquis pútridos, ac fœtidos vapores. A Terra inquinatas, ac putrescentes exalationes . Ab Inferis Cacodemones Ira Divina Ministros ad nos inobedientes puniendos Mortales.

Quod omnes prædictæ naturales caufæ Diuinæ fubijciantur voluntatia à qua reguntur, & impelluntur, ad fuos motus temperantur, ac moderantur, res eft compertiffima, quam quisque fidelis Chriftianus credere, & fateri debet, maxime quia fape fapius videmus, quod ab codem Omnipotenti Deo, qui flagellum fuz fuftitiz exercuit , postea ad preces nostras, & Sanctorum Intercessionem , Diuinam Gratiam, & mifericordiam accipiamus, qua mediante , & Vrbes,& Regna à pestifera Lue liberantur . Calamitatem hanc experta Vrbs Montilia, ab ifto peftilenti Contagio inuafa, cum fupernacanea experiretur Arsis Medicæ opera ad eam profligandam, recurfum habuit ad Interceffionem Beati Solani ; & precibus, Proceffionibus,& corporum afflictionibus cam ex corde implorantes, Imaginem venerantes, & cariera gerentes Vrbis Populi , vt conftat in-Historia facti, Vrbs à seuiente Conragio per Miraculum vendicata afferitur, quod non folum pro Miraculo habendum eft, fed pro fublimi, eximio, & excelfo Miraculo est concludendum . Plura enim veritatem hanc conteffantur ex parte Medicina , nempe cellatiomorbi, tempus cessationis,& modus cessationis eiusdem Pessis - Super hec tria fundamenta edificabitur excelfa moles iffius Miraculi tali pacto . .

Caffaui tift, morbus imansais, & fierus, sifa Bellus Yubium depopularits, que moti folte definere, nil profiquim detoraviti onues ni di tamena dommid diligensi impediatur propagatio, & communicationi regiulite. Caffaui finquim progre fondirentime mi diti morabis. Evalum ex opinione Cardoni licet nulla Pelis feuire foltet viperit riennim, a stamena Schafer in executatione, and dierus definitationi distributiva contra joungliculdo. Sunt nini prillifera guademi Regiune; Politika antumunghus, auterad utilliter. Tafigir silapani Regiune; Politika antumunghus, auterad utilliter. Tafigir silapani digunda di propositioni propositioni propositioni di prop

guiffe refert Vanhelmontius tumul. Peft.cap. 3. per illam rationem, quad Contagij pestilentis fomes, quandaque in varijs rebus delitefeit, & diu afferwatur, & extinctam Peftem fuscitat, que denno redinina plus, vel minus durare folet. Ita eriam Cardinalis Cattald, traff. de Pefle cap. 256, pag.mibi 742, dicit = Qued fi ab euerfe tempeftatum ordine , Auftrali conflitutione dintarne, alifque caofis, cum ab geris vitio potiffmum oriatur Luct, O. Cantogianis ope viterius crefcat, integros plerumque annes durat , nec fedatur, aut extinguitur,mifi Aer ab intenfo Hyemis frigere, diuturnifque fratibus Aquilonum , vel ab infigni etiam etatit ardore purgetur , fiquidem vebementiori gelu femina Peftis refratta , & contufa bebetantur, Æftu autem immodico diffipantur , precipue quanda euerfa tempeftatis conflitutio ea preterist . Quemadmodum enim duratio huius morbi pendet à tribus caulis, nempe ab Aere, à Contagio, & apritudine corporum, qua Contagium recipere debent, Ita etiam cellatio debet proficifci pariter ob definentiam harum trium caufarum, que adducuntur à Hieronymo Mercuriali lib.de Pestilentia cap. 19. Non poterat illico ceffare morbus in fua majori vehementia existens per nullam exiftis tribus causis deficientem : Non per Aerem, quia non corrigitur Aeris infectio fubftantialiter contracta, nifi in tempore, aut per ignem, vt molitus fuit Hippocrates, quando Pestem Atticam accenfis ignibus profliganit . vt conftat in vita ipfius; Nam, vt Acr expurgetur, & peftifera marafmata discutiantur, & extinguantur,plures vodique Ignes accendere juvat ex materia preferiim aridiori, hoc enim factum non fuit in Vrbe Montilia, ergo ex parte Aeris non poterat fequi illa repentina cellatio. Neque poterat cellare. per definentiam Contagii, quià Contagium tunc temporis erat immane, & truculentiffimum, itaut in Vrbe quatuordecim, vel quindecim quotidie interirent, in Vrbe inquam, que non nifi quam ex quatuor mille hominum conflabat, ad quem numerum, morien-; tium quotidie numerus nimis excedens erat . Neque poteft dici tertipm , quod potuiffet definere per definentiam apsitudinis corporum inficiendarum, quià dum codem tempore, quo defiit Peftis, quotidie quatwordecim moriebantur, fignum eft indubitatum,quod corpora crant valde promota, & disposita ad recipiendam Pestema liggue neque per caplam vniverfalem Aeris infecti , neque per Contegium contemecifimum, neque per corporum dispositionem adhuc permanenem dobebat schare Pellis in co temporen quo ceffauit,

Deuenio nunc ad fecunda partem affumpti-quad feilicet non possifiet definere tali pacto ratione temporis, Siquidem Peffis, ficuromnes. alij morbi tam in vniperfali , quam in particulari fua quatuor tempora babent, nempe principium, augumentum, flatum, feù vigosem , & declinationem , & naturaliter loquendo , neque alius bumana corpora infeftans morbus poteft ad falutem terminari, nife omnia quatuor tempora perfoluat . Que quidem tempora dignofcontror thm in voicerfalibus, quam in particularibus ex incremento effentiz marbi, & accidentium, que comitantur morbum. Propterea difficultatem non patitur afferere , quod Peftis tune temporia fuffet in augumento, ex co quià moriebantur quotidie plurenquam. priùs interiffent de non erat rationi confonum et definere debuillet Potis, qua tune in fue maiori reperiebatur furore, & incremento, -dr 3

Praterquamquod illud etiam notandum eft fouod illa peftifera lues contagiofa, vel proficifcebatur ab influentia, vel à Contagio folo citrà influentiam; Si proficiscebatur ab influentia, non definit de tacto influentia, quià si ista influentia præsupponitur facta ab aere, ifte non permutat fuam naturam peccantem, vel in aliqua excedente intemperie, & buda qualitate : Vel-in inbftantia infecta, & corrupta, quià ad corrigenda ifta aeris vitia requiritur tempus, tum ad reflituendam aeri conuenientem temperie, tùm ad corrigendam's eiufdem substantiam : Que omnia non possunt naturaliter fieri de ' facto, & fere in inftanti . Si verò influentia proficifcebatur ab Aftris, neque poterat definere tali repentino modo, vt defijt, quià malignus ille ftellarum influxus peftiferus celitus delabens, aut in aere inclusus simul descendit, aut migrat de subiecto in subiectum, aut per millenas species sui , totiefque degeneratas , velut peregrina tota ab ortu fuo ad nos denenit : Quocumque igitur modo accipiatur bec influentia , non poteft definere de facto , quià .d hoc, vt definat , debent priùs deficere influxus illorum Aftrorum, debet deficere commixtio illius maligne impressionis in aere, & disgregari omnimodæ illæ nocentes formæ,quæ ad nos in Terris peruenjunt. Quare in fluentia non poterat cessare de facto, quando suas serociter in habitantibus infinuabat vires deleterlas .

Si verò illa pestitera lues in Vrbe Montilia acriter saujens non proficiscebatur ab influenția. sed à Contagio, multo minus poterat definere de facto post celebratam illam Processionem, quià ex ratione Contagij debebat naturaliter magis magilque augeri infectio Contagij, quià per gentium communicationem , & conventum in eodem loco, disseminatur immaniter Contagium, & Pestis viterius propagatur. Cuius veritatis testimonium exhibet Contagium Neapoli multis retrò annis fequutum, quod ob incuriam Magistratus in feparandis infectis tercentena fere hominum millia hifce temporibus Orco dedit , & exaduerso Roma , que tune temporis eadem. contagione vexata est , non aliter quam vetito commercio stragem compefcere potuit . Si ergo eft perpetua veritatis, quod non de-: finit Contagium nifi per separationem Insectorum, & impedimentum commercij etiam corum, qui non funt infecti, quomodo pofuit effe , quod naturaliter desiffer illa contagiosa pestilentia, quando per vniuerfalem Vrbis commotionem occasione Processionis fa-Aam, ad quam præces effundendi gratia tota ferè Ciuitas conuenerat , rogans Beatum Solanum pro liberatione à Peste , potius debebat augeri Contagium, quam deprimi, & euanescere. Ergo neque per Influentiam facta illa Peftis, nequè facta per Contagium. debebat cessare tam breui tempore, & ferè in instanti, vt cessauit, nonnifi quam per Miraculum, & intercessionem B. Solani.

Deutein nune ad tertiam partem allumpti, nimirim quod miraculofa luerit cellisti olilus Pelni etian ratione modi, Non ceim cellanit Pellis per diligennia naturales, feparationis, purificationis, curationis, & prefervationis, fed per modum fipernaturalem; Cum etim Peltem diulium Bellum, infentique Numinis telum elle iau dipra demonstraterimus, dignouerant illi Montiliz, & Ordinis, Sanchi Francific Religiosi, a all'allam profignation immanem Belluam, proprium, vnicum, a ep ræflastifimum remedium cellus ira placatio, quod faltutæ montium feripum reliquit Procopius de Pette fui temporis agens , iis verbis : Fuit infaper iffem temperibus ingens peffilentia , cui remedium nallum invent in, preterquà ma ex Deo, vnad venit , quamquam multi arrogantes Philiologie coufas componiari contendant , vanat quidem omnet , 3 inue figabiles, tantung ve fermone decipientes ; Que quidem opinio ad . Deum confugiend non folum Chriftianis , fed eriam Barbaris , & efferatis animis infedit , Nam Graci : Aram ignoto Dep , quam forte Dinus. Paulus Athenis admirarus eft, pro Pefte apertenda facrarunt. Plutarçus reffatur, Lacedemonios Peffe afflictos Oraculum confuluiffo, redditumque responsum vim morbi expulsurum, fi Nobilem. Virginem quot annis immolassent, Linius lib.t. Deced. 5. lib.7. O. lib. 10. O. lib. 11, O. lib. 27, refert, quod Romani, eceteris omnibus Nationibus in cultu Deorum religiosiores, in quibusuis peftilentijs, quibus frequentiffime conflictabantur ad Degrum auxilium implorandum protinus confugiebant, Libros Sibillinos ex Senatus decreto consulebant, & lectiffernia Dijs comparabant : Sacros Ades, vel Aras aliqui Nomini vouebant ac Tribunalia, & Foros Vrbis claudebant &c. Thucydides lib. 2, de Bello Pelopponenfi , hzc feribit = Et quecumque in Templis pracationes ofurpantur, pel diuinationet , & buipfiendi alla adbibebantur, omnia crant inutilia. Sanctiori ergò Religione illi Franciscana Familia Religiosi dignoscentes, ob Peftem in Vrbe elle omnia luctuofa, & horribilia, decreucrunt confugere ad Deum verum omnium bonorum largitorem, Processione, & pracibus, implorantes auxilium, & intercessionem B.Solani , vt Vehem à Peste vendicaret . Inita Processione , Ima . gine Beati translate, & ejufdem Imaginibus affixis ad parietes,necnon oblatis in Apfocomio erecto infectis pestilentia Vuis passulis, & cruftulis confectis ceffiuit Contagium , itaut ex tunc nemo co morbo interiret, necijn Nosocomio alius Peste correptus ingrederegur, neque in Vrbe quisquam inuafus effet dicto morbo, & quod magis eft, videretur extincta Peftis in Vrbe, perfeuerante tamen. in connicinis locis, & Terris eadem contagiofa pestilentia, ex quo. fequitur coalestio irrefragabilis, quod Peffis in Vrbe Montiliz non. delijt per definentiam naturalem caufa peffilentis Contagija fed per, gratiam a Deo Optimo Maximo miraculose obtentam, quià ceffauit Peffis co loco folummodo, vbi Miraculum prolatum fuits remanente alioquin influencia morbi in aliis locis.

neute andeninatus aur norvouri, hiptimodi Mirzaulum opponie. Ren als additionatus musika proportie proportie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie

Cui difficultui refondetur, quod licer verum fit, vij verifimum, quod per diligenia adhibita in comburendi rebus Contagio infeiti cefer Contagium; imo fit vuicus modus, quo Vrber, et Oppida vindiceruar a fueiente Coargio, et qui immires abhorrent steim rerum domefilierum combuthonem, hinc eft, quod in primit temporibus fuzientis Coargio; monquin extinguatur morbus, donce tradem depofita ab homimbus rerum feranadarum auditate, et admitt combufinos e; ture Contagii definat formes. Mibliomissi

hoc concello irrefragabili experimento, exaltatur magis præffantia infignis iffius Miraculi: quia fi Contagium hoc ex rebus infectis. refultabat, non poterat extingui de facto, eo prorsús modo, quo extinctum fuit; Nam per illud argumentum à Reuezendissimo Domino addactum, debuiffer ceffare per activitatem ignis, & eius combuftionem, de qua combustione, quamuis aliqua fiat mentio in Hiftoria iftius Peftilentia, nihilominus per transitum, aut transcupdum loquitur de hac combuftione, que fi Contagium tollit , paulatim , & fenfim tollit , quia paulatim mediante combustione , deficiunt res in Domibus infectorum existentes, à quibus souebatur Contagium, sed Lues illa Contagii desecit flatim post Processionem , & extincta remanft . Præterquamquod ceffatio Contagij fequuta eft post factam Processionem; que non solum auferre non. poterat Contagium , immò Contagium ipsum magis, magisque augere potens erat, quia per Processionem miscentur simul, & confunduntur Viri infecti cum Viris, & Mulieribus non infectis, & fic propagatur magis Contagium propter veftium , & rerum vium , in quibus delisescit Contagium . Ergò si contagium emana vit à rebus Contagio infectis, quod non fine combustione omnium & quarumcumque rerum Contagio infectarum deleri goteft, refultat; Hinc eft quod ceffatio ista facta fine diligentia combustionis, imò facta post Processionem, ob quam debebat Contagium magis propagari ob Virorum, & rerum communicationem, & contactum, Miraculum fublime, & excellentifimum conflituit in gratiam B. Solani.

Neque afficit altera illa obiectio de defectu inftantaneitatis, iuxià fenfum Teftium deponentium, quod etiam post primam Processionem obierint in Hospitali nonnulli, qui laborabant noc morbo, & alij fuerint postea delasi . Respondetur in primis, quod inter probationes , quæ afferuntur in Summario hujus Miraculi , & in depolitione Teftium ad num.243. habetur, quod ex tunc à Processione facta... receptus non fuerit vilus lufirmus hoc pestilenti morbo laborans, & verba funt hac = E similmente da quel medemo giorno in ananti, non siriconobbe , ne sivide , che di nuouo s'infermasse Persona alcuna di detta infermità pestilente, continuando con tal essicacia il migliora. mento di quella Città Ore. = Quod etiam magis specifice comprobatum legitur fub num.248; hitce præcifis verbis = Et in quanto al non esfersi visto, che s'infermasse nouamente Persona alcuna dal giorno di detta Processione, s'intese dire, e communemente affermare cest dalli Medici , come da altre Persone, alla Carica de quali immediatamente fpettaua il riconofcerlo: vbi latiffime conftat; Paret ergò ex his quod ceffanit Contagium post factam Processionem, cum nullus ex tunc eodem morbo fuerit correptus. Quinimò illustrat summoperè excellentiam Miraculi cellatio Contagij facta in tempore eftiuo, in quo propter Aeris caliditatem miasmata Contagij facilius propaganturs & communicantur Aeri, & Personis; Vndè occasione Processionis factæ in fine menfis Aprilis, quando humana corpora incipiunt incalescere, & sanguis intrà venas commoueri, & calesieri, & pori corporis, qui antea ob frigus hyemis erant conflipati, & referantur,& ideò Contagium promptiùs recipere possunt, debebat Contagium magis infæuire ob faciliorem communicationem, quam facere possunt corpora infecta, à quibns effluuia contagiosa emergant aduersus corpora fana . & ità inficiuntur Peffe : non verò definere.

05 Consultatio Domini Trullije

vé desse; a fed desse; quia dessenata sux miracalos, a non serò naturalia, & Nostocomium a pro recipiental safariasi Contagio infectis clausium fuit in die 13, mentis lunij sub fossitivo estudium fuit in die 13, mentis lunij sub fossitivo estudium fuit in die 13, mentis luni sub safaria debesta. Quare ex his dessidualitativa la la Miraculo in perimitur vurbra 4 quinimmo ex histe obiectionibus elucefeit maior Miraculi spleador in bonorem Babona.

Ioannes Trullius Medicus Collegiatus inter Protomedicos Generales adferiptur, es Medicina Theorica in Almo Vrhis Archigymnafio Publicus Professor.

Frederick to a track Stranger with property and print to a digual to be a digit Bow Ash ness practical mercal in the second Consider the second of the Proposition of the rest of the second 45 in the large and large arrangely . E & P. & C. St. St. Later Commence . partition of a second or and the material and the residence of the the court of the control of the Klarking on act of the best of the Salama a salam Salama a salam salam salam established on the Author of the lower particular · separation and a grant of the grant of the ROBERT STORY STREET, THE PROPERTY OF THE PARTY OF ethigosomanan a shi shi di wake sa sa ana aman shekaran wake a sa sa sa sa sa Burgar State of Superior Section 1981 4 1 10 was much as they have a state of the ten terpostore on Mediconstruction of bush as of the many proceedings of the source o. state at the second AN ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE and have three to be at program of the con--target the receipt of the care of the control of the eliations, a first amount a consequence of all the late. & roof entering committee the state of - greed as hard grade or or a real and a second esistation are incaretion to country and the property of the g ### MTOME Short times are like to a space of the strate in a second particular con man control of the control of the control product cane

# TERTIVM MIRACVLVM

Alis Quartum.
Inflantanca Sanationis Francifca Victoria à Febrik
maligna , eg Bubonibus, necnon Petricius fratris cadem infirmatate laborantis, eg demum,
Anna Maria corum Matris à delirio, ac
febri Maligna.

Maret Infrime ex corde confugitad open notir Beat; & defeiendo lunginomi illus straidir filis, que maxima cum falueia em admouit Buboni fub bracchio finifro vr num.16.37, 38,0° 29, (cece medium Miracul) qui Bubo ad applicatonem relate Imaginia illico disparais nullo adhibito medicanite, vnde esdem lungine applican alteri disparais, alto international designation de la constitución de la Ægia contir es parte la nata in optima valeradine remansit vr uma, 16.73,84-75,55. (& ecce (cecundom extrement)

Sanata filia fequenti die infirmata eft eius Mater, eui ex pracedenti constalu ciaffem filis (oppreuent vehementifilma febris propere quam mentecapta euisfe, litaut tono poruerito ei ministrasi Sazamenta ficur Medicus sulferta vi na Sauma. numera, 10. 31: 34. 57, 93. 65. 66. Se tribus adibibitis fangoitis emitificulosis in nihito appraturi riminiutu amoto ministratista epertinacia vi num. 34. 65. (Schoc eft primum extremum) 2. I nonecto Beati availi por filiara applicitaque-Marti eligiei illius flatim consului vi num. 7.8. 16. 17, 35; 36. 63. 65. 63. 94. par repentias Saintas fuit etima Parocho, Se Medico, necono ab allis extraneis ributa Miraculo Beati Somai sólque coquod vinquam fuerit diclum, vel auditum incontrariim, v. num. 18. 37, 44. 6, 65, 69. 67. 75. (Se eccumedium Miraculi, icique (eccudum extremum.)

Verum grassante Lue per Ciuiratem Montiliz superuenit Petro Hieronymo starri, & slilo respective Sanatarum, Bubo inlaguine, magna cum Febri, & Vomitu, in quo staru totailla die perscuerauitliceteodem Oleo Amigdalino inuncua D d

( & ecce primum extremum ) yt num. It. 38. 39., & 66., fed poft imploratam opem Beati eiulque Imaginem fibi applicaram , ( quod eft medium miraculi ) vt num. 12. 40. 0 67. 2 febri , & Bubone incontinenti liber remansit, itaut potuerit altera die ad fua ruralia munia redire ( quod eft fecundum extremum Miraculi ) yt num. 11.41.46., 6: 68. juncta communi existimatione, quod eius fauatio fuerit per Miraculum vt num. 18.42.69., 6.73.

Factum huius triplicati Miraculi deponunt tres Teftes de vifu cum omnibus relatis extremis, & circumftantijs nempe iplæ duz fanatz mater, & filia, nec non Confessarius Theologus.

ac in medicina peritus.

Relevantia verò eft evidentiffima; Agebatur enim de Morbo peftifero, vt indicat supervenientia Bubonum, quod est fi-gnum Pestis demonstratiuum, & foli Pesti non vili morborum. conuenit, vt notat River. in prax. med. lib. 17. fell. 3. cap. 1 S. Quod, verfic. fed pracipue pag. mibi 342. Lud. Septal. lib. 2. de Pefte cap. 5. Zacch. quaft. Medicoleg, tom. 2. lib. 10. conf. 77. num.7 prout etiam qualitas febris contracta à Matre , & Filio ex confortio cum Francisca, River. vbi fupra diffo cap. t. in princip. Zaceb. ibbidem conf. 27. num.9. pag. mibi 190, quod eriam deponunt Teftes num. 9. 30., & 56. Addito, quod Bubones apparuerunt transmitt à corde ad Axillas, ve notat Adden.ad Ancennam tom. 2. lib.4. cap. 17. pag. mibs 118. col 2. litt. L. & B. quos effe lethales etiam feorfim fumptos notat idem River. vbi supra pagin.mibi 360. S. Carbunculi vbi ponderat, quod quando concomitatur febris, ve plurimum fequitur interitus ibi -- Bubones maximam teffantur malionitatem , & maximum periculum minantur , cum eos febres comitari foleant, quarum peculiaris character in eo conflitutus eft, vt ex iis, plures intereant unde Hieronymus Fabritius ab Aquapendente lib.1. de tumor. cap:17. pag. mibi 161. ait , Bubones peftilentes pauci curantur, Egri enim interdam prima die moriuntur , interdum quarta , raro vitra viuunt .

Ertamen nullus ex prædicis tribus Egris interiit, fed omnes euglerunt incolumes, non quidem ex internallo, nec ex vi medicaminum , cum languinis emissiones , que suerunt adhibita, in hoc Morbo fint potius cauenda yt norat Adden ad Auicen. tom. 2. lib. 4. traff. 1. cap. 18. cel. 2. pag. mibi 119. ibi -- vbi fatta iam febris eft peftilens, nullo patto fecari venam velimus Oc. quo cafu nos omnino à fauguinis emifione ab-Ainendum putamus , & Riuer. vbi Jupra pagin. 35 1, S. Inftituta ibi - cum ratione malizna , & venenata qualitatis non conferat , imò potius noceat , ab ca enim facultas vitalis maxime labe faffatur , & qui veneno absumpto , sanguinis missionem patiunsur in exitium pracipitari folent , & surlus cel. 2. ex multorum . & probatiffimorum Audorum experientia teftatur, quod omnes Agri , quibus fella vena fuit e medio fublati funt , & paulo poft dici -- fere omnes , quibus fella vena fuerat , interuffe , & alias ex vnctione cum dicto oleo morbus non decreuit fed perseuerauit contumax, solumque ad applicationem Imaginis flatim euanuerune Bubones , & febris receffit; vnde , &

Trium Sanationum tempore Pestis . ratione Inflantancitatis , & ratione contratietatis' medicami. num clariffime pater dichas Sanationes foli Miraculo adicribendas.

Eo magis Miraeulum effulget habito respectu ad Iuuentutem , qua florebant didi patientes num. 13. 14. 15. 53., 6. 70. Peft is enim venenum magis Iuuenes interficit, quam fenes, Plimins lib. 7. natural. biff. cap. 50. Fernel. lib. 2. de abd. rer. cauf. cap. 11. in Martian. in Hippocratem Epidem lib. 1. fell. 1. In.a. werf. 180. -- Ex Agris autem maxime moriebantur Adolefcenses Oc. ait - Sententia Hippocratis erit mortuos effe cos, inquibus calor maxime vigeret , luuenes , Adolescentes , & in vigore confitutes .

Et proptereà hæc Sacra Congregatio in Causa Beati Ioannis de Deo approbauit quarenm Miraeulum confimile huie, quinimò pofter easushabet infimul complicata rria Miracula, yr fuprà demonstratum eft, & insuper tolam à Febri instantaneam liberationem inter Miracula connumerari habetur exemplum

in Socru Simonis de quo Luc.46.

Er augetur Miraculum ex eircumftantia temporis Æftiui, fub quo magis, quam alio quocumque rempore graffatur huiufmodi conragiola Lues Zacch. quaft. Medicoleg. diele conf. 27, num.t.ibi -- per Afatem , & autumnum folet maxime fauire -- & refert Ammiam. Marcellin.lib. 19. rerum gestarum. ibi -- Peftilentia tot malis accessit &c. vaporis Albus &c. nutrita -- & infra -- Confines Caloribus tempore febrium arefount , fed quanto ignis materies cateris eft efficacior , tanto ad perimendua celerior ficcitas --

luncta his omnibus existimatione Peritorum, quod huiusmodi Sanationes fuerint Miraculofa , vt num. 18, 37. 58.64.65.69. 73. quibus proprered eredendum eft I.s. in princip-ff. dein-Spac. Ventr. I. Septimo Mense ff. de flat. bomin., & in puncto Luis contagiofa censuerunt Auditores Rota in Relatione San-& Raymundi par. 2. in 16. Miraculo in fin. S. Caroli part. 3. de Mirac. post mortem t. Mirac. verf. 4. accedit iudicium Medicorum, & S. Francisei Xauerij Mirac. 3. poft obitum S. Quod verò pradicta , & penes Zacch. quafi. Medicoleg. dec. 4. nnm. 3. tom. 2. Pignattell. tom.4. conf.42. n.64.

Er facilius quando, yt in feeundo Miraeulo probatum eft, Ciuiras Montiliæ erat infecta Luc conragiofa, que per Beatum fuit miraeulose liberata, vnde hoc Miraculum redditur verifimilius , eum vnum fit in comprobationem alterius . & ad inuieem correspediuum Rota in relatione S. Andrea Corfini apud

Lezzan, confult. 1. num. 201. in fine tom. 4.

# TESTES

## Super tertio Miraculo.

Ex positione anni 1692, whi eft quartum pag. 47.

De Vifu,

Ingwi

HE nell'anno passato del 168 t. nelli principij della Peste, che fu in detta Città di Montilla, va giorno, che non fi ricorda qual fosse, ne il mese, su chiamato questo Testimonio, perche andasse à confessare Donna Francesca Vittoria. Soriano Zitella Figlia di Donna Maria Ximenez Soriano Vedouz Cittadina, che era di detta Città di Montilla nella strada di S. Sebastiano , & essendo entrato in Casa , staua la detta Inferma in letto , e domandandogli prima di cominciar la. confessione sopra il suo male, gli disse, che tenena due buboni vno fotto cialchedun braccio, e con gran febre, e questo Testimonio racommandandosi a Dio , e ritrouandosi in dettaoccasione , gli toccò il polfo per intendersi anco di medicina, e riconobbe, che la febre era maligna, e pestilente, e passò alla diligenza di guardare il bubone fotto il braccio finiftro, che era come vna noce indurito, fecondo il tatto, che fece, & hauendola confessara, nell'vscire dalla Casa inconro alla Porta il Dottor Gio: Barnaba Medico di detta Citta , che veniua à vedere detra Inferma, e diffe à questo Testimonio, à che fare víciua di detta Cafa , & hauendo faputo , che era per hauer confessato, disse che guardasse quelio, che saceua, perchè l'Infermità, che haueua quella giouane, era pestilente, e questo Testimonio gli diffe, che Dio lo prouederebbe, e doppo se ne andò a lauarsi le mani, & il viso con l'aceto alla Cafa di D. Therefa de Aguilar, nel giorno feguente tornando questo Testimonio alla detta Casa per riconoscere lo flato di detta Inferma, incontrò per la strada il Licentiato Gio: Andrea Hidalgo, che lo veniua à cercare, accioche contessalfe la detta D. Maria Ximenez Madre di detta Interma, dicendogli, che fraua molto male repentiuamente, & entrato in detta Cafa, troud la detta Donna Anna Maria Ximenez frenetica buttata interra fopra vna ftora, alla quale hauendo toccato il polfo, la ritronò con febre molto maligna, e la faccia con colore cinericio, e con atti di pazzia à tal fegno,che elaminandola per vedere, fe staua in capacità di confessarla, la ritronò fenza d'effa; per il che non fi confessò; e con alcune azioni , e diligenze gli diede l'affoluzione conditionatamente, & in quefta occasione vidde la detta sua figlia Inferma del giorno antecedente alzata; e senza dimonstrazione di male alcuno, e dimandandogli questo Testimonio, di che maniera frana alzata, diffe che la detta fua Madre haueua pregato il Santo Solano di vero cuore, e con lagrime, acciò la rifa-

nafse , e gli aueua offerto yn Quadro in rame per la fua Chie-

a,

Francisca febri maligna, a Bubone sub finistro bracchi Jaborana

Marbar à Medica afferin

Anna Maria laborant febri galligan , d delirio,pen que fuit ineapax confessionis ,

Pringifes integrofanithti con

Trium Sanationum tempore Peffit,

fa, che teneua molto preziofo, e la detta Inferma parimente fi era raccommandata al Santo Solano, perche Dio la liberaffe da quella infermita per ritrouarfi nell'afflizzione, che quefto Teftimonio fapeua, e che era rifanata miracolofamente, e fi ritrouaua ftar bene, e senza febre; E questo Testimonio rese gratie à Dio , & al detto Beato Solano per il Miracolo, che haueua operato con quella Creatura, & in questa medefima occasione disse la detta Donna Francesca Vittoria, che haueua pregato di tutto cuore il detto Beato Solano, acciò intercedeffe da Sua Maestà per la continuatione de fuoi fauori in rifanargli fua Madre, co questo Testimonio lo pregasse anche lui da douero, al che rispofe, che faceua molto bene in ricorrere al fauore del Santo così

miracolofo, e che lo pregarebbe anche lui di buon cuore. Ed Inuoea essendo ritornato nel giorno seguente à detta Casa per riconofcere lo stato di detta Madre inferma, la ritrouo fana, e fenza. Anna Matia integri febbre alcuna, e dimandandogli, di che modo era ciò fuccesso, relituta. e che era flata la fua infermita, diffe, che il Santo Solano haucua rifanata la fua figlia per le preghiere, che con molte lagrime gli haueua fatte, & il male pestilente, che patiua, si era attaccato à

lei perilche gli era venuta così gran febre, e priuazione de fenfi, che non si ricordaua di quello, che gli haueua detto sua Figlia..., che questo Testimonio fosse andato per confessarla, e che la detta fua Figlia gli haucua raccontato il Miracolo nontinuato in. Pra malignime monti in deambedue, che haueua fatto la Maestà Diuina per l'intercessione , lirium ana Anna Maria, nihit e prieghi del detto Beato Solano, e questo Testimonio restò am- fista . mirato di vn Miracolo così continuato con tanta breuità; & in

differenti volte, che doppo ha veduto le sopradette in detta Città, & altre congiunture, ch'è andato da quella Città, doue al presente habitano, alla detta Città di Montilla, à visitare la Cappella, che chiamano del Portico, ch'è del detto BeatoSolano nellaCafa doue nacque, gli hanno riferito l'obligatione, che tengono al detto Beato per le grazie, che à sua intercessione sece Dio con esse loro, e che questi fauori si continuarono in quel medesimo tempo in persona d'un Figlio, e Fratello delle sopradette, quale Brevi finanze ad invocation s'infermò di detto male pestilente , e per detta intercessione con Beati .

molta breuità fu libero da quello, e perciò erano così gran depo-

te del detto Santo. Ed intervogato da Sua Signoria, di che età, temperamente, e coffituzione di corpo fullero li riferiti . Diffe, che la detta Donna Francesca Vittoria Soriano prima inferma gli pare, che all'ora haueria d'età da 16. anni, di buon corpo, brunetta, e di carne mediocre, e la detta D. Anna Maria Ximenex sua Madre haueria à suo parere 40. anni, di statura ordinaria,poca carne,e di colore d'inferma, & il Ragazzo gli pare, che haueria 12. anni, poco corpo a

1

1)

2 ,

e forte . Interrogato , fe le dette Inferme flauano in letto, e che tumori haucuano, O il detto Rogazzo . Diffe, che in quanto alla detta Donna Francesca già ha dichiarato quello , che vidde, e seppe : circa alla detta sua Madre quello, che vidde, e non sà, se hebbe tumori, ò nò ; in ordine al Ragazzo folo quello, che hà dichiarato de auditu .

Interrogato, se gli tumori della detta Donna Francesca se ne an-

nem Beatt .

11

12 14 m Marin 15 Pueci }

16 Nulls alia falta is Nulla adhibita medicamine 18

Omnes habuerunt pro Miracu lo.& mil audifum in contraria

De vifu , & fatto proprio. 10 Tempus .

20 Francifes febri,delitie, ac vo-

2.1 Morbus à Medico afferirer con dus & Infirma morti pro-

barur . stio Betti .

28 z fiducia in interseffone Besti .

Interregato , come sappia la raccommandazione , che bà detto , e per le dette fanità non si possino astribuire ad altro aiuto, che alla detta inserceffione . Diffe, che non sa, che fosse fatta altra inuocazione,nè seppe, che vi fosse rimedio naturale, nè altro aiuto, e le sopradette, questo Testimonio, e molte persone della Città, che l'hanno faputo, l'hanno tenuto, e tengono per Miracolo à d.intercessione

fenza cosa in contrario. 11. Teflis in Procef. LI. Domina Annna Maria Ximenen Soriano Vidua relicia Petri de Atienna, O. Blancas Ciuis Cordubenfis Mater infirme annorum 40. iuxtà 8. interrogator. Proc.fol. 1257-Re-

Spondis . Che nell'anno passato del 1681. di Luglio, ò Agosto, che già v'era, fe bene non dichiarata, la Peste nella detta Città di Montilla,la detta Donna Francesca Vittoria sua figlia vn giorno , che si ricorda , che era di Lunedì, si trouò nella mattina con vna febremolto accesa con vomiti, e quasi perduto il sentimento, in modo , che non potè dichiarare l'accidente , che haueua, e nel Martedì nella mattina venneil Dottore Gio:Bernabè di Arrovo Medico di detta Città quale questa Testimonia l'haueua mandato à chiamare.& hauendogli toccato il polfo,diffe, che era febre pestilente, e che perciò subito all'isfante gli dassero li Santi Sagramenti, perche fi morina, e doppo gli cauaffero fangue, e fucceffinamente chiamarono il Licenziato Don Antonio de Toro Sacerdote, acció la confessasse, quale essendo venuto, prima di confessarla l'interrogò sopra il suo male, e domandatogli, doue gli doleua, & hauendogli detto, che fotto le braccia, il detto Do Antonio la toccò fotto il braccio finiffro, e vi trouò vo tumore, e doppo di hauerla conscilata, andatosene il detto Don Antonio, dichiaro la detta fua Figlia à questa Testimonia, qualmente li tumori erano due, vno fotto ciaschedun braccio molto duri, e grossi, e questa Testimonia sece, che gli portassero li Santi Sacramenti, che portò Don Diego de Molina Curato, e si ricorda, che pioueua molto bene, & inceffantemente gli si cauò fangue dal piede deftro, e detto male, e la febre continuaua inauuanzarfi, nella quale afflizzione questa Testimonia con molte lagrime pregò il Beato Francesco Solano, acciò intercedesse appresso la Maestà Dinina per la fanità di detta sua figlia, & ancora la detta fua figlia fi raccommandò di vero cuore al BeatoSolano, e si pose sorto le braccia vna lamina dell'Imagine del Beato Solano, che portaua feco, continuando nelle preghiere, e nelli toccamenti, che con detta Imagine si faceua, come anche quefta-Testimonia, e gli osferi vn Quadro, che tiene molto prezioso per la fua Cappella nella Cafa doue nacque . Ed in queste rogatiue. la detta fua Figlia pofe la detta Imagine fotto vn braccio dicendo, Santo mio non voglio leuare la vostra Imagine di sotto queflo braccio , se non sto sana , e dicendo questo riconobbe, che fi era confumato il detto tumore feaza effere preceduto altro medicamento, folo, che la finguigna, che hà detto, & yngersi con

oglio di amandole dolci, e vedendo il detto bubone fuanito, fueceffinamente fi applicò la detta lmagine all'altro lato, e fuccesse lo ftesso, rimanendo sana senza sebre, senza segno d'accidente alcuno, e la detta Inferma, e quefta Teftimonia refero molte nifi d. fasgui grazie à Dio, & al detto Beato Solano per l'intercessione, chebaueua fatta , tenendo eiò per cosa miracolosa , e la detta sua Figlia chiede, à quefta Teftimonia, che ftante fi trouau a fana, an- Mothes Pri daffe à dormire con lei , come fece , il che teneuano , e tengono per costume, e nel Mercordi alla mattina si risvegliò questa Teftimonia inferma con febre,e se bene fi alzò, andò crescendo l'accidente nella sopradetta in modo, che di li à poco tempo non... iii . seppe doue fraua , hauendo perduto i sentimenti , e la detta fua... Figlia gli hà detto, che stette con sebre così gagliarda, che perfe il fentimento, e che in detto giorno di Mercordi, effendo venuto il Medico per visitare la detta sua Figlia, & hauendola veduta fana, & alzata da letto, gli diffe, che effa era rifanata miraco losamente per Intercessione del Beato Solano, e che sua Madre Med era quella, che era caduta iuferma in quel giorno, & hauendola infievedura, e riconosciuto lo flato, in cui fi trouaua, ordine, chegli fossero (dati li Santi Sagramenti , perchè fi moriua , e che effendo venuto il Confessore per confessarla,non l'haucua ritrouata capace per tale effetto, e che quell'ifteffo giorno gli haucuano Sanguini m cauato sangue : E detto male si era continuaro, e l'haucuano aiu- non minnit. tata à ben morire, e nel giorno seguente si continuarono le sanguigne fino à tre volte per effere gli accessive la febre gagliardiffima, che haueua pregato di tutto cuore il detto Beato Solano, acciò continuaffe li fuoi fauori, perche fe non intercedeua per la vita di sua Madre,non volcua viuere nè tampoco lei, è mediante la volontà del Signore, e prieghi del Beato Solano rifanò fen- Interession za altri medicamenti , reftando libera da detta febre ritornata coa nel fuo priftino giudizio al terzo giorno di detta fua infermità , tenendolo parimente per cosa miracolosa, ed in questa occasione hauendo inteso questa Testimonia riferirsi ciò da detta sua. Figlia al detto Giouanni Bernabè Medico , & à Don Antonio de Toro Sacerdote, che era quello, che era venuto à confessare. le sopradette, lo tennero per cosa miracolosa. E li fauori del detto Beato si continuarono alle pregniere di questa Testimouia, di maniera che dichiarata già la Peste in Montilla, & apertofi Ofpedale, venne detto male ad vn fuo figlio chiamato Piet: o Girolamo, quale ritornando dal Campo con febre pefti- guine laborant. lente, vomiti, & vn bubone nell'anguinaglia finistra, stette tutto vn gioruo con questi accidenti, e nella notte senza chiamar il Medico,nè applicargli alcun'altro rimedio gli vnie questa Testimonia detto tumore con vn poco di oglio di amandole dolci, e. gli applicò l'Imagine del Beato Solano, facecdogli molti prieghi, acciò intercedesse appresso la Maestà di Dio Nostro Signore per la fanità del detto fuo figlio, ficcome haucua fatto in... persona di questa Testimonia, e sua Figlia, e tenendo in ciò molta fiducia, all'istante si consumò detto bubone, restando questa Testimonia con il riconoscimento di questo così gran beneficio, e detto suo figlio resto sano in tal modo, e senza febbre,

fiber deflitura temanic-

tibus ac bubone in fir

integed faluti testicue:

Miraculum III.

feripte, & nibel ja pontestiam

Azas Francisco, de Posti .

prætet recenfita , non fudos bet enstantione ! .

Francifes filis fem ftanti .

46 Petrus bregi facatus

diçamina prater expeefia,

De facto proprio .

49 Brancifes ardenti febri, ve

· . »: fenfunm deftiration igh ans Motti pros e & Medi

51

Duo bulones fob brackije Ine frmz.

lauoro, & hà detto quefti successi à diverse persone di ogni grado, e qualità, e l'hanno tenuto, e tengono per Miracoli ad intercessione del Beato Solano senza hauer inteso, che si senta cofa in contrario così in detta Città di Montilla, come in questa di Cordous.

Ed interrogata da sua Signoria, di che età, temperamento, e costisuzione di corpo fuffero in quella occasione li due Figli riferiti. Diffe che la detta fua Figlia haueria da 21, in 22, anni Zitella, di carne, e corpo mediocre, di colore olivaftro, & il detto fuo Figlio haucria da vndeci in dodeci anni, gracile, e del medefimo colore .

Interrogata , se surono applicati, à detti suoi figli altri medicamenti eltre quelli , che ha dichigrati,e fe precedette in quelli , à in alcuno di effiqualche fudore, è euaquazione naturale . Diffe, che non vi furono altri medicamenti, che quelli, che hà dichiarato, ne sudore, ne

enacuazione alcuna.

Interregata , se gli tumori della detta sua Figlia,e del detto suo Figlio sparirong inflantaneamente, è vi passò qualche internallo di tempo . Diffe, che li due della detta fua Figlia furono nella forma, che hà riferito successiuamente l'vno all'altro , il che sù nel giorno di Martedi verso la notte, doppo di essere venuto il Medico il doppo pranzo, e detto, che fi moriua, perche era chiaramente Peffe, e così ancora quello del detto fuo Figlio fu con la breuità, che ha detto.

Interrogata, come sappia le dette raccommandazioni, e perche le dette fanità non fi possano attribuire ad altro aiuto, che alla detta interceffiene . Diffe, che quefta Teftimonia non inuocò altro Santo, pè vi furono altri rimedij, che quelli, che ha dichiarati, nè sà, che per li detti suoi figli ne per questa Testimonia vi fusse altro aiuto à cui si potesse attribuire, e questo è quello , che sà, e che se bene ha intefo, come hà detto, altri Miracoli operati à detta interceffione, non ha d'effi potizia talesche poffa dichiarare le infermità, pè le persone, con le quali furono fatti, solo la publica voce, e fama, e questo risponde .

III. Teflis in Process. LII. D. Francisca Victoria Seriano cadem infirme, Virgo annorum 26, iuxtà 8 interrogator, Proc.fol, 1272. Refpondit .

Che nell'Anno pallato dell'ottan'vno , in cui fi cominciaua dire, che vi era la Peste in Montilla, vn giorno, che non sà, di che mese, folo, che era Lunedi, si ritronò questa Testimonia alla mattina con febbre molto grande, e vomiti, & in tut. to il detto giorno di Lunedi hebbe crescimento di detta sebbre , e quafi perfo il fentimento , & il Martedi per la mattina... la vilitò il Dottore Don Giouanni Bernabe Medico di detta... Città, e toccatogli il polfo, non sà quello, che diffe, folamente hauere inteso dire, che si moriua, e doppo gli cauarono sangue, e venne il Licenziato D, Antonio de Toro Sacerdote, la quale questa Testimonia disse, come haueua due buboni sotto le braccia, e ciascheduno saria grosso come vna noce, e molto duri, e vno di effi del lato finifiro taftò il detto D. Antonio de Toro, e la confesso, e dopo gli diedero il Sautifimo Sagramento ; c l'oglio

Trium Sanationum tempore Peflie. Bl'Oglio Santo, perche diffe la detta fua Madre, che l' haueua fatta spedita il Medico, e che si moriua, e la detta febre con- Beelesia Sacrat Rinnaua sempre più auanzandosi, e questa Testimonia, e la detes fna Madre ritrouandofi così afflitte , e che quelta Teftimonia conosceua, che si moriua, con molte lagrime pregarono il Beato Francesco Solano, acciò intercedesse appresso la Maestà Diuina per la di lui falute, e questa Testimonia s'applico ad vno delli tamori l'Imagine del B. Solano, che tiene in va quadretto, Invaitio Biati. che porta seco, dicendo al Santo, che non l'haueua da leuar di li fino a tanto, che non la fanaffe, & all'iffante riconobbe, che gli fi era confumato detto tumore, e rendendo molte grazie al Bea- Applietta bul to Solano, continuarono le preghiere, mestendoli la detta Effigie fotto l'altro braccio, e parimente all'issante svani detto tumore, per il che rimafe fenza febre, e fenza accidente di male. alcuno, rendendo la derta fua Madre, e questa Testimonia molte grazie à Dio, & al Santo Solano per il Miracolo, che haueua operato con la fopradetta, e perche già ftaua fana, pregò detta sua Madre, che fosse andata à dormire con essa lei , conforme era solita, flante che il detto Miracolo, e fanità era successo verso notre, e per la mattina di Mercordi s' alzò questa Testimonia, Prancisca mo e sua Madre, se bene la sopradetta diceua, che si sentiua vn poco sia Matin comminuezar. male, & immediatamente venne alla detta fua Madre vn'accidente, che la fece cadere in terra, fenza fentimento con febre depetditione, & aniuni del grande, e questa Testimonia mandò a chiamare il detto Medico quio correpta d. Mater . Gio: Bernabè, quale effendo venuto, e vista alzata da letto quefla Teffimonia, e raccontatogli quel, che era successo, lo tenne Miraculo tribuitur. per Miracolo ad intercessione del detto Beato Solano, e visitando la detta fua Madre, diffe, che il male, che haucua, era febre Febris cum delitijs a Medica peftifera , quale veniua con quelli deliri , e che fi moriua, per il contagiola declaratur . che gli daffero li Santi Sagramenti, e gli cauaffero fangue, & effendo venuto il detto D. Antonio de Toro, non potè confessarla , attefo , che ftaua fuòri di fe , e li cacciarono fangue quel me- Saeramentorum inchoax . demo giorno, e si continuò il male, ma non ebbe tumori, e nel giorno feguente di Giouedi, vedendo questa Testimonia, che Ex finguini emissione morderta fua Madre si moriua, pregò con molte lagrime detto Bea- but non compessitur: to Solano , perche intercedelle apprello Noftro Signore per la Innocatio Beati . fanita di detta fua Madre, poiche morendofi non volcua questa Teffimonia la vita, e gli applicò la detta Immagine, continuan- Applicatione Imaghio Beati do nelle fue lagrime, e preghiere , e fi riconobbe , che flaua con agra finatur , . gran miglioramento, e gli fu fatta vn' altra fanguigna, per quanto fi puo ricordare, e continuando nelle fue preghiere, nell' altro giorno di Venerdì per la mattina si tronò sana, e libera in tutto dalla febre , e ritornata ne' fuoi fentimenti, e lo tenne , e Ab omnibus fan tiene per Miraeolo per mezzo di detti prieghi, come anco la saculo habita, & nihil se conpersone, che l' hanno saputo senza cosa in contrario, e si ricorda pracium, d' hauer intefo dal detto Medico , e dal detto D. Antonio de Toro, che quello, che era successo con questa Testimonia, e sua Idem judie Madre, erano stati Miracoli del Beato Solano, e ciò si continuò Confessij. fauorendoli desto Beato Solano in persona d' un fratello di questa Testimonia, che si chiama Pierro Girolamo, quale essen-do già dichiarata la peste in Montiila, von giorno, che non si ri-but, se baboge in inqui corda, qual foffe, folo che già faceua caldo, venne dal Campo borant,

Miraculum III.

Inipestio Beati

con molto gran febre, e vomiti, & vn bubbone in vna anguinaglia fecondo auello, che diffe fua Madre, che glie l' haueua taftato, e flette tusto il giorno con questi accidenti, e la detta fua Madre, e questa Testimonia ritrouandosi con tale afflizione, fecero preghiere al detto Beato Solano, e la detta fua Madre gli vnse con oglio d'amandole dolci detto tumore, e questa Testimonia gli diede il suo Quadretto con l'Imagine del detto Beato Solano, che porta feco, & hauendofela applicata, immediatamente flette bene, effendogli andata via la febre; e diffe il detto fuo fratello, che gli s' era confumato, e fuanito detto bubone, e questa fanità fu così repentina, che effendo ciò fuccesso nella notte, la mattina fe ne ritorno in Campagna al fuo lauoro, di che la detta fua Madre, e questa Testimonia resero molte grazie per la continuazione delli fauori, che Sua Dinina Maestà gli haueua fatti ad intercessione del Beato Solano, e questi successi hauendoli raccontati questa Testimonia, e sua Madre a disferenti persone d'ogni stato, e qualità, così in detta Città di Montilla. come in questa di Cordona, sono stati tenuti, e si tengono per

pro Miraculo reputantur.

Applicate Imagine, fie

Miraeoli, come anco questa Testimonia . Et interrogata da fua Signoria ; di che età , temperamento, e conflituzione di corpo fosse la dette sua Madre, O il detto suo Fratello . Diffe, che la detta fua Madre farà di età di 40. anni, di corpo

Interrogata, fe alla detta fua Madre furono applicati alcuni medicamenti, e quali, e parimente, che medicamenti furono applicati al dette suo fratelle. Diffe, che non fi ricorda, se alla detta sua Madre furono applicati altri medicamenti, ne vi fossero altre sanguigne, che quelle due, che hà detto, nè tampoco per quello, che tocca à questa Testimonia, si ricorda, che gli fosse cauato fangue più d' vna volta, & il detto suo fratello non su visto dal Medico, e perciò non gli fu ordinato cosa alcuna, ne vi su altra vazione, che quella dell' oglio d'amandole dolci, con cui l' vnfe vna volta, come ha detto ,

mediocre, e gracile, e di poca falute, & il detto fua Fratello haueria 12. in 13. anni, gracile, e di corpo ordinario alla fua...

apes ad reidendam in inflanti .

73 Diffir fans habita, & nil in contrari sudituut .

Interrogata come fappia, che dette fanità feguiffero per l'interceffiono del detto B. Solano, e perche non fi poffa attribuire ad altro aiuto . Diffe, che non furono fatti altri prieghi, che al Beato Solano, e l'applicazione della di lui Immagine, che, come hà detto, porta sempre con se, & al presente, che la mostra à Sua Signoria, la quale viddero, che saua in vn Reliquiario d'Argento tondo della grandezza d' vn ouo, e gli fu restituita, e disse, che non sà, che possa attribuirsi ad alcun' altro aiato, nè che li rimedij a che hà detto poteffero con tanta breuità causare dette fanità, e come hà detto, fono flate tenute, e si tengono per miracolose à detta intercessione, senza hauer inteso cosa in contrario.

#### ANIMADVERSIONES

## Reuerendissimi Fidei Promotoris

#### SVPER TERTIO MIRACVLO

Instantance Sanationis Francisce Victorie à Febri Maligna, & Bubonibus.

Tec trina fanatio, quoad probationem innitiur duobus tantum Teflibus feeminis, que fun ti fajmet Mater, & Elija fanatz in ordine I.I. & I.I. nam Confessirius XXXXIIII. Tessis
deponit quidem de visia, & scientia propria de primo extremo,
idest de febri, & bubonibus Filia, & de sebri frenetica Matris
arma. 13, 6, 9, 40. Enimeatione vero Beast Francicia, act despomentales, de de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate
cet instantance fanationis, restrate natura de auditu ab cissem
Feministande plus non probata, ac illa, proprete chum probatio
in parribus substantialbus constitutionis Miraculi restringatur
ad folas duas feminas, non poste vilo modo dei concluden
ad Test. in cap. malitere m 31, quass. 1, ci bis Glos, cer/nor Tejlis
este cap. fervia si in sub Glos, levest. Femina de xerb. Egnific Glos,
fet cap. fervia si fre sub Glos, levest. Femina de xerb. Egnific Glos,

in cap. quoniam verb. mulieres verf. iflud de Teft.

Probationis defectus multum augetur ex eo, quod tam prædictus Confessarius, quam Mater, & Filia, qui foli tres Testes dantur in Summario, dicunt, quod Ioannes Bernabè fuit Medicus cura, & successive quod has fanationes habuit pro miraculosis, ve respectu Confessarij num.2. ibi = Hauendola confessata , nell'ofcire della Cafa incontrò fula porta il Dottore Bernabe Medico, che veniua à vedere detta Inferma , e diffe à quefto Testimonio Oc. che guardaffe quelle, che facena , perche la infermità, che baucua quella giouine , era pestilense O.c. Mater etiam num. 21. ait : Venne il Dottor Gio. Bernabe Medico , quale questa Testimonia bauena mandato à chiamare, & bauendogli toccato il polfo, diffe, che era fobre pestilente . Filia quoque num. 50. dicit : La visitò il Dottor Gio. Bernabe Medico , O.c. dictus verò Medicus, qui eft XXV. Teftis Proc.fol.733. nil dicit de hoc , & proptered multum fuspicari potest de fide dictorum Testium . Alias enim, si verè infirmitates, de quibus agitur, fuissent periculose, ac mortales, Medicus in suo examine nullo modo neglexisset de his quoque deponere, quod cum non fecerit, fignum euidens eft eum non reputaffe fanationes pro miraculofis. Et quatenus dicatur, quod idem Medicus præcedenter examinatus fuiffet nempe die 7.Decembris, vt ex supradicta Tabella pag. 21. Confessarius verò, qui eft in ordine XLIV. examinatus fuit die 12. Ianuarij anni fequentis, & ambo Mulieres in ordine Ll. & Lll. die 22. eiusdem mensis, vnde forsan deduci poterit excusatio, quod Medicus super hoc facto non fuerit interrogatus; responsio erit facilis, quod nempè ludices Remifforiales audientes ex depolitionibus dictorum trium Testium , quod omnes concordabant in hoc nimirum candem Medicum additrific curstioni dichsum Mulicrum, debuffent era officio illum excerții facere, 8 fuper facil veritate interrogare; ficuti enim inbarendo nouifiniis decretiis, virta Teller a Pollulatoribus inductor, a lios etiam congiler appro blabenda ectriori veritate o officio examinari cararum Pres. 2 foi. 150.000 ili. 3, quidem multio mage debuffent fielibiliti, 17 prafatus Medicus omnisanta si Tellibus , 121-quam melius caterid et qualitate morbi informatus , recute repur, a thop v. v. etiam inpre hoc Miraçulo catel deporture y or etiam inpre hoc Miraçulo catel deporture de propositione de la catelografica del catelografica de la catelografica del catelografica de la catelografica d

neert.

Minuit citam vim probationis, quod Teftes non identificent diem imm nee menfem fequute fanationis, sv videre eft ex depositioner Confessir, jumnat. ibi 1-27 spirme, che sum firende que liffer fe, nei imefe dr. Mater exiam num. 19. atte nell num puljate di Luglio à Aggio dr. de Elila (quod certe magis eft insertimale) ned um non facit mentionem de die,fed nec exiam de menfe, vt num. 41. \*\* 12 piemes, the nou is die them fife "cu, que circumstamitated valdèreleuans, cum agatur de morbo fere momentanco, cum quilbutet ex agris decubureti per vunum, 64. di fummum duos dies 31 vt videre est num. 5, 8, 10.1 t. 19, 36. 41. 45. 46. 55. 63, 65 68.

Non minus insubsistens deregitur relevantia, advertendo quod tà in Filiz, quam Matri in principio morbi non folum fuit adhibit ... vnctio cum oleo amigdalino , federiam fectio venz , & cuidem triplicata respectu Matris num.25. 29. 34. 39. 47., O. 61. HEC autem vene sectio in principio febris pestilentialis pleno ore approbatur per Medicos, vt videre est poenes Auieen.tom. 2. lib.4. traff. a. cap. a. pap. mibi 60. vbi agens de febri peffilentiali dieit = Summa eurationum earum eff exficcatio. 6 illud eum phlebotomia , id eft venæ fellione =; 6- ibi Adden. pag.7. ait = Prinstamen inchoandam curationem à sanguinis euaquatione, & e. Et paulo paft dicit , quod : Hieronymus Bonipetrus Novarienfis, cum Venetijs Medicinam faceret, aufus primus omnium venam morbi initio tundere feliciffimo euentu, O magna cum fui auctorisate inueteratam iam contrariam opinionem euertit , O pag. 71. col.1. concludit, fis ergo illud conflitutum, O.e. fecari poffe, O. debere morbi inito .

Et denique Bubones quoquo modo causatos, etiam à pestilentiaesse semper naturalibus remedijs, & per cursum naturalem sanabiles ex Senners. prass. lib. 5. pars. 1. cap. 8. dicit Massa de Ca-

nonizat.par.3. e.18. fect.4. n. 219. pag. mibi 250.

Accedir respectu Matris, quod descut omnino inflatancitas, quoe sta absolute necessira, sum laborato fola Febri absque Bubonibus, vt dicunt Consessira, de venezia, co e, e. Filia amar, y., c. de 1, que infirmitas procul dubio renection profitanci e profitanci e suma de la composita del la composita del composita del la composi

P. Bottinius Archiepiscopus Miren. Fidei Promotor

AES-

# RESPONSIO FACTI, ETIVRIS AD ANIMAD VERSIONES

## Reucrendissimi Promotoris.

# SVPER TERTIO MIRACVLO:

l res probationem opponit Reuerendissimus Promotor, quod es sit insimicien, ex quo Inuocatio Beati, nectoon secundum cattemum Instantane Sanationis solum probetur per duas sociations fellem felles, non autem etiam per Consessarium tanquam in...

hac parte de auditu ab eisdem foeminis .

At facilima est responsio, quod cum numerus duorum Testium, fusficiat, cap. In omni de Testib. vtique in hac materia eodem modo probant due foemine Teftes, ac duo Viri, quia ad qualitatem fexus Teflium non respexerunt Maiores nofiri = funt verba Auditorum Rotæ in Relatione Canonizationis Ven. Serui Dei Gregorij Pape XI. fub 12. Mirac. S. Quia fundamentum , & Saneti Andrea Corfini apud Lezzan. confultat. t. num. 269. , late Consilor.cap. 18. num. 4.6 feqq., Pignasell. confultat. Can.confultat. 25 1. per tot. tom. 1., qui teffatur de praxi huius SacreCougregationis Mass.de Canoniz. par. 4.cap. t.nu. 15.0 18., Eminensifi. Laurea d difput. 20. artic. 25. 5,2. pag 630.num. 1076., maxime quando deponunt super facto proprio,vt docet Textin cap. Quoniam de Teflib., ibi=Mulieres, cum quibus peregiffe dicitur bue feflines adducere = vbi Glofi in verb. Mulieres, notabiliter inquit Sic Mulier admistitur in Testimonium, Castrenj.in I. Quicamque. num. t t. Cod. de feruit fugit., Bart in trati.de Teflib.num. 5 7 in fin. Gabriel. codem tract. concluf.1. num. 18. limit.3.

Fortius , quia respectu primi , & secundi extremi habemus tresTeftes de visu, hoc est vitra duas Fœminas Sanatas ipsum Contessarium Theologum, & in Medicina edoctum,nam quoad primum extremum morbi pestilentialis deponere etiam Confessarium ingenue admittit Reuerendiffimus Promotor, quo verò ad fecundum pariter idem Confessarius est contestis de visu cum fœminis, fi benè ponderatur tenor eius depositionis, dicit enim num. I. Vn giorno fu chiamato que lo Testimonio perche andasse à confessare Donna Francesca Vistoria Ore. flana la dessa Inferma in letto Orc. gli diffe, che seneus due Bubboni vno fosso ciafehedun bracciose con gran febbre,e quefto Testimonio &e. gli tocco il polzo per intenderst anche di medicina, e riconabbe , che la febbre era maligna , e peffilente , e pasiò alla diligenza di guardare il Bubbone sott'il braccio finifiro, che era come ona noce indurito Ge. nell'ofcire della Cafa incontrà alla porta il Dottor Gio: Bernabe Medico di detta Città, che venina à vedere detta Inferma , e diffe à quello Testimonio Ore. she guardaffe quel che faccua,perebe l'Infermità, che baucua quella Giouine era pestilente O.c.e nel giorno seguente tornando questo Testimonio alla detta Casa per riconoscere lo stato di detta Inferma Orc. vidde l'Inferma del giorno antecedente alzata , e fenza dimyfireitset äi met aleuse O'e. Cum igitur Confessione die Equecutividist Illam Feeniman Fenza simpferature äi met aleusen 2 quam die immediate antecedent viderat 2 inferen in feste retenue der Aubebrie org gran febre 7 eile elekt Teils de viel ettema der Aubebrie org gran febre 7 eile elekt Teils de viel ent bereit engeport festion enne inter Genetioni, quæ tam breut etenport festion en genetic festionen fest eckerten fest erechtet in festionen venz festionen venz festicitaturi exqueum, Somme summ. 5-0° 75,00° Telles dieunt existed Infermam abijste in detertus, net minum, jugia sagusius enssifie in festionen perfeiteratibles enssifie in festionen perfeiteratibles ensifie in festionen perfeiteratibles ensifie in festionen perfeiteratibles ensifie in festionen perfeiteratibles elle caucha, ver monet Add ad Antientsium. Illi 4,110° Et zumen nellus.

Remare ignur Telimonium Ferninarum rantummood in probanda luuozatione, éed in hoc eefta difficulars, com fro vinio innetertas, quod undum dur forming fufficiant ad hunc effectum, fed per vufcum Helen inquescitionem probris; fee docteant Gard. Laures in tertium Sent. de Miracul, artica t. Elipat. 10, 5, 3, pagin 5, 37, mur. 10, 74 df. fr. fr. mur. 10, a. flotta de Cassoit. Sen-Eur, para, cep. 20. num. 4, 1, 80 de vezcue litterer, pre Cassoit. num. 12, 1, 6 fortius quis 10 nt. Clinizat Montificia fiur liberata de Pefte et Miraculo huiss Beati, vude hoc etiam Miraculum tamquam fuger e ocelm morbo e felicienții, ale ocelm Beato iusucaquam fuger e ocelm morbo e filienții, ale ocelm Beato iusuca-

to successifie comprobative dicendum eff .

omnique impustur ratio dibitandi circ. probationem reflectudo at tempus Miraculi, quod Pelis, parlibatura per Ciuurtem
Montilia, & quod notiri loifimi eran huiufmoli tabe. affecti,
quo cafa, cum vix domefici trazlare foleane cum Aerentis propter infectionis periculum, hine proinde fequitur, vt ad probandum factum tempore Pelis relaxeur ripes probationem ettam in materia vbi ille exactus, & concluderatifimus requirtur, ad tradita per Ciern in pras. 5.7 Tilmanesum sought, e. vs. 1, elicinal, and fa. 1, nom. 45,00. doi. ili. v. Goylquetli abbrevat liti. 1,00. 1. 18. nombig. 3,9 t. om. 1, albrevatori, conservatori, c. 4 fillidateri, fa. vs. 1, s. 4. fillidateri, fa. vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, fa. vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, fa. vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 2, s. 2, s. 4 fillidateri, vs. 1, vs. 1, s. 2, s. 3, s. 2, s. 2, s. 3, s. 2, s. 3, s. 2, s. 3, s. 3

Opponitur vherius omitiio examinis Medici Bernahê fuper hoc Miraculo, fuper quo deponer pontifer, & debuifet ranquam in Processi super alije examinatus, cum sieri pro curatione adhibitus, vt narrat Consscilari su boc admonisus de periculo propter Infarmitatem convaeiosim mum. 3.6 Mater mum. 11, Ælijia mum. 30, Els lisce it si Medicus examinatus sieria and alion Teste de Miraculo deponentes, & tirà non potuerit super hoc interrogati; Attamen dum deinde per illos in Constellem socolatus, poterat ad examen reuocari, idque sirii debetar a l'adicibus ex officio, instreduo nousilimis decretis que iningunto nous examinandi alion Testes prever industos à Possibaltonibusquod quidem secenti, & thi multi-mugis oliciti es debuistent y Medicus iste iteràm examini subjecterur post habitam nontriam à Testibus de los Miraculo deponentolus, quod sitraret procesa.

ratione adhibitus, cum coeteris omnibus de ftatu, & qualitate, morbi melius effet informatus.

Vorum talis amissio non detrahit perseda probationi; Mans, vt admitti Reucerossistimus Promotor; Medicus situ examinatus antequam Iudices huius Miraculi notitiam habuerine ex depositione Testium illud referentium post eundem examinatum, adeòque sono poterant illium sinper hoc interrogare. Quod auternafonnte, atque ex se superio non depositior; in miram videri non
debes, estique probabilis ex orismili obliutioni tribuculum propcitatus, datuned de templegad, lib. 1 esp. 31. a. Austatu in presencatura, datuned de templegad, lib. 1 esp. 32. a. Austatu in presenjumpies, 31. a. Austatus se presenti

Remouetur etiam opposita negligentia in adimplenda obligatione iterum examinandi præfatum Medicum post habitam notitiam, quod effet de Miraculo informatus; Cum enim examen fieret in Ciuitate Cordubenfi summo Hyemis rigore scilicet de mense Decembris, infeque Montiliæ moraretur diffantis per viginti duo milliaria cum intermediatione duorum fluminum, & effet annorum 73., vt in Politione fuper validitate pag. 21. non fine maximo incommodo, ac etiam falutis periculo reuocatus fuillet ad examen poftquam erat ab illo dimiffus, & ad proprios lares redierat; Vnde ludices prudenter existimare potuerunt ipsum non effe reuocandum ob moralem impossibilitatem . que resultat ex magno incommodo, atque periculo, os per Tex. in leg. Nepos procul in fine, ff.de verbor. fignifie., O. leg 2. S.Si quis baredi , ff.de flatu liber. probat Menoch. conf.2. nu.211. 6 conf.25 t. num. 35. Cum enim in omnibus aliis laudabiliter. & cum omni diligentia munus suum expleuerint, examinando tot Testes, ex officio, ve admittit Reuerendissimus Promotor, ità quoque asserendum eft, quod in hoc non defeciffent, fi possibilem experti fussent renocationem huius Medici ad nonum Examen, cumpræfumptio flet pro Indicibus delegatis circa exactum, & absolutum commissionis adimplementum. Text.in 1.2. Cod.de Offic. lud. Ciuil, in illis verbis : Quod non arbitramur, late Menech. de prefumpt. lib.2. pr cfumpt.67. num.2., O 3., O de adipifcend. poffiremed.4. num.822.

Et nihlominis ad tollendum omnem ferupulum Poflulatores Religiofi in partibus certiorat i de hed difficultat e, quodque adluce
viueret dictus Medicus Bernabé, în erate octus generic confirutus, & debitatute de proxima finperventura morte ; illum quanto
cius i udicialter examinari curarunt fern. feru. coram Ordinarioloci, & hujufmodi examen integrum datur infă Sums. addition. 81. ; \$\sigma fiq.ex quo habetur veritas de fubflantis, & relevantia noftre miczaolofa finationis, vt bibdem videre et.

Vite non immadeuti Reuerodiffinosi Promotor nallum ex Telibus eppimere diem, nec ceisam meafem patrati Miracoli Coneffario, & Filia obliuonem illus affirmantius, & Matre alternative deponente de menfe lulii, aut Auguli, Summaria fupraum., 1, 9, 48. Que sominio affertus valde conférabilis ; cum agatur de morbo ferè momentanco vnius, vel ad fummum duocum dietum. Verum talis omifio nullius roboris detegitur ad infringendam probationem quando , yt in præfenti , vis miraculofe fanationis non confiftit in eo quod yna potins, quam alia die configerit vt in puncto Canonizationis Pignassell. con/ult. 187, num. 3, com. 10, & generaliter Faringes, de Teffib, queft, 64.num, 96, yltra quod non deficit aquivalens expreffiq per cirrumftantias, & demonftrationes, ex quibus tempus erui poteft; Nam Confessarius Teftis KLIV, dicit Miraculum contigisse in initio Morbi contagiosi, quo Montilia Ciuitas correpta fuit, in quo conveniunt alii Teftes , Mater , & Filia , que ylterius addunt , principium Morbi , quo ipfa Filia fuit afflicta, eueniffe die Lunz, addente Matre menfem Iulii, vel Augusti, omnesque concordant in anno scilicet 1681. Cumque Morbus fuerit breuissimus, vt observat Reuerendifs. Promotor, difficilius erat pracifam temporis , & indipidualis diei memoriam confervare, fed fat eft, quod per circumftantias, & demonfrationes describatur, quarum precipua eft morbi Contagiofi primordium, quod omnes Teftes ad tempus aftinum menfis Iulii, vel Augusti à Matre relatum concorditer refundunt .

Circa relevantiam ponderat Reuerendiffimus Promotor , quod emifio fanguinis , & linitio partis lefe cum oleo Amigdalino effe potucrint opportuna remedia ad confequendam fanitatem en

Auicenna for Adden, Ad cum nection Senert.

Verum circa emissionem sanguinis respondetur, quod opinio Auicenne eft communiter reprobata, cum ipfe eam desumpferit ex Actio, & Rufo antiquioribus medicis, qui tamen fanguinis emiffionem in præscruatione, non curatione udmiserunt. & ideo Auigenn, erraffe in intellectu Aetii, O. Rufi optime ponderat Petr. Salius lib, de febr, pefijl, cap, 2 t., & plene examinat D. Trullius pro veritate feribent infra S. Sed ifta difficultat Dominut Manfredut S. 2, animaduerrit , & in omnem cafum Auicenna loquitur fimpliciter vbi adeft febris peffilentialis, pon autem. quando finul cum eadem febri concurrunt Bubones in Infirmo, hoc enim cafu yniuerfa Medicorum Schola concordat venæ Sectionem effe prohibitam, & prorsus damnatam tanquam lethalem, ex validifimis rationibus ponderatis à Franc, Pacet. Celefin, lib. 1, Chirurg.de tumor, cap. 7, ibi : Concludendum ergo eft quod vene fettio in pestilente Bubone non tongenit propter virium imberillitatem, que oritur en infectione,que per contagium primum fit in fanguine , deinde fit in corde , O ided necessario vires profiernuntur. Non competit esiam, quia naturam à proprie opere impediremut , que expellere querit critice , quod fibi nexium eft ; = Et in puncto diffinguendo inter cafum, quo adeft fola febris peftilentialis, yt in hoc poffit fecari vena licet cum difficultate . & inter cafum, quo eriam cum eadem febri concurrant Bubones,ve tunc nunguam fecanda veniat tamquam exitiofum , & mortis caufatipum plene firmat Gabriell. Fal'op.de sumor, cap. 1 1.ibi = Ego autem dicorgned nec in principio Bubonis peflifentis,nec in augumento, met in flatu, eft fecanda vena, non nego tamen quod in febre peftifenti pura fine Bubone non fit feganda , liedt etiam in bee fit alique difficultat difiutienda ab Excellentiffmit ifit Practicit , num. men de bae febri loquimur not ; at de Bubone peftilenti , qui femper babet conjunction februn , O in boc dichmus non effe fecandam. venam , nam fecare venam in bot morbo eft interficere Egrum ; ande crede, quod emnes quibus anno Superiori , dum Peffis graffabatur , fuit fecta vena , fint mertui , & id ipfum concludit Ambrof. Pareus de Pell. lib.b. cap. 24. . Hune igitur nature motum fi Medieus imitari debet , profecto nes purgandum , nee fanguinem emittendum purauit , ne motu contrario foris intro reuellendo nature motum , qui fit intus , foras interturbet ; & Sekenk obferuat. lib.6. de Pefte curatio Pefti: obfcru, 1. pag. 770. ibi = Quare emer, gentibus Bubonibus, Carbanculis, alifque eruptionibus peffilentibus quarum caufe fint in folo aeris vitio à purgatione , O plebesomia abstinendum; Non enim dubium est, quin debilitata viroque vacuationis genere , natura , & ex baufis ona cum funguine. Spiritibus aura venenata in vacuum corpus facilius subcas, O recipietur, & receptaque in idem debilius factum, fuam tyrannidem exerceat; & fuper hoc puncto noftri Medici bene fatisfaciunt, ad quos eft habendus recursus .

Quo verò ad vnctionem cum oleo Amigdalino luculenter etiàm. respondent ijdem noftri Medici , nempe Dominus Trullius S. Supra citato , O. Dominus Manfredus S. Opponst , Et fane nulla. per Reuerendissimum Promotorem affertur authoritas, dans illi virtutem diffipandi Bupones in inftanti, & quidem fi camhaberet, vrique contagiofa Lues effet malum leuissimum, dum tanta facilitate posset curari cum oleo Amigdalino, quod proinde maximis præconjis celebraretur ab omnibus Medicis, qui hucusque de Peste scripfere; neque opera pretium fuillet, quod fele occupatient , & adep infudaffent , in fuadenda difficultate. euadendi ab hoc venenoso Morbo, prout secerunt, firmiter afferendo, quod : Bubones pauci curant , Egri interdum prima die, interdum quarta, raro plira viunnt : irrationabiliter etiam afferpiffet Zacent, lib.4. de Med. Princ, byfler : 46. in Paraphra . Qued diri funt , atroces . O femper plurimos , aut certe multos coleriter è medio tollant , & ità Vallef. de Pefte cap. 7. pag. mibi 93. perf. Probatur , O cap, 8. in paincip, pag. 113, 6 114. Card. Cafald, codem traff, cap.256, num.53.0. 54. & cap,265, num.52, Nec opus fuifet præferibere violentiora, ac potentioria remedia attrahentia morbum ad cutem, yt suppuratio prouocetur de quibus Par eut cap. 3 1. Acquapendent, diele cap. 17, ibi : ptjliffmum tung ei materiam veneficam attrabere ad Illam partem epi/paticis validi/fimis O.c. omnium maximum laudo flammutam . qui admodum attrabit, O. Fraceflor. lib.3. de morb. contag. cap.7,, qui loquendo de curando Bubone per hac verba imperativa... docet = Scarifica, & sureubitula alique magna fanguinem infe-Elum extrahe Oc. Vallef, cap, 6, pagin, mibi 287., vbi loquendo de curatione Bubonum ait : persensanda ars eft , num , è mulsis perituris aliqui ardenti ferro ( nullo de gleo facto yerbo ) falusi restisui possins .

SENEKT, verò allegatus per Requendifimum Promotorem, dicit Bubones [per curum naturalem effe poffe fanabiles, fed pon mediante oleo Amigdalino, & multò minus in inflanti, (in quo confifit pondus noftri Miraculi) quippe illa inflantanca, disparijo Bulcunum ad applicationem Imaginis Beati unuquam

poigit effe nifi fapernaturalis, & miraculofa, nam alias iuxtà Daturalem indolem disparitio instantanea Bubonum fuiffet retroceffio exitialis, & lethalis vt aduertit idem Sennert. lib. 4. de febrib. in prognessie. ibi = contra periculum summum adesse mortemque aded imminere fignificatur , fi Tumores iterum delitefcant, atque ad interiora materia recurrat Palmar. de febrib. peftilent. eap.7. ibi = vix centefimum qutfque euadit ex iji quibus Bubones , aut Carbuneuli intre remeantes eisra suppurationem subitò disparent . Vallef. de Pefle cap. 8. pag. 1 17. ibi = Si verd euanuerunt, Hset Eger conualuille videatur , repente seeumbit = O cap.7. de eurat. Bubon. peftifer. pagin. 288. ibi = O. fi fponte Bubo euanefest , quantumuit Eger conualefecre videatur , imbeeillitatem arguit expultricis facultatis, venenique Palindrumen ae repentinam morsem accerfis : Card. Gaftald. de Pefte cap.256. num.65., & 66. ibi : Bubones pefliferi fi resrocedans , virus cor inuadas necesso eft . O perimat .

Maxime autem retroceffio, & disparitio Bubonum fuisset letalis in cafu nostro si è natura prouenisset, ex quo illi eraut maligniores tanquam collocati prope Axillas sub brachijs, de quibus infauftum OMEN protulit Petr. foreft. in febol. ad obferuat. 20. de febr. peftil, lib.6. ibi = Es malignores fi alas occupent. Vallef. dicto cap.6. de eurat. Bub. pag.288. ibi = At fciant vniuerfi exiguam ab bis fperandum falutem , qui Bubonem fubaxillarem profudere; nam sor [yncope collabisur, tum ob cordit en cerebro fympatiam Egri also veterno premi confucuerunt = quod & ante pronunciauerat cap. 8. pag. 1 17.ibi = Qui fub axillis extumefeunt perieulum graue minantur ; O arte in longinquiores partes reuellendi; Idque etiam predixit Riverius in praxlib. 17. cap. 1. pag. 639. verf. Carbuneuli, O Bubones , vbi rationem reddit , quod grauem oftendant cordis passionem; nec non celeberrimus Medicus Marsilius Fieinut traft. de vita. tit. de Epidemior. Antid. cap. 13. pag. mibi 113. vbi promifcue accipiens inflationem , & Bubonem ibi = altera eft inflatio , O vocatur Bubo = iftumque afferens folitum effevenire fub brachijs ait = bae de eaufa peior eft inflatio , quoniam veneni multum ad principalia decurriffe membra oftendit, O quanto cordi propinguior inflatio fuerit , tanto quidem perieulofior .

Sed evidentius reflectendo, quod naturaliter in casio nolitro Bubones unuquam potucental disparere in inflanti i amquamvalde magni, & duri, qua durites referrur per Tellem 44.
Summarie namus., bii = Era come von neue induris [centedit
sasse, che see = & per Matrem Tellem 3.4. mam. 32. ibii = Bi
tumori eravo dut, vono seta calebedam brezielo hault adri, cgrasse = & per instrumam Filiam Tellem 3.4. mam. 52. ibii = Be
ciasfectavan faria grasses [some annex; or mothe dari = De quatia ominatur Falissem ditte aps.6. de curus. Bub. pagin. 387. bii =
stariteti, masse masses era entre terminis positu Cancercum, quadu maturitarum presigniam va terminis positu Candrats (9, num multis prituris aliqui ardenis ferro faluti ressitua
passes.)
Qua comali in puncho Phisses veritatis ostendurt, nece comissionem

fanguinis, nec oleum Amigdalinum potuisse in instanti expellere morbum contagiosum, verum accedit ipsa experientia rerum

magiftra, dum ante applicationem Imaginis fuit fecta vena, & deliniti fuerunt Bubones oleo Amidgdalino , & tamen nihil profuerunt remedia ifta, nec Bubones difparuerunt, vt in Summario num. 20. 21. 23. 25. 34. 52. 53., 6. 61., quando per contrarium admota Imagine Beati, Illico ceffauit febris, ac Bubones disparuerunt incontinenti , Summario num. 4. , 6. 26. , ergo non oleum, nec emissio sanguinis fuerunt causa instantanen falutis, fed fola applicatio Imaginis Beati, Pignattell. confult. 177. num.8. , 0 22. , 6 confultat. 185. num. 33. , 6 confultat. 190. num.7. 9., & 10. tom.10., & comprobatur etiam ex argumento efficacissimo, quia nempe si vellemus attribuere remediis praambulis ad fanationem, vrique affiguabilis non effet aliqua ratio, quare priùs fanatus fuit vnus Bubo, & posteà alter, & non vterque simul . Ergo si fanatio Bubonum secuta est per priùs & posterius, sicut secuta est applicatio Imaginis prius vni, & poflea alteri ex Bubonibus, profecto Imagini Beati, & non remedijs adscribenda venit disparitio Tumorum.

Demum Reucrendiffimus Promotor opponit defectum inftantaneitatis circa Matris fanationem, fed oppositio tollitur ex depositione ipfius infirmæ num.63., vbi dicit = Egli fu fatta on'altra. Sanguigna, per quanto si puol ricordare, e continuando nelle sucpregbiere nell'altro giouno di Venerdi per la mattina fi troud fana, e libera in tutto della febre, e ritornati nelli fuoi fentimenti ex quo probatur instantaneitas : fi enim Mater die louis erat iam defperate falutis, vt afferit filia, Summario Num.61. ibi z Enel giorno seguente di Mercordi vedendo quella Testimonia, che sua Madre fi moriua:vtique fi die fequenti Veneris prorsus effecta. eft fana, non potuit id euenire naturaliter, cum in decurfo voius diei non fiat transitus de morte ad vitam, vt bene considerat pro inftantaneitate Dominus Trullius pro veritate feribens infra S. Animaduertit., cum inftantaneitas debeat iudicari fecundum circumftantias Morbi pracedentis, observando, annaturaliter tam breui vnius diei spatio natura posset expellere. morbum, vt expendit Pignattell. confultat.177.num.29.tom.10. quo verò ad inflantaneitatem aliarum duarum fanationum filia, & Marris respective Reverendissimus Promotor cam non impugnat, ideò miraculum iftud tamquam magni momenti, vtpotè triplex, extimandum eft .

Franciscus Maria Pitonius Aduoc. Thomas Montecatinus Frigdianus Castagnorius, e Colleg. Patron Caus Sac. Palat. Apost.

REVISA.

Andreas Pierius Sub-Promotor, Fidei.

# SVMMARIVM

#### Additionale Responsionis.

SVPER TERTIO MIRACVLO.

Nelle Città di Cordoua à di 12. del mefe di Giogno Amp 1693. aunti il Licentiato Don Franc feo di Zebein, e Codinez Canonico della Sunta Chiefa di Cordoua, Prouifore, e Vicario Ginerale della e, fua Diocofi fu prefentata la figarente petitione.

Num. t.
Inflantia possula.
torum coram Ordinario Loci pro
recipiendo exami,
ne Medici Berna
bè. Prout in Ori
ginali dato Esto
D. Ponenti.

O Frà Diego di Cordona Religioso Professo dell'Ordine del mio Padre S. Francesco, e Guardiano del Conuento extra muros della Città di Montilla nella miglior forma, che de iure posso, comparisco auanti Vossignoria, e dicò, che nell'vitimo Contagio . e Peste , che parì la suderra Cirrà di Montilla , vi si trouò in essa Donna Francesca Vittoria Soriano, la quale parì il detto contagio per hauer hauuta febre pestifera, e due Carbonchi, ò fiano Buboni, & hauendola vifitara il Dortor Don Giosanni Bernabe d'Arrojo Medico habitante nellla detta Città, il quale hanendo conoferuto il pericolo manifesto della vita, nel qualflaua la detta Donna Francesca Vittoria, ordinò li fossero dati li Sagramenti, & essendo ritornato il giorno seguente a visitare la detta Inferma, la trouo fana per efferli partita repentinamente la febbre pestifera, come anche 1i due Carbonchi, o Buboni, che haueua il giorno antecedente, mediante l'Innocazione da... lei fatta al Beato Francesco Solano, e da esso Dottor Don G.o. Bernabe d'Aroio fu hauuto questo successo per Miracolo: E perche nelle Informazioni, che si fecero nella detta Citta, & in quella di Cordona fu omesso l'essame del detto Dottor Don Gio. Bernabe, circa il sudetto caso, secondo la notitia, che ne hò: Per tanto à V.S. domando,e supplico, ordini spedire la sua Commis-

Sequitur Commissio in Personam D. Vicarif Montilia, & fubind?.

Nella Cirrá di Motilla adi 16. Giugno 1692, avanti San Signoria Il Licentato Don Autonio d'Agusio Anguilar Commillario del San' Offizio dell' Inquistione di Cordous, e Vicarso della Chiefà di questa Cirtà, compari il P. Frà Diego di Cordous Guardiano del Conuento di San Francefoc ettra muros d'esta e prefentò la retroscritta Commissione, e domando, sosse calguita.

Effendo flata veduta da Sua Signoria , comando , che fosse presa la depositione del Dottor D. Gio. Bernabe d'Arroio Medico habitante in questa Città, conforme il contenuto della detta Commissione auanti di me presente Notaro Apost. 8cc.

Nella

Suber Tertio Miraculum: 227 Nella Città di Montilla nelli fuderti giorni, mefe, & anno Sua Signoria il detto Signor Vicario per la detta depositione secocomparire auanti di fe il Dottore Don Gio: Bernabe d'Arroio Medico babitante in questa Città , dal quale prese il giuramento nella forma confueta, mediante il quale promife dire la verità,

& essendo stato interrogato sopra il tenore della petitione retroferitta diffe nell'vitimo Contaggio , e Pelte, che vi fù in quelta Città, che ftima foffe nell'anno 1682. vn giorno, che precifa-

mente nou fi ricorda qual fosse, su chiamato esso Deponente. come Medico di questa Città, accioche visitalie vua Donna, che fi chiamaua Donna Francesca Vittoria Soriano, la quale petri postifera sun habbitana nella firada, che chiamano di San Sebaftiano, & ha- bo nendola visitata, & toccatogli il polzo, conobbe, che aucua la febbre peftifera, & ordinò, che si fcoprisse, e vidde, che haneua due Carbonchi, ò Buboni, e conoscendo il pericolo imminente della morte, in cui staua, ordinò, che gli fossero dati li Santi Sagramenti, & il giorno seguente ritornò à visitarla, & hauendoli toccato il polzo, la trouò libera affatto della febbre , & ordinatoli , che fi fcopriffe , vidde che non haucua alcun Carbonchio, è Bubbone, e domandategliene la causa d'una fanità tanto subitanea, li su risposto dalla detta Francesca Soriano, che si era raccomandata di viuo cuore al Beato Francesco recolo. Solano, e che fi trouaua libera dal detto Contaggio da lei patito il giorno antecedente. E esso Deponente hebbe per manifesto

Miracolo del Beato Solano la fanità tanto fubitanea della detta Donna Francesca Vittoria Soriano, e questo, che lui hà deposto, e la verità mediante il giuramento, che da lui è stato fatto, & effere di età d'80. anni, e fi fottoscriffe assieme con Sua Signoria il d. Sig. Vicario . Il Licenziato Antonio d'Aguaio Aguilar.

Il Dottor Don Gio: Barnaba Arroio .

Gio: Marquez del Barranco Not. Apostolico .

Io Gio: Marquez del Barranco Notar. Apostolico publico per autorità Apostolica, & ordinaria, habitante in questa Città di Montilla, in fede di ciò lo segnai, e sottofcristi .

Sequitur legalitas .

Sequitur recognitio characterum, & fubscriptionum omnium prædictorum in forma cum atteftatione Cancellarii Sac. Rit. Congregationis, vt fequitur.

Iacobus Saffus .

Nom.z.

Num. 33 bur Ægra labora-

Num. 4.

Num.s.

Num.6. Teftir com tribuit Mi-

reclassives Suba files

ANI-

## ANIMADVERSIONES

#### Additionales Reuerendissimi Fidei Promotoris.

#### BEATISSIMÆ PATER.

VM ego in Animaduerfonibus carariis in Postitone Anni 1633, ad quartum affertum Miraculum, quod nusc est ia ordine Tertium, Instantanes, feilicet stantionis Francice Victoria à Febri maligia, se Bubonibus &c. in \$5, Probationis defentage \$45, 100, in persecuti Postitone \$pg\_2;17, popoluerim deficientum examinis Medici Bersabe, qui Instrumam practicam curacurst, &b. abiji P effibus in contestem fuerar adudenta quia didum Medicus examinatus super alija affertis Miraculis, nithi super box deposituri) & Postulatores huis colocide statiacere conati fuerim in responsionibus tunc datis, adhuc cognosfentes illas non effic difficientes examinarie curarum de Anno 163, prejeditum Medicum Bernabè authoritate cordinaria; ciusque depositio modo per exensifum datur in Jumn. Additin Sum.

Veram baufanodi Depotitio et incuitabiliter nulla, nedum quiafat fuit utdorirate Critiania; pott appotisionem manus Scidi fat fuit utdorirate Critiania; pott appotisionem manus Scidi policie; fed infuper quis fuit fludiose procurata pott quam voa de prafato defendu ad infringendam probationem coaduuandam, oblata Decreum celitum die 19. Nouembris 1658, 3 felt record. Alexandro VII. per quod vettre fuerant coadiusationes exisim per littera Remilioriales Sac Congregationis; v

in copia , que datur in Calce .

in vijim colitrometrere non audeo, quod faltem hac depositio, ceitam milliter recepta conferre positi a delidendam fispicionem à ne confideratam in Animaduertionibus, nempe quod dam ift. Medicius examinatus in Processiu fispera sajis Mirzucius, nititi de hoc depositerit mattum dubitari positer de fide Testium, qui diazerusi, sum adstitific curationi hiusus maltere is fed indé non potent deduci, quod ciusmodi depositio ex supradico duplici capite ominio hulla, di sa para roborare probationem refultament ex Testibus examinatis Audoritate Apoliolica: Et ad diumnum prabere postes disquod adminiculam, quatchiu non obditer prefarum Decetchium impedious conditionathem probationem y con debiera porest.

Qua dica ling fub Cenfura, faluodic.

#### P. Bottinius Archiepiscopus Myren. Fidei Promotor.

VM hactenus in Causis Beatificationum, & Canonizationum femel articulata nous probationibus coadiquari poffe Sac, Rituum Congregatio indulgere quandocumque confueuerit , verum in re tam graui indulgentiæ quælibet effugiendæ vidcantur, veque in humanis eft , finceram veritaiem indagandi , ac prælibandi facultas, Sacramet Congregatio, vt eam facilius, ac pro viribus aflequatur, Sanctiffimus Dominus Noffer vetuit pofthac quibufuis fub prætextu, vel vrgenti, ac rationabili caufa Remissoriales quascumque, vel Compulsoriales litteras ad coadiunandas probationes decerni, & relazari, vel fumendi in Vrbefimiles probationes Emmentissimo Domino Card, pro tempore Vicario facultatem attribui : Itaut fi primò articulata concludenter tunc non probari contingerit, iam nulla fit spes, & omnis fit præclufus aditus, camet nouis probationibus coadiuuandi . Huiusmodi autem Decretum inter nouissima Decretareferri , & inconcusse seruari mandauit die 29. Nouembris 1658.

## RESPONSIO

Facti, & Iuris.

## AD ANIMADVERSIONES

ADDITIONALES

#### Reuerendiss. Promotoris.

Diebar Renerendifimus Promotor in prateritis Animaduerifionibus fuper hoc tertio Miraculo, quod multum dubtari posset de Fide nosstrorum entium Tellium, ex quo Medicus Bernabe, Jicet in partibus examinatus super alijs Miraculis, nihil tamen super hoc deposterit.

Not autem in responsionabus dairs, inter alia daximus; quod idem Medicus Bernab se ini unidatine examinatus in partibus a Reliegiosi de hac difficultate certioratus; contra quod examen Reuernstalismus Promotors sefer-kaismostererifonis (additionales, ed. ecodo; quod supradichum examen surri tunilum, tamquum factum autoritate ordinaris; aposque apospionismo manus Sedia Apostolice, a et amquam sudioise procuratum post paretachum animum Reuernadis. Promotoror susper hac disficultate:

Ver üm quidquid fit, an relatum examen diei polit nullum; hoc vunn in übikizum efi,quod illud noo fiui adekelma ad füpplendam probationem imperfectum, in quiba terminis procedioichum Reucendifiimi Promotoris, fed fuit fümplicitiet procuratum ad eidendam fufpicionem ab eo condideraxam contra probati onem perfectam predictorum trium Teftium, quo calla efficiet quanto conichura, è quasmis depolito etami informis;

2 & nulla

230 Refpad deincadaurs, Iddiil Reservatifi, Present. & sulla ad toilendam prædiciam fusficiencem, vr in has part i ingened fatteur Reuerceddiinum Promotor in Animadocrifonibus additionalibus 5. finali ibi = Cetterm contrevertere sus-addes, goad julim bet et deplin; titem sulliter respect outfirer politi et dittendem fufficience in me conflictentes in chimadurpinium memp, yand dam jili. Medicus caminusta in precelligium control yand dam jili. Medicus caminusta in precelligium timente, lilium gai distrenti, multium daitiert politic & Elie Tilum gai distrenti, um adlitific teariant baiust

Multirii. Hecoque câmin hoc tertio Miraculo habeamus probationem perfecham ex depositione trium Teslium son habemus necessitaturam examinis Medici Bernabe, i situt cius examene folom adductura ad remouendam exceptionem, se sipsicionem cissem Testibus datam, ad quem effechum estamea nullum suffici, vitus

uerendissimus Promotor admittit .

Immò non folim examen pradicium confert ad tollendam fujicionem per Reuerandifimum Promotorem confideratum , sel
immò addit fidem Teflibus ettami ne aparte, in qua de auditu ferefirunt ad eumdem Medicium Bernabe, vi Brama. 2 11,0° 50,
cum coim ifie codem modo deponat , ac referunt de auditu ab
jifo retali Tefles, viques ifi probare dicustur e train midciumMedici fuper Morbo, cium duo Teffes de auditu ab jifo Medico
probent, ficur jifo Medicus de viu invañ Zrat, sea p. Leit re
Gabrillo sedun trail e meluf 3, nums, siba. p Fignatell. in fiecie
ceralista e de ma zito. e meluf 3, nums, siba. p Fignatell. in fiecie
ceralista e de ma zito. e meluf 3, nums, siba. p Fignatell. in fiecie

Itaut dicti tres Teftes habeant vim quatuor habito respectu ad iudicium Medici, super quo de auditu ab eo deponunt, quandò ipse Medicus, licet nulliter examinatus, optime concordat, quia tali casu non dicitur suppleri probatio imperfecta, sed perfecta probatio trium Testium fidem mereri, etiam in ea parte, in qua Teftes deponunt de auditu accedente præfertim decrepita. eiusdem Medici ætate proxima periculo mortis, quo casu etiam pro subffinenda eius depositione, alias nulla intrare deberet legaliffimum motinum zquitatis, cuius hzc Sancta Sedes Apoftolica eft maxima cultrix Sanebez refponf. moral.lib.4.cap.2.dub.9. num.2., Rota coram Bieh. deeif. 31. num. 12., O in terminit affinibus caram Pamphilio decif. 8. num. c., & cum hac aquitate procedi debere in causis Canonizationum, dixit Rota in Relationibus Santli Hiacynthi, sit. de probat. verf. Sed leuem . O Santli Andrea Corfini par.3. de mod. prob. S.3. verfic. Satis etiam apad Lezzan. confult. 1. num. 334. quas refert, & fequitur in Relatione Santii lofaphat par. 1. 5. Quam illationem . Periculum enim. mortis decrepiti Teftis, ne pereat probatio, operatur, vt examen etiam informe fit attendendum cap. Qued non eft licitum de reg. lur. cap. Quanto de confuetud. Gratian.difcept.626.num.15. lex enim fubijcitur neceffitati,non e contra cap. Liett de fer Barbof. Axiom.197. num.1.

#### TERTIUM MIRACULUM.

Sanatio à Febre maligna, & Bubonibus instantanea, Francisca Victoria Filia, eius Matris, & Fratris eiusdem .

DRoposita tria Miracula versantur substantialiter circa eiusdem Consult. D. Manfeel morbi fanationem , & quidem inftantaneam , fed cum diuer- fuper III. Mirrentofis aliquibus circumftantijs. Que fingula ideò difiunctim confi-

derabimus . Primus enim cafus , primumque Miraculum eft Francisca Victoria Soriano Virginis quam pestilente sebre correptam suisse clarissimè demonstant, tum conditio Epidemiz, que communiter Montiliæ tunc temporis vagabatur : tum febris, qua affligebatur Petiens, mos, & natura; tum ea, que febrem concomitabantur . Primò , Epidemie conditio ; nam quando vagantur morbi pestilentiales, probabile est omnes, & quicumque corripiuntur morbis, & præsertim sebribus, eiusdem generis morbis affligi, cum Peftis ve plurimum à caufa communi proficifcatur . Secundò, natura, & mos eiufde m febris, que maximam acutiem, & perniciem præfeferebat, adeò vt à Medico fuerit in prima visitatione, & talis conditionis judicata febris, & desperata falus Patientis, ac Sacramentis Ecclesia muniri insterit, vt deponit Te-Ris gt. num.21. , O. bauendoli toccato il polfo , diffe , che era febre pestilente , e che perciò subito all'instante gli dassero li Santi Segramenti , perebe fi moriua . Tertio , ca , que comitabantur, nempe Bubones , & deliria , & vomitus , morbi peffilentialis perniciem infinuant, vt omnes Scriptores concordant, & ex corum placitis , & observationibus collegit Zacch. queft. Medicolegal. lib.4. tit.3. queft.3. num.8. Id omnes Peffer commune babent, ot cacorrepti illied facici colorem in pallidum, aut liuidum immutent, Spontanea , granique la fisudine detineantur , timore , ac terrore corripiantur , d. plerumque fyncope moleflentur , & paulo inferius post expositam de his aliquam theoricam, sequitur : Carbunenlis , antracibus , Bubonibus in inguinibus , aus fub alis , aut parotidibus , tumoribus feilicet in aurium radicibus , Peftis prafentiam atteflantur , & alijs pluribus recensitis infra sequitur : Vomitus etiam comparere folent , putridorum bumorum , grauiterque , olentium , O in fumma , aut omnia , aut plura figna, & potiora corum apparere folent , que fummam , & conclamatam bumerum corruptionem atteftantur .

Erat ergo noftra Patiens conflictata febre pestilentiali, nam patiebatur deliquia , & fensuum turbationem , ex Tefte 51. num.20. ex Tefte ga. num.49. Patiebatur Bubones duos , vnum fub vnaquaque axilla, & infignis molis, & duritiei, ex Tefte 51. #.2 1. ex Tefte 52. num. 51. Sed etiam vomitu conflictabatur , ex Tefte 51. num.20. , & ex Tefte 52. num.49. Cum bæc fint veræ, & existentis Pestis indicia, & quidem potiora .

Verum cum hec affectio vel illico , vel quam citiffime interimat , vt tradit Zaccut. Lufit. lib.4.de med.Princ.Hifl.46.in Paraphra . Quare

Quar's wert possibilitates moris , diri fant, arrects, ch fonore plartemes, au terre moist tecleria he modes islant. Naturalite'in fee canda morbi die fanari non poterat; coque minus, qui tunc tempori morbus erat adulu en supmento, quod ex ipis depositione. Inquet, adhue creculie tempore innocationis; pama Tefis; 3.n. mm.; 3.i. inqui; e, ale detri ghete tentinguand (mipro pis aumanados), cui cateri concordant ad literam. Et Eubones parite' erant in augumento, com fummam presfererent qui-tiem: cipletedum faria graffs, tone; van unee; e melte derri, e graffs codem Telle mans; 1. Li tumori erane due, van fatte dispetate paratite due de la comitate del comitate del la comitate del comitate de la comitate de la comitate del comitate de la comitate de la comitate del comitate del comitate del comitate de la comitate de la comitate de la comitate del comitate de la comitate del c

In hoc itaque gradu morbi, flatim, & inflantanez Sanitati reflitui, accidentibus omnibus disparentibus, absque vllo præcedentis morbi, fymptomatumque veffigio, cum recuperatione virium, adeout sequenti die potuerit è cubile surgere , & Matri successiue ægrotanti adfiftere . & inferuire . cum naturaliter fieri nequeat, Miraculo viderur adscribendum : Nec etenim flert poteft ab extremo transitus ad extremum , sed vigentis morbi finis poteft succedere mediante declinatione ipsius, qua per mitigationem accidentium innotescit; Vndè quandocumque vigent fimptomata, femper morbus, veleft in augmento, velad fummum in suo flatu; & quemadmodum nullus æger poteff inmorbi declinatione mori, vtpotèque natura prædominium fupra morbum oftendit, sic è conuerso, nullus morbus poteff inaugumento, neque in flatu exiftens terminari, cum vel maiorem energiam morbi fupra naturam valentis oftendat, vel faltem æqualem, qua non expugnata, neque fanitas poreft fue-

Breuem vique sinem Bobonbus tribuunt Austores, sed ad mortem set hiter, Erbicius ab Aquapendente in Penashasus list,
1621-7. Seripsi: Babanes positientes pauci caranteris sezi estam
interdam prima die moritume, interdam guaras, però divist
siumus sed illi qui s'uperstitutes esuadun quomodo traclature 2
respondet bildem idem, autrastendam esse humorum prouentum
illius corporis (quoram intus redundanis Babanes sunt modicia) ad partem affectam cunstituis, or attrastenessus, neutus
coercius, & revolutus seutats in visicera nobiliors a granisique
coercius, & revolutus seutats in visicera nobiliors a granisique
coercius, & revolutus seutats visissificam seus seutats
seutats in visicera seutats visissificam seu seutats
seutats seutats
seutats seutats seutats
seutats seutats seutats
seutats seutats
seutats seutats
seutats
seutats seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats
seutats

Quinimo Hieronymus Fracaforius ilb., de morbis Coniagiofis cop. ...
jubet follicitam Bubonis Carificationem, eriam antequan ten tetur maturatio. Si cerà Bubo polifist parti , sfe immaturus. ferrifica tamen, El cucurbitula aliqua magna fanguinem infiliam surrabe. Non negatur posse aliquando naturaliter disparere tumores omnes, & consequenter etiam Bubones, & hoc succedere altero ex duobus modis, nempè vel per discussionem, vel per retrocestionem; Sed discussio, præsertim tumoris duri . non nifi diuturnitate temporis fieri poteft, digetta nempe, & emollita inclusa materia, vel à natura, beneficio caloris natiui tractu temporis agente in eam, vel ab arte, medicamentis emollientibus per plures dies applicatis, cum discusfie fiat diffipatis partibus inclusi humoris per poros , que partes nec diffipari poffunt, fi non fuerint attenuate, & volatiles reddirar, cuius attenuationis soboles eft tumoris mollitudo: Quandocumque etenim sub forma dura restitat tumor, compactos, & inter se tenacissime connexos humores contentos demonfirat ( nam durities ex denfirate , mollitudo ex rarefactione. subsequitur.) Cum itaque isti tumores quando disparuerunt, effent adhuc duriffimi , per discussionem terminari non potue-

Per e rocessionem fortaffe dici posset, quod disparagrint : Sed grauiora reddita fuiffent accidentia, & creuisset morbus : Nam finatura adeò gravia symptomata patitur in solo motu materia venenatz, quam in Bubones expelliteriam quando ab ipfa expulsa ad partes extremas liberat nobiliora viscera: que damna , que pericula, que horrida (ymptomata non inducet venenata... materia iterum inuadens, & feriens arcem cordis, & vitæ fedem. ac ab extra ad intra rediens? lifdem præcisè verbis vtitur Hunpocrates lib. t.de morbis, O. 5. Apb. 25. ad euentum pellimum retrocedentis Erifipelatis pronunciandum, inquiens . Erifipelas ab extra adintra ferri malum, quam fententiam Galenus etiam ex Hyopocr, mente ampliandam effe pronunciat , in huius aphorifmi commento, ad omnes alias affectiones humorales . Non Erifipelas folum (inquit Galenus) fed & alium quemeumque affe-Elum ex principibus, O. profundis partibut ad cutem traduci. O. bonum fignum , O. bonam caufam effe existimandum eft , contra. però ad insernas, O profundas corporis partes remigrare. malum.

Noftre autem Patienti post Bubonum dissipationem, non modò fymptomata non increuere, fed alleuiata funt, mitigata, & expugnata, adeout integrè fana Patiens illicò, & successiuè per-

Neutro itaque ex naturalibus modis difoarnere Bubones, ergò tantum miraculose : cum neque vHa fuccellerit euacuatio , que & febris materialem causam, & Bubonum retrocessam, potuerit. eam eliminando, fecundum naturz regulas, vtrosque morbos

terminare.

Eadem theories, rationumque validitas applicatur, & Matris, & Fratris Sanationibus, Licet etenim Matri tumor nullus pestilens apparuerit nihilominus febris pestilens omninò erat, vt ex deliquio infigni, cum quo febris inuafit, & concomitante delirio,facile dignoscitur, & validatur ab affertione Periti, nam Medicus id expresse declaranit. Ouz pefulens febris terminari non poterat boc breui tempore ad falutem, cum effet adhuc in principio, - Se caufa materialis adhuc ferox, rebellis, & indomita, vepate cui oppugnande nullum fuerat oppositum medicamentum eius perniciem reprimens, & extinguens.

- Quod vero fpe fat ad Petrum Hieronymum Fratrem, res eft euideptior; Nam, & Bubo aderat in inguine, & de quo cum fit incontrouertibilis inftantaneitas fanationis, adeò vt fequenti die ad fua ruralia munia obeunda redire capax extiterit. Miraculo adicribendum esse dubitari non potest, cum non modò sanatio extiterit supernaturalis, verum etiam virium instauratio insignis, quarum summa prostratio, & deiectio à pestilentibus morbis inducitur, et superiùs innuimus ex Zacchia, & que nonnisi temporis, dierumque plurium internallo, potest paturaliter reflaurari .
- Opponit tamen Reuerendissimus Fidei Promotorsquod Sanationes prædictæ potueriat effe naturales pluribus de caufis. Primò . quia vtrique Filio inunxit Buoones oleo amigdalarum dulcium. Quod factum licet non negetur, controvertitur tamen adzqua. tum fuiffe remedium : nec etiam oleum amiedalarum dulcium vltra potest operari, quam simplicem emollitione in inducere, post plures, & plures dies illius vius, & repetitas applicationes, non autem vnica fui applicazione, que non modò non poteft ad tumores duriffimos ( vt ifti erant ) emolliendos penetrare , fed neque transit cuticulam ; sed etiam si supponeretur tanta efficaciz, id non successit, nam tempore Innocationis Beati, & Sanationis, adhuc erant tumores duriffimi, vt fuperius observauimus. Viteriùs in Bubonibus pestilentibus non requiritur sola tumoris emollitio, fed exigitur medicamentum, quod pestilentis Bubonis venenatam qualitatem extinguat, & ideò superponitur illis Theriaca, & alia fimilia , quam tamen virtutem oleum amigdalarum dulcium non possidet .
- Secundo: Animaduertit detractum fuiffe fanguinem Filiz femel , Matri bis, aut tres , & hoc effe præciouum remedium peftis deducit ex authoritate Auicenna,& praxi Venetijs adhibitæ in hisce casibus feliciter Hieronymi Bonipetri Nouariensis . Qua tamen conclusio ( cui tanguam basi innititur oppositio ) non est adeò plana, vt supponitur: Nam positiue, & expresse prohibetur in Peste sanguinis missio à celebrioris nominis Auctoribus, innixis Hyppocratis Medicorum Coriphei auctoritatique in descriptione, & curatione constitutionis pestilentiis nunquam de fanguinis missione mentionem fecit : Vnde Fracastorius vbi fupra citatus fic pronunciat , vernm quocumque modo accidat (Peftis) fectio vene parum prodeffe poteft, quia feminaria non poffunt educi, multum autem obeffe, quod, O contagium introrfum trabatur, O fanguinis non mediocriter agitetur. Celeberrimus Hieronymus Cardanus lib. 2. contradiet. Med traff. 4. contradiet. 4. pag. mibi 717. oftendens peftilentem morbum eadem paritate ftare cum. affumpto veneno, in quo cafu vitanda est sanguinis missio, subiungit ferme pari ratione in vestilente morbo vene fectio vitanda est; Ijfque fubfcribunt Parzus lib. 21. de pefle cap. 24. Pernelius lib. 2. de abditis rerum caufis cap. 2. Io: Heurnius lib.de pefte cap.g. Mindererus lib.de pefte cap. 24. Andreas Ciocehus in comm. queft. de febre maligna, & morbis epidemicis oup. 3. Andreas Treuifius lib. de Caufis , fignis , & curas. febr. peftilensis , & alij plene infiniti,

auorum eruditam cateruam concludit doctiffimus Petrus Salius Diverfus lib. de febre pelitienti cap. 21. pag, mibi-146. fic levidififimer Borum antom fententia, qui in peflitenti febre vena fectionem admiferunt , O laudarunt , vercor ne in perniciem bumani generit inmeta facrit .

Quinimo infe Auicennas exaduerfo adductus, limitat fuam propoo firionem in eo tantum cafu conuentre, quando fanguis redundat . alias etenim conuenire purgationem , his verbis: Si que sem materia vincent fugrit languinea fiat phlobotomia, & fi fugrint Bummert alij enacuentur; fed in noftro cafe con fuife Sanguinis prædominium, præfertim in Victoria filia, ex eo liquet,quis eius color erat oliuafter . & non rubicundusi, & floribus , vt in tem-\*peramentis fanguineis apparet; Interrogata etenim Mater eius num. 42., cuius atatis, & temperamentis effet Filia, respondit : di earne , e corpo mediocre , di colore oligastro , & pariter cadem Inftantia requisitus Confessarius num. 14. respondit : brunetta, e di earne mediocre; Vade fi qualis intus in corpore latet bumor , talit in cute color efflorescit, vt Hyppocrates demonstrauit pluries in lib. de bumoribus; cum hæc Virgo colore non sanguineo perfusa ellet, nec senguine redundasse concludendum est, & consequenter in eius curatione fanguinis missionem locum non habuisse, sed potius evacuationem per medicamenta purgantia. Esto tamen de jure fuiffe proficuam fanguinis miffionem, quod negatura de facto tamen non profuit anam adhue post insam celebratam a morbus increbuit, & fauior est factus respectu Filia, ve expresse Mater deponit nam, 2 c. = gli cauò fangue dal piede defiro, e deteo male , e la febre continuaua ad auanzerfi , & ipfi tumores adhuc duri perfiftebant, circa quos notabiliffima circumftantia fuffragatur Miraculo; Et eft, quod licet veriusque Bubonis sanationi causa naturali (vt supponitur exaduerso) vtrique communis præcesierit , atque verique parem effectum , & contemporaneum conferre debuiffet : nihilominus non ambo codem tempore fanati funt, fed vnus post alium, secundum quod priùs vni fuit applicata Imago Beati , & hic prius disparuit , altero superflite , donec & ifti applicita Imagine , & hic disparuerit ; clariffimum , & cuidens indicium, quod non à contemporanco naturali remedio adhibito, fed ab applicatione Imaginis Beati diverso tempore exequuta, diverso quoque tempore fuerint supernaturaliter Bubones diffipati .

Nèc videtur obffare id, quod opponitur tertio loco, nempe Bubones etiam peftilentes naturalitér effe curabiles ; ld etenim conceditur vitro ; fi tamen modus , & media , & tempus naturali fanationi necessaria intercesserint; secus autem vbi vel nullum ex prædictis interceffit, vt in noftro cafu fucceffiffe, faitem admqua-

te , fatis arbitror, oftenfum eft .

4.4

Quod autem inftantaneitas fanationis hic abfuerit, vt quarte loco animaduertitur (licet in Matris fanatione aliqua ex parte defideraretur ) in fanatione Victoria filia , & Petri Hieronymi filij , nulla maior dari poteft, nam quoad illam Victoriæ deponit Te-Ris 52. wom. 55. quod applicata Imagine vni tumori, all'iffante cambbe che fi era confumate disumore, & camdem successime Ima--pritery: Nn

236 Consultatio Domini Tralli ginem applicando alteri tumori , parimente ell'istonte fuant dette

Quoda ilreram Filij, deponit Tells 31. 1000.41, applicate imagine Beati tumori Patientis d'illipint i confine diest Bobose: Et Teftis 32. 1000.62, diffusi verbis magnificat hanc expentiam infantanciatem, dicent: Exquila fantis fi, esci repensian, cheaffonde ciò fuereffe nella notte, la mattina fi ne ritornò in Compagna el fine lasera Co.

Paulus Manfredus Golleg., & in Romana Sapientia Med. Theor. Prof.

#### De Terrio afferto Miraeulo.

#### Instantaneæ Sanationis trium Ægrotantium pessisero Contagio laborantium.

Conjultatio Demini Trulij . A Siertum hoc triplex Miraculum in tribus Personis patratum, a tret patres similiter erit diudendum, a meme in instananama stantome Francise Victoria verhemensisma stentionen Francise Victoria verhemensisma stentia ma vominibus, & delirija, & Bubonjbus sib vrraque Aulla laborantia. Secundo in instananeam sinantionem Anna Marie Martis, verhemensissima pariter febri, & ingenti delirio correpta per Contagium à slamet silia receptum. Terrio per lanationem confimiliem instantaneam sibsequitam in altero filio Petro Hieronymo muncupato, cui sibris maxima cum vomine; & Bubone iline requesti per silia silia

Dubus estim innixa eff fundaments difquifitio ifitus triplicati Miraculi; Vnum nimiràm fupra veram effentiam Petis contagiofa Alterum verò fupra repentinam disparizionem, & retroccilionem Bubonum cum inflantanca fanatione, quod naturalite

numquam fieri poteft fine morte Ægrotantis .

Quod tale: Ægri laborauerint contagiofa Petle, colligi debet ab influsu petifitor unc tempori: Vrbem Monitis acriter inuadeate in tempore ætino: cum Petiti definiatur a Hieron. Mercur. rest. de Pollituita esp. Aufraiu ammanis emplore, final sism diarefram Rejorum infolant, ichelit, & maxime ennagiolar. In qua quidem definitione ponitur illa particula leisbili, ve dilinguatur Petlit ab illis morbis communibus, qui fimplicter Epidemici fant auncupati, quorum multi fanature, & non imm fedalus y vide Petlis. Ponitur potekti illa particula polirec-

237

ma maxime contagiofur, vt diftinguatur vera Peftis à febre peftilente . & maligna , quæ fit fine Pefte , & Contagio , que valde communis eft, & licet fit aliquando ad Confanguineos, & Adftentes contagiola, attamén non habet illud conflitutioum effe maxime contagiosam, ficuti eft vera Peftis contagiosa . Morbus . quo laborare caperunt hi duo Ægrotantes , erat vera. Peftis contagiofa. Erat vera Peftis, quia ftipatus erat accidenribus proprijs veræ Peftis, quæ fuerunt febris cum delirio, vomitibus, & Bubonibus, qui verum Pefti prabent caracterifmum . Fuit contagiofa , quia inter iftos Ægrotantes per contagium propagatus fuit morbus. Fundatur iffius morbi effentia in duabus causis, nempe in humore prauo, & in venefica qualitate, que in ipfis humoribus subiestatur. Vnde eft, quod per eorumdem accentionem putredinalem oriatur febris, & prout yna, aut plures facultates ab illo venefico humore afficiuntur, punc Capitis, nunc Cordis, nunc Hepatis lefi appareant indicia, mediantibus Synthomatibus, que superueniunt, que modò facultatem naturalem, modò vitalem, & modò animalem corripiunt. Peftis ergo , que iplos Ægrotantes inualit; cito omnes tres Principales facultates naturalem , vitalem , & animalem occupanit. Nam facultas naturalis læfa apparuit ex vomitibus superuenientibus quia , vt inquit citatus Mercurialis cit.lib. cap. 18. : Si bumores propellantur ad ventriculum , cum fint venenati , de inimici Natura , naufeat faciunt , inappetentiat, & somitur . Vitalis quoque læfa apparnit per febrim ardentem. & per Bubones fub Axillis emiffos; Animalis tandem læfa apparuit per deliria , que habuir; Nam ex eodem Mercuriali : Si papores illi alioquin acres, & feruidi membranas Cerebri percellant, delores capitis inducunt, & cum temperaturarum Cerebri conturbant : vigilias inducunt , interdum dementationes , deliria obliwiones O.c. Quorum fynthomatum maior pars fuperuenit inhifce duobus Afgrotantibus, quorum vaus habuit Bubones fub Axillis; Alter verò in inguine, sed vnà cum febri, & vomitu in ambobus. Ex quibus desumiter, quod latebat in corporibus istorum putredo infignis in humoribus, & venenata, ve explicat Ambrofius Parens lib. de Pofte cap. 1., hifce verbis . Perniciofus est ifte merbus, non tam qualitate elementari, quam venenata quadam malignitate, cuius vires communis putredinis condisionom fuperant. Tali, & profunda non minus, quam venenata malignitate laborarunt bi Agroti , & precipue Puella; que habnit Bubones fub Axillis; etenim in ifta Cor veneno peftifero infectum fuit , ad quod ex inftinctu proprio vergit hoc venenum Peftis , vt idem Pareus citato eap. exponit Politierum vonenum vti tali prafertim fpiritai , cuius officina , & fons oft Cor , bellum inducit , adeout fi vitalis fpiritus robuflior fit , venenum illud longe à Corde enigat , fin debilier villus , & iam impressione bestill infettus , in-Cordis arcem recedit, & pari contagione Cor, sosumque adeò Cor-pus in ipfum arteriarum dutlibus fparfus inficiens, bine febres pofilentes, alias fimplices , & folitarie, alias alierum effectum turba cincta, ot Bubenum, Carbanculorum, poftularum, O. Enauthematum Ore. Ex hac Doctrina deducitur etiam fundamentum prò substinendo miraculo etiam fanationis ipsius Matris, cui compe-

tere

tere, poffunt illa fupradicta verba : bine febres pestilentes, alibe fimpliers, & folitaria, cuius generis elle apparuit morbus ipfius formine , que laboranit febri vehementiffima cum ingenti delirio, fine tamen Bubonibus, vt apparuerunt in filis ; attamen febris illa , que per Contagium filie communicata fuit Matri , affertiue credendum eft fuille febrim peftilentialem, licet non eruperint Bubones, cum non fit perpetum veritatis, ve femper in omni casu Pestis crumpant Bubones, & plures laborent Peste, licet non habeant Bubones , ve notat Sennereus lib. 4, de Peffe cap. 4. de fignis Peflis : Scribeus hisce verbis : Illud etiam bes loco monendum , quod , licet villa Pofiis detur , in qua Bubenet , Carbunculi , O Exantbemata non appareant , tamen in emuibus indiniduit ea confpiciantur , non eft neceffarium , neque fi nulle macule , nullus Bubo , vel Corbanenien in Alegro alique apparent , mon eum vulgo concludendum, eum Pefte non laborare, fape entm accidit, vi antequam illa erumpant, veneni vebementia Alger moriatur . Sape etiam virtut ità debilitata , & oppreffe eft, ot veueni ad exteriores Corporis partes nullom expulsionem inflitueres poffit . Ex qua Sennerti Doctring desumiter , quod cum non fit femper necessaria eruptio Bubonum ad afferendam explicitè Peftem , cum Pestis possi t aliquem inuadere , etiam bi Tumores non appareant : Ideirco hee formina à fua filia per Contagium fusceperit Pestem manifestatum citrà Bubones in illa vehementiffima febri cum maximo delirio, & dementarione , à quibus pofteà in inftanti per inuocationem Beati Solani , & ipfius Imaginis applicationem flatim convaluit; nam in ifto cafe fic argumentari liceret. Huius Mulieris morbos per Contagium filiz, Pefte laborantis, fuit pestilens febris, in qua Bubones non apparuerunt, vti apparuerunt in duobus filip , vel quia ( vt fupra disit Sennertus ) ob morbi vehementiam moriatur Æger, antequam erumpant, & hoc dici non poteff , quia hec feemina fuie præferuata à morte, & non interijt : vel quia virtus erat ità debilitata , & oppreffa , ve veneni ad exteriores Corporis partes nullam expulsionem inflituere pollet: Et hoc magis magisque illuftrat Miraculum; nam propter veneni detentionem in partibus internis debuiffet neceffariò interire , nifi ex gratia Beati Solani fuiffet præferuata . Itaque nemini dubium effe debet , quod ista Mulier in tali agritudine contagiosa contracta susceperit infignem gratiam, per quam mortua non eft, que de natura, & fatu agritudinis debebat interire , & fi à tanto morbo naturaliser fanari poterat , debebat hoc facere Natura per aliquam Crifim , que contractum venenum expellere potuiffet: Et fic tota ratio iftius Miraculi confiftit in hifce duabus rationibus . In prima videlicet , quod fuerit fanara quando Mulier peftifero veneno infecta, fummopere à morbo conflabatur, citra quod venenum fuerit vilo modo, nequè a Natura, nequè ab Arte edu-Aum. In fecunda, quod fuerit fanata ab ifto morbo in inftanti per applicationem Imaginis B. Solani.

Quod fi queramus pofica i adicium Senationis duorum filiorum, videlicet Francifee Victorie annorum fexdecim, & Petri annorum duodecim, ambo cum Bubonibus detenti, ills in ambusus Axillis, hie verò in ingùine dentero, à quibus per folam Imagi-

219 nis applicationem, & gratiz intercessionem sanati fuerunt in infanti, omnibus disparentibus Bubonibus ; Dico, quod est Miraculum euidentiffimum, quod nullum pati poteft difficultatem. & probatur triplici capite . Primo per euanescentiam , seù disparitionem Bubonum . Secundo per inftantaneam sanationem. Tertiò per fanationem factam fine congruo artis remedio, imò eum incongruo remedio fequutam .

Circà primum, euidentiffima, & irrefragabilis est conclusio apud Medicos, quod Bubones omnes, qui retrocedunt, funt difficilis judicationis, & mali euentus, etiamfi non fuerint magni . & venenati, multò magis dicendum est de Bubonibus pestilentiafibus, quorum retroceffio ineuitabilem infert interitum, docuit hanc conclusionis veritatem in primis inter celebres Medicine & de febri peftilentiali fcriptores Petrus Salius sraet, de febris pe-Rilentia cat. 28., vbi fic fcribit . Vnde. co Parotides, co Bubones . & phygetia, & ceteri baiusmodi Tumores sape in febri apparens peflilenti , bique omnes tamores maligni funt , & rard ad bonum. terminantur, imò fapè retrocedunt, qued in caufa velocis mertit effe foles . Poftquam præfagium fecit Author de retrocessione istorum Tumorum, subiungit etiam rationem mali euentus tali doctrina. Cum enim caufentur à materia corrupta, praua, O. perniciofa, retrocedentes foleant calorem innatum extinguere , oltamque und abolere . Itaque exitium fequitur per extinctionem caloris natiui factam à venefica materia, que retroceffit. Sed non folum necaut ifti Tumores per retroceifionem, fed etiam necant per se, absque eo, quod retrocedant per solam malignitate m. quam animaduersus fuit Senex Hippocrates lib. 6. Epldemior. fett.z. text. 2. , dum diest : Abfeeffus velut glandularum. fignun quidem corum , que germina babent , verum , & aliarum pracipat autem cired vilcera . Maligni autem funt bi . Super quam Hippocratis doctrinam Vallefius commentarium agens, dicit : Abfeeffus ad glandulas erumpentes , fignum effe corum , qua germina babent, nibil aliud fignificare, quam affectionem carum partium eum quibut habent reditudinem , & tales quidem abfceffut , qui feilieet fiunt ob vifcerum morbot , maligni funt . Et ided Hippocrates in lib.4. Aphorifm. 55., dicir: Ex Bubonibus febres omnes malas effe preter , Diarias , in cuius oraculi explicationem Galenus ad Comment., dicit : Quod sales funt febres Dierie,videlieet, que ono die durant, & que ex Bubonibus proueniunt, quande Bubones ex eaufis manifestis confistunt , alios verò Bubones , qui fine caufa manifefta fiunt , verisimile eft en vifeerum inflammatiomibus fieri , atque ided febres , que ona eum ipfis eueniunt , malas effe . Sunt ergo femper mali ifti Tumores Bubonum in Pefte . non folum propter retroceffionem, fi contingat fieri, fed mali, & pellimi funt propter malignitatem, quam habent; Vnde Agu. pendens l. t. de Tumoribus cap. 17., loquens de Bubone pestifero, ftatim dicit : Bubones pestilentes pauci eurantur ; Ægri enim interdum prima die moriuntur, interdum quarta, rare vitrà viuunt . Et Gabriel Falloppius tract. de Tumor. eap. 11., agens de Bubone pestilenti, dum instituit prognosticum huius Tumoris, dicit: Semper eum videritis bee figna pranunciate mortem , nam llede aliqui fanentur, pauciffimi tamen funt . Ità etiam Franciscus Pe-

cettus Celestinus lib.t. Chirurg. de Tumor. cap. 7., dicit Pestiferi Bubones periculofi fimi funt, O. fepe feftina mors , O. ided fequitur femper mors pradicenda, cum multi prima die, alij fecunda, alij ser-

tia.O- rari oltrà quartam viuant .

In fecundo capite probatur euidentia Miraculi per inftantaneam fanationem in iplis lequutam , que naruraliter tali modo fieri non poterat . Etenim curatio Bubonis pestilentis, docente Fallopio in dille Cap. in hoc confiftit, vt adjuuetur Natura ad expulsionem, ad hoc, vt illud, quod eft in viis, & Natura non poteft trudere ad cutim, & ad locum tumescentem, trahatur extrà. Ità etiam Pareus in citat. cap. 21. , loquendo de attrahentibus , quæ in principio curationis Bubonum conveniunt; Sic dicit . Sic enims demum potentius venenum à viscere nobili foras attrabitur , suppurationis vel refolutionis, quodsumque tentamerit opus Natura, citint abfoluitur Tumor . Hac vera norma curandi Bubones per attrahentia,per resoluentia, & per suppurantia, materia illa,quæ detinetur in Tumore requirit tempus plurium dierum, & nonpoteft fieri in inftanti, quoniam fi loquamur de resolutione , quæ nihil aliud eft, quam discussio insensibilis materia, conclusa intrà Bubonem per poros cutis dictæ partis, ista discussio ægre, & cum difficultate fieri poteff,quando Tumores funt duri,vti erant ifti, & si contingat fieri , non nisi quam longo temporis internallo fieri poteft, plurium faltem dierum, ne dicam hebdomadarum ; Quare ifti Tumores non disparuerunt, quia suerint resoluti per insensibilem transpirationem, que non fit in instanti, fed in tempore, ergò disparuerunt miraculosè, quia disparuerunt in inftanti citrà mortem , fed cum inftantanea fanatione. Ægrotantis. Ità paritèr altèr sanationis modus, qui fit per suppurationem, qui est tutissimus, requirit etiam tempus suppurationis, & postea aperitionis Tumoris, & expurgationis materia fuppurata, & hoc non euenit in hisce Ægrotorum Bubonibus, quorum nullus suppuratus fuit. Reliquum est ergò, vt solummodo miraculose hoc factum fuerit, quia cum non fuerint fanati per suppurationem, nequè per insensibilem, seù temporaneam materia refolutionem , reliquum eft dicere , vt euanuerint , vel quia retrocesserint, & hoe ineuitabilem mortem intulisset, vel quia miraculose fanati fuerint , vt fubita , & inftantanea fanatio fatis confirmare valet.

In tertio capite probatur etiam enidentiaMiraculi propter in competentiam remediorum, que in hisce Ægrotantibus facta fuerunt, & pracipue sanguinis missionis; Nam reprobatur huiusmodi remedium à Francisco Peccetto Celeftino in citato cap. de Bubonis peflilentis euratione , tali pacto = Concludendum ergà eft , quod vene fectio in pestilenti Bubone non conuenit propter virium imbecillitatem, que oritur ex infectione, que per Contagium primum fit in fanguine , deinde in corde , & idee neceffario vires proflernuntur : Non competit etiam , quia Naturam a proprio operc impediremus , que expellere querit critice , qued fibi noxium eft . Præterea adeft etiam authoritas præclariffichi inter Chirurgiæ Scriptores Gabrielis Fallopij citat. cap. 11. de Bubone peftilenti, vbi deteffationem maximam facit de fanguinis missione in hoc morbo, tali pafto := Ego outem dico, qued nec in principio Bubomis peftilentit, nes in augumento, net in flatp eft fecanda vena : nom mego tomen , quod in febre peftilenti pura , fine Bubone non fit fecanda , licet etiam in bot fit aliqua difficultat discutienda ab Excellenti fimit ifis Pratticit; Nam non de febre loquimur noe, at de. Bubone peftilenti , qui femper babet consunctam febrem , O in bec dicimus non effe fecondam venam; Nam fecare venam in boc morbo, eft interficere Ægrum; Vud? gredo ego , quod omnet , quibus auno Juperiori,dum Peflis graffabatur, fuit fella vena, fint mortei; Confirmat huiusmodi sanguinis reprobationem celeberrimus Galliarum Chirurgus Ambrofius Parcus traft, de Pefte lib.6. sapit. 24. tali doctrina : Hung igitur Nature motum fi Medicut imitari debet , profette mes purgandum , nee fonguinem detrabendum putabit , ne motu contrerio foris intre reuellende Nature mosum , qui fit intus , fords interturbet . Conftat igitur , fanguinis missionem non folum inutile, fed damnosum elle remedium in... calu Peffis contagiose, & ideò hi Ægrotantes, qui contagio peflilenti laborarunt, & pro corum curatione fanguinem extraxes runt , fi fanati funt , non fuerunt fanati ab illo remedio , à quo mors illis superuenire debebat, sed suerunt sanati per illam gratiam , quam ab Omnipotenti Deo , mediante Beati Solani interceffione, receperunt, Et etiamfi in agritudine Matris horum. Filiorum non erupissent Bubones, qui per triplicatam sanguinis missionem lædi potuiffent, itaut hoc præsidium, si nocumento effe potuffet Filijs , non fuiffet Matri , que non habebat Bubones , nullatenus dico , quod Febris illa peftilentialis cum ingenti delirio non poterat fuam caufam remouere in inftanti, fed debuiflet morbus ille procedere viteriùs per sua tempora augumenti, flatus, & declinationis , quoufque per coctionem , & maturationem humorum potuiffet Natura per fe, mediante Crifi, vel Ars mediante purgatione, morbificam causam educere, quod in morbo acuto non antè decimam quartam diem, & in morbo acutifimo, vtì quandoque eft Peftis, faltem non ante feptimum morbi diem euenire poterat , cum aliqua falutari Crifi . Sed ifta Mulier vnà cum Filijs in maiori vehementia morbi conflicutis abique pepaimo, ideft humorum coctione, abique vlla materiæ morbifice euacuatione per Crifim falutarem fequuta , per folam Imaginis applicationem , & Beati interceffionem flatim, & in inflanti omnes à morbo eusferunt .

Gant afferiosem horum trium Mirzeulorum aslusadarrit Recereradifimus Promotor Fidei, quod er parte illorum, qui Babones haburant, fini illi adhibita yaghia eldi assighdiarum, ducium, de fic non fine remedio locali fequuta fitti fanto illorum: de expare Martis, que dola fobri maligna, de pefilientali cum deliripi laboranti, fine Bubombus er er clebrara titti fanguinis estificio, que elfe pottis falutare remedium pro fianzione

eiufdem .

ś

Sed ista difficultus corruit, si consideretur virtus olei amigdularum dulcium, se estiectus, qui sequi poterat ab applicatione esissem timosticioni. Est enim oleum praedicum laxativum, mollisteriuum, se partis distensiuum, propetreta in principija Tamorum achibetur ad laxandam partem, in quam humor colligitur, se ciena Tumorem, sie cutis ab oleo laxata distenditur, se reddit

partem magit aptam ad receptionem, & cum minori dolore, qui extentione cutis oriri folet . Refultat ex hoc, quod oleum prædi-Cum , illis Bubonibus applicatum , debuiflet in ifto cafu potius coadiunare augumentum Bubonum . Sed è contra Bubones euanuerunt flatim, que disparitio non potuit fieri ab oleo amigdalino, neque vti remedio resoluente, quia non eft discuffiuum. medicamentum tante virtutis, vt potuiffet promouere inffantaneam Tumorum resolutionem : neque vei remedium repercusfinum, quod potuifet repellere ad interiora apparentes Bubones. Quinimò ex fui natura dictum oleum debebat promouere magis conflaxum humorum, laxando partem, & facere augumenium. eorumdem Bubonum: Quod verò Mater laborans febri peftilentiali triplicatam habnerit fanguinis miffionem in fua curatione , & vti remedium præsentaneum ab Aujcenda obtiquerit flatim fanationem morbi: Ad hoc refrondetur, quod omnes ferè, qui de Pefte , & peftilenti febre tractant , venz fectionem reijciunt, & tutiorem censent in hoc remedio timiditatem, quam audaciam, & quod doctifs. & antiquifs. Medicorti relatione plures Pefte affecti euaferint, quibus vena fecta non eft, quam quibus fe-Eta fuit : & hanc opinione fechantur Crato, Henricus, Palmarius, Rodericus, Fonseea, Sennertus Ambrosius Pareus, multique alij, quia fanguinis missione cordis robur dissipari aiunt . Quod verò Auicenna laudet huiusmodi præsidium in Febre peftilenti, explicat hoc luculentiffime Petrus Salius lib. de Febr. peflilent. capit.21. dicens, & exponens Anicennam desumplisse hoc remedium à Paulo Actio, & Rufo antiquioribus quorum mentem non benè affequatum fuiffe, qui quidem Authores, cum non de euratione Febris pestilentis, sicut ipse Auicenna intellexit, sed de præseruatione loquerentur, hanc proposuerunt; vndè dicit Salius = Id, quod ipfi in preferuando laudouerunt , ille in curando admifit. Cum itaque facta tuiffent illa tres fanguinis miffiones in curatione actualis Febris peftilentialis, in quo tempore non vtiles, fed perniciofæ effe debebant , fequitur quod in earum adminiffrationem factam, non fit referenda falus obtenta ab illa Muliere, fed referenda fit in gratiam miraculofam Beati Solani. Addendo, quod illi Scriptores, qui confulunt sanguinis missionem in Febri pestilenti, iam suadent in illis febribus, que, quando inuadunt adhuc tamen non funt peftilentes ab initio , & nullas pefillentia notas fecum ferunt, qua tamen poftea peftilentes future funt, in hisce febribus, fi adfit etiam eum ardore sanguinis multitudo, laudant fanguinis missionem, sed in febre pestilenti, que ab initio talis invadit, cum peffilentie notis, putat di-Aus Salius cauendum effe à fanguinis miffione . Laborabat dicta Mulier in tempore Contagij febre peftilentl , que processerat à Contagio domeftico fuorum Filiorum , itaut nulla haberi poffet dubitatio, quod illa non effet actnaliter peftilens , vtpote, que innaferit Matrem pofiquam Filij Contagio laborarunt, & miraculose fanati fuerunt .

Animaduertit tandem Reverendiffimus Fidei Promotor , quod refpedu Matris deficiat omnino inftantaneitas, que eft omnino necessaria, dum laborabat sola sebri absque Bubonibus . Verum hec oppositio corruit per es , que deponuntur in examine ab ip-

Quart facts ponderations (sper influentiam Contagi) pefliferi tune - tempora fatuire incipientis; in quo nimiriam tempore experimento conflat. Contagiim omno accidere, quo insudis, ace sono facts ponderatione (sper apparitionem Bubonum in Atillis, de liniguines, fummam venenotitatem morbi indicatisim , see sono faper e corum enancientiam, de disparitionem de facto, de indanti cum Expronatium fatue illico dotenta, quod totum Natura; quan in morbis regulariter agent per coctiones, de crifes facere non potenta; catificanatum en flutereficione Besti Solani ad fiel Imaginia applicationem miraculosé factam fuific hanc tri-saum finationem.

Ioannes Trullius Medicus Collegiatus intèr Protomedicos Generales adferiptus, & Medicina Theoricæ in Almo Vrbis Archigymaasso Parblicus Professor.

REVISA

Andreas Pierius Subpromotor Pidel

Ad 11,70461

entro de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania d

# 1 / E

and the last

ac rear Exaggle





